

S. VIII. p. 1. N. 28.

# PASTOR FIDO

# TRAGICOMMEDIA PASTORALE

DEL CAVALIERE

# BATTISTA GUARINI

CON ANNOTAZIONI.



# MILANO

Dalla Società Tipografica de Classici Italiani, centrada di s. Margherita, N.º 1118. ANNO 1807.

\_1,5,5%

1/:

o — y Congle

.

# LA SOCIETA TIPOGRAFICA DE CLASSICI ITALIANI A G L I A S S O C I A T I.

l'edizione, che vi presentiamo del Pastor Fido del Cav. Battista Guarini è diligentemente fatta su quella di Venezia (Gio. Battista Ciotti, 1602. 4.º fig.) riconosciuta come sua dallo stesso Poeta, e adottata ancora dagli Accademici della Crusca. Del Guarini sono pure le annotazioni, che abbiam perciò creduto di non dover ommettere, onde darvi così un libro, in cui nulla più avesse a desiderarsi. Altre edizioni furono nondimeno da noi consultate ogni qual volta ci sembrò necessario il farlo, e fra: queste specialmente la splendida e nitidissima di Londra ( A Dulau e C. 1800, Vol. 2, 8,º grande) edizione, di cui l'Italia è debitrice al benemerito Sig. Leonardo Nardini. Tanto basti intorno al merito tipografico della nostra, in cui abbiamo per altro avuto molte difficoltà a superare, attesa specialmente la varietà de caratteri, di cui fummo costretti a far uso nelle annotazioni.

Alla Tragicommedia precede la vita del Guarini scritta dal Cav. Girolamo Tiraboschi con quella erudizione, che tutta è propria di lui, e con tale ampiezza, che bastevolmente supplisce alle mancanze, che pur troppo si trovano nelle notizie, che ne scrissero Alessandro Guarini pronipote di Battista, Apostolo Zeno il P. Niceron, ed il Barotti. Nemmeno una parola noi aggiungeremo intorno ai pregi ed ai difetti del Pastor Fido, giacchè essi vengono abbastanza accennati dal Tiraboschi. Ci basti il dire, che questa Pastorale formò un giorno la delizia degli amanti e delle tenere e colte donzellette; e che a nostri giorni ancora suole essa somministrare le dolci e affettuose espressioni a coloro che sentono il cuore ferito da quel cattivello di Cupido. Sappiate voi, cortesi Associati, premunirvi dalle saette di quel crudele, se vivere volete selici.

# VITA

DEL CAVALIER

## BATTISTA GUARINI

Estratta dalla Storia della Letteratura Italiana del Cav. Girolamo Tiraboschi.

L'ra tutte le azioni teatrali di questo secolo (XVI), niuna eccitò si gran grido, quanto II
Pastor fido del cav. Battista Guarrini, autore
abbastanza noto e per le vicende della sua vita,
e pe' contrasti per la sua pastoral sostenuti. Apostolo Zeno fu il primo a scriverne con qualche estensione la Vita (Galleria di Minerva).
Indi un'altra assai più ampia ce ne ha data il
sig. Alessandro Guarini pronipote di Battista
(Supplem. al Giorn. de' Letter. d'Ital. 2. 2. p.
154.; Giorn. t. 35. p. 265.), e di essa si è
giovato nel compilare la sua il p. Niceron (Mém.
des Homm. ill. 2. 25. p. 72.) Più lungamente
ancora ne ha scritto l'eruditiss. dott. Barotti nel-

la sua Difesa degli Scrittori Ferraresi ( par. 1. ) Molte cose nondimeno nou mi sembrano ancora rischiarate abbastanza, e io vorrei avere maggior agio di tempo e maggior copia di lumi per farlo. Qualche cosa nondimeno mi verrà forse fatto di aggiugnere a ciò ch' essi ne han detto; e possiam poscia sperare di vederla assai meglio illustrata nella seconda parte delle Memorie de' Letterati Ferraresi. Battista Guarini pronipote dell'antico Battista, e figlio di Francesco e della contessa Orsola Macchiavelli, venne al mondo in Ferrara nel 1537. Poco sappiamo de primi suoi studi, e solo sembra probabile ch'ei li facesse parte in Pisa, parte in Padova, parte in Ferrara. In quest' ultima università fu professore per alcuni anni di belle lettere. Quanto egli promettesse di se medesimo, raccogliesi da una lettera a lui scritta dal Caro nel 1563., quando il Guarini non contava che 26. anni di età, in cui loda un sonetto da esso inviatogli. In età di 30 anni entrò al servigio del Duca di Ferrara . e fu da lui oporato col titolo di cavaliere, e inviato sulla fine del 1567, a complimentare il nuovo Doge di Venezia, di che egli scrive nella prima delle sue lettere a Francesco Bolognetti pubblicate di fresco (Anecd. rom. t. 2. p. 3771) E quell' Orazione fu allora data alle stampe, e cominciò a far conoscere il talento e il saper del Guarini. Molte furono le ambasciate che dal Duca Alfonso II. furono poi affidate al Guarini ; al Duca di Savoja Emanuel Filiberto, all'Imp. Massimiliano, ad Arrigo III., quando fu eletto Re di Polonia, e quindi alla stessa Repubblica di Polonia, quando, abbandonato da Arrigo quel trono, il Duca Alfonso sperò di esservi innalzato; nel che però, per quanto il Guarini si adoperasse, non potè ottenere l'intento (1). In premio delle sue fedeltà e delle fatiche sostenute in servirlo, il Duca nominollo suo segretario di Stato ai 25. di Dicembre del 1585 .. come afferma Marcantonio Guarini nipote di Battista nel suo Diario ms. originale che si conserva in questa Biblioteea Estense. Ma non avea egli ancor sostenuto quell'onorevole impiego per due anni, che ne chiese e ne ottenne il congedo: A' 13. di Luglio, così nel suddetto Diario all' an. 1587., il Cavalier Battista Guarini Segretario del Duca, parendogli di servire con poca riputazione, avuto riguardo al suo valore, si licenziò da tal servigio. Quindi ai 23. di Giugno dell'an. 1588: Essendosi di già absentato di Ferrara il Cavalier Battista Guarini disgustato del Duca si ridusse a Fiorenza, e poi col mezzo del Fattor Guido Coccapani

<sup>(1)</sup> Curiose e interessanti notisie ci ha date l'eruditistimo sig. ab. Serassi insormo alla gelosia che risvegliossi in Ferrara tra'l Guarini e Torquato Tasso, non per emulazion letteraria, come potrebbe pensarsi, na per affari amorosi; e merita di esser letto un sonesto dal Guarini in questa occasione composto, e da lui pubblicato. Ma ciò non ostante, come lo scrittor medesimo osterva i il Guarini ebbe sempre alta stima pel Tasso, e gliene diede parecchie pruove (Vita di T. T. p. 234. cc., 301. ec.).

chiese a questo buona licenza e l'ottenne. E finalmente agli 8. di Maggio dell'an. 15 12: Il Cavalier Battista Guarini già Segret. del Duca usciso di Ferrara poco soddisfatto di quello, per opera della Duchessa se ne ritornò con soddisfazione del Duca e con universale contento di tutta la Città. lo ho recati questi passi del sopraccennato Diario, scritti da chi dovea essere ben istruito delle cose del Guarini, poiche essi contraddicono all' epoche delle diverse vicende di questo poeta, che si assegnano dagli altri scrittori della Vita, i quali però non sono essi pure tra lor concordi nell'assegnarle; nè io ho documenti che mi possano essere scorta a deciderne. Le Lettere dello stesso Guarini, che sembrerebbono la più sicura guida allo scoprimento del vero, a me par certo che abbian non poche volte error nelle date, e ci è forza perciò il rimanerci dubbiosi, fiachè non ci si offra più chiaro lume. Ciò ch'è certo, si è che il Duca Alfonso, selegnato contro il Guarini pel sottrarsi che avea fatto al suo scrvigio, adoperossi in modo, che gli convenne partire dalle corti di Savoja e di Mantova, alle quali era successivamente passato. Dopo la morte del Duca Alfonso passò a Firenze, accolto con sommo onore dal Gran Duca Ferdinando; ma il matrimo io di Guarino suo figlio con donna di non ugual condizione, a cui sospettò che avesse consentito il Gran Duca, lo indusse a togliersi da quella corte, e passare a quella d'Urbino, ove però ancora si trattenne assai poco, mal soddisfatto, come si crede, di non aver ottennte certe distinzioni ch' egli bramava. Nè può negarsi ch' ei non fosse di umore alquanto difficile e fastidioso; e che in tanti e sì frequenti cambiamenti. se ebbe qualche parte l'instabilità delle corti. molta ancora non ne avesse la natural sua incostanza. E forse a renderlo ancor più inquieto concorsero le molte liti domestiche ch'egli ebbe a sostenere prima col padre, e poscia co' figli Alessandro, Girolamo e Guarino, ch'egli ebbe da Taddea Bendedei sua moglie. Nel 1605 dalla sua patria, ove avea fatto ritorno, fu inviato a complimentare con sua Orazione il nuovo Pontefice Paolo V. Finalmente nell' Ottobre dell'anno 1612., trovandosi per certe sue liti in Venezia, ivi diè fine a' suoi giorni, e tra le Lettere mss. di D. Ferrante II. Gonzaga Duca di Guastalla, delle quali io ho copia, una ne ha de' 6. di Novembre del detto anno ad Alessandro e a Guarino figliuoli di Battista, in cui si conduole con essi della morte del lor padre.

Benchè i pubblici impieghi, i frequenti riaggi, le domestiche liti molto al Guarini to-gliessero di quel tempo che negli studj volentieri arrebbe impiegato, ei seppe noudimeno godere si saggimente di quello che rimaneagli libero da altre cure, che non pochi furono i frutti i quali ce ne rimasero lo però uon farò che un sol cenno delle Lettere, delle Rime, del Segretario, delle cinque Orazioni latine, del-Pidropica, commedia (1), di alcune Seritture

<sup>(1)</sup> L'Idropica fu dal Guarini composta Tanno 1608, in Mantova in occasion delle nozze di Francesco Gonzaga coll Infunte Margarita di Savoja. Ei nou era allora al servigio di quella Corte; ma vi fu chiamato a tal fine in-

per certe liti ch'egli ebbe, o per le quali fu pregato a stendere il suo parere, e di alcune alire opere che se ne sono smarrite, alle quali deesi aggiugnere il trattato Della politica Libertà, che ms. si conserva nella Libreria Nani in Venezia ( Codici mss. ital. della Lib. Nani p. 56. ) Vuolsi da alcuni ch'egli avesse non picciola parte nella correzione della Gerusalemme del Tasso, appoggiati all'autorità di un codice che se ne conservava presso il soprannomato Sig. Alessandro Guarini, ov'esso vedesi pieno di correzioni e di giunte fatte per mano del Cavaliere. Ma il Sig. Dottore Jacopo Facciolati, in una sua lettera aggiunta alla Vita del Cavaliere, scritta dal medesimo Sig. Alessandro, dopo un accurato esame di quel codice, mostra che il Guarini altro non fece che confrontare la prima edizione di quel poema, fatta nell' anno 1580., colle molte copie che ne correvano a penna, e coll'ajuto di esse, correggere i gravissimi errori e supplire alle grandi mancanze di cui quella era piena. Il Pastor fido è l'opera che più celebre lia renduto il Guarini, e su cui perciò dobbiam qui trattenerci. Molto di tempo e di studio pose egli in comporlo; e prima di esporto agli sguardi del pubblico, il soggettò alla censura de' suoi amici. E fra gli al-

sieme col Rinuccini e col Chiabrera, come si logge nel Compendio delle sontuose feste, ec. vi stampato nel detto anno. Vuolsi qui anche aggiungere che nella Biblioteca del Cav. Nani in Venezia conservasi una versione greca del Pastor fido.

tri, racconta egli stesso ( Lettere pag. 60. ediz. Ven. 1606.) che prima in Ferrara, poscia in Guastalla in una numerosa adunanza di dotti, l'udi leggere D. Ferrante II. Gonzaga, ed egli non meno che gli altri tutti ne dissero altissime lodi. Bernardin Baldi, Leonardo Salviati, e Scipione Gonzaga che fu poi Cardinale, furono quelli cui principalmente prego il Guarini a rivedere è a correggere con somma attenzione la sua Pastorale (V. Barotti I. c. pag. 77., ec.). Frattanto nel 1585. fu essa la prima volta rappresentata in Torino con magnifico apparato all'occasione delle nozze di Carlo Emanuele Duca di Savoja con Caterina d'Austria. Essa però non fu stampata la prima volta che nel 1590., dopo la qual prima edizione moltissime altre poi se ne videro, e vivente l'autore, e lui morto, ed essa fu ancora in più altre lingue tradotta. ed in molte Città solennemente rappresentata. Abbiamo, fra le altre testimonianze, una lettera di Gabriello Bombaci Reggiano, scritta allo stesso Guarini da Caprarola a' 4. di Settembre del 1596., in cui gli descrive con quanta pompa essa era stata rappresentata in Ronciglione innanzi al Card. Odoardo Farnese e a molti altri Signori ( Zucchi Idea del Segret. par. 2. ). Il gran numero di edizioni, di versioni, di rappresentazioni, di cui il Paster sido su onorato, è una chiara ripruova del plauso con cui fu accolto, e de' pregi che in esso furono riconosciuti. E certo niuna Pastorale erasi aucor veduta con tanto intreccio e varietà di vicende. con tanta diversità di caratteri, con tanta forza di passioni e di affetti, quanta scuopresi nel Pastor fido. Ciò non ostante, come suole avvenire di tutte le opere che sopra tutte le altre sembrano sollevarsi, gran numero di nemici incontrò questa tragicommedia, e gran guerra per essa si accese in Italia fra gli eruditi. Debbo io entrare a formarne tutta la storia? lo m' immagino che i miei lettori mi dispenseran volentieri dal dare lor questa noja. Si a lungo ne hanno già scritto il Fontanini, il Zeno, il Quadrio, il Barotti, ch'è tempo omal di tacerne. E molto più che le prime opere di Giason de Nores contro Il Pastor fido, e le risposte del Guarini, pubblicate sotto il nome del Verrato celebre comico di que' tempi, si rivolgono su una questione, a mio parere, inutile, cioè, se debbansi, o no, introdurre sul teatro tragicommedie, o rappresentazioni pastorali. Lasciamo dunque che dormano nella polvere, a cui omai sono abbandonati, i libri del detto de Nores, di Faustino Summo, di Giampietro Malacreta, di Giovanni Savio, di Paolo Beni, d'Orlando Pescetti, di Lnigi d'Eredia e di altri cotali o impugnatori o difensori del Pastor sido. Il tempo e il comun sentimento han già decisa la lite; e questa pastorale è or rimirata da tutti come una delle più ingegnose e delle più passionate che abbia la volgar poesia, e i difetti che le si possono opporre, altro non sono che gli eccessi de pregi medesimi, cioè l'essere ingegnosa e passionata più del dovere. Dissi dapprima troppo ingegnosa. Perciocchè, benche i pastori in essa introdotti siano semidei, e perciò loro non disconvenga uno stile più fiorito, che a' semplici pastori non converrebbe, è certo però, che esso è talvolta troppo limato, che vi sono concetti troppo ricercati e sottili, e che vi si comincia a vedere alquanto di quella falsa acutezza che tanto poscia infettò gli scrittori del secol seguente. Dissi inoltre troppo passionata. Perciocche comunque moltissime delle azioni teatrali di questo secolo sieno di gran lunga più oscene, auzi non si possa pur dire che osceno sia Il Pastor fido, tale è però la seducente dolcezza con cui s'ispiran negli animi di chi lo legge, o l'ascolta, i sentimenti amorosi, che chi per età, o per indole è ad essi inclinato, può di leggieri riceverne non leggier danno. Il Barotti rigetta come favolosi racconti ciò che si parra da alcuni della funesta pruova che n'ebbe il Guarini nella sua stessa famiglia, e del ragionamento che su ciò ebbe col Card. Bellarmino, nè io ho tai monumenti che ne pruovino la verità : A parlar nondimeno, conchiude egli (l. c. p. 105.), e conchiuderò io ancora, secondo il più vero mio sentimento, siccome il Pastor fido ha questo difetto a tutti i libri non modesti comune, che non dovrebbe esser letto, nè su' teatri veduto negli anni più fragili ed accensibili, così per mio avviso ha questo pregio particolare, da pochi libri non modesti goduto, che senza pericolo, ma non senza piacere, può esser letto negli anni più seri e più robusti.

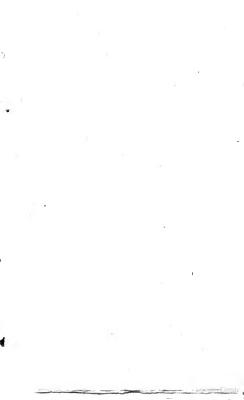

## ARGOMENTO.

Sacrificavano gli Arcadi a Diana loro Dea ciascun anno una giovane del paese, con gran tempo avanti per cessar pericoli assai più gravi dall'Oracolo consigliati, il quale indi a non molto ricercato del fine di tanto male, aveva loro in questa guisa risposto:

Non avrà prima fin quel che v'offende, Che duo semi del Ciel congiunga Amore, E di donna infedel l'antico errore L'alta pietà d'un Paston Fino ammende.

Guarini, Past. Fido

egli per la legge che la sola donna gastiga, sappia di poterne andar assoluto, delibera nondimeno di voler morire per lei , siccome di poter fare dalla medesima legge gli è conceduto. Sendo egli dunque da Montano a cui , per essere Sacerdote, questa cura s'apparteneva, condotto alla morte; sopraggiunto in questo Carino che veniva di lui cercando, e vedutolo in atto agli occhi suoi non meno miserabile, che improvviso; siccome quegli, che niente meno l'amava, che se figliudo per natura stato gli fosse; mentre si sforza per camparlo da morte. di provare con sue ragioni ch'egli sia forestiero, e perciò incapace a poter esser vittima per altrui; viene, non accorgendosene egli stesso, a scoprire che'l suo Mirtillo è figliuolo del Sacerdote Montano: il quale suo vero padre rammaricandosi di dover esser ministro della legge nel proprio sangue, da Tirenio cieco indovino vien fatto chiaro colla interpretazione dell' Oracolo stesso, non solo repugnare alla volontà degl' Iddii, che quella vittima si consagri; ma essere eziandio delle miserie d'Arcadia quel fin venuto, che fu loro dalla divina voce predetto: colla quale mentre tutto il successo vanno accordando, concluidono che Aviarilli d'altrui non possa, nè debba essere sposa, che di Mirtillo . E perchè poco innanzi Silvio , credendosi di saettare una fera, aven piagata Dorinda miseramente accesa di hii, e per cotale accidente la solita sua durezzu in amorosa pietà cangiata ; poichè già era la piaga di quella Ninfa, che fu creduta mortale, ridotta a termine di salute, ed era di Mirtillo divenuta

4
sposa Amarilli; anch' esso, già fatto amante, sposa Dorinda. Per cagione de quali oltre ad ogni loro credenza felicistimi avvenimenti, ravvedutasi alfin Corisca, dupo l'aver trovato dagli amanti sposi perdono, tutta racconsolata, ancorchè sazia del mondo, si dispone di cangiar vita.

## ANNOTAZIONI

#### GENERALI

#### SOPRA IL PASTOR FIDO.

li nome di Pastor Fino a questa favola fu dato con gran ragione e giudizio, essendo preso da quella parte che rappresenta la sua formale e vera sembianza, cioè a dir da Mirtillo, quasi nobilissimo centro, d'intorno al quale tutte le macchine della presente favola si raggirano. Soggetto dell'Oracolo è la sua fede: ed esso con la fede sostien gli affanni, resiste alle insinghe, vince gli impedimenti, sprezza la morte, incontra le sue nozze, gode l'amata donna, libera la sua patria, di che niuna laude può esser maggiore al mondo. Degnamente Fido, e fedele avendo amata la sua donna con tanta fede , che quando non credeva d'esser da lei amato , e fu più certo di non averla a godere, più ardentemente l'amò. Così il Petrarca chiamò fede il suo amora verso madonna Laura, nel Son. Sonesto amor. Ed egli più d'ogni altro merita il titolo di fedele, perclocchè non solo vinse il dolore, ma eziandio il piacere, nel quale niun altro in questa favola vien tentato. Aggiunto, che serve al nome di Pastore, con quella proporzione con la quale il Petrarca chiamò fedele, il nocchiere nella Canz. della Verg., e'n molti altri luoghi del Canzoniere. E tanto basti del nome.

Quanto alla favola, non ha dubbio che di genere non sia Drammatica, ma di constituzione non è già doppia, ma mista, e di soggetto non semplice, ma composto. La misture à di persone Tragiche e Comiche, non come quella, che dal Filosofo vien sanoverata fra le Tragedie di tale duplicità, che i buoni buono, e i cattiti cattivo fian in lei conseguiscoroi v ma mista in modo, che le parti Tragiche e Comiche ben accordate insieme, e corrette ad un sol fine comico si conducono. E perciò più simile assai all'Anfitrione di Plauto, da cui ha preso il nome di Tragicommedia, che non è al Ciclope d' Euripide, che piuttosto si può chiamare di doppia constituzione, essendo lorda di sangue, e avendo quegli esiti sì diversi, che si son detti buono a migliori, e cattivo a peggiori: che nell' Anstrione non è. Dissi ancora ch' ella è di soggetto non semplice, ma composto, siccome quelle per lo più di Terenzio, nelle quali l'un serve per principale, e l'altro per episodio si bene accomodato, che non pregiudica all'unità della favola. Il principale è l'amor di Mirtillo e d'Amarilli. dai quali radicalmente nascono il nodo, lo scioglimento, l'interpretazion dell'oraculo, la necessità delle nuzze, e l'esito fortunato. L'altro, che sta per episodio, si fa con la persona di Silvio e di Borinda, il quale termina anch' egli in nozze. L'altre parti poi sono i mezzi e gli stromenti più necessari per condurre col verisimile e col decoro tutte le cose agli effetti loro. Che'l misto poi tragicomico sia poema lodevole. ciò non ha bisogno d'opera mia, al perchè da se stesso è chiarissimo a chiunque non è del tutto ignaro di buone lettere. come anche perchè il Verato l'ha difeso e dimostrato abbastanza. E però legga lui, chi piensmente se ne vuol infor-

E perciocche poteva avvenire, che'l nome Tragicomico producesse nell'animo di chi legge concetto di favola cittadina , piacque al provido antore di levar questo equivoco con l'aggiunto di Pastorale, affinchè per esso si dichiarasse le persone introdotte non essere cittadini, ma solamente pastori. De' quali, perciocchè altri son nobili, ed altri ignobili, siccome quelli a formare poema tragico, e questi comico sono acconci, così possono insieme uniti formar un misto, e dell'uno e dell' altro participante, E tanto viene a dire Tragicommedia pastorale, quanto favola di pastori in forma tragicomica regolata. Non bastando a ciò dimostrare, il nome sol di paatore che si legge nel titolo: poiche può molto ben avvenire in favola cittadina, che si trovi un pastor fedele dal quale prenda il suo nome, essendo i titoli dello favole comiche ad placitum, come è cosa notissima appresso ognuno per mezzanamente erudito che sia. Che poi la condizion pastorale sia capace di personaggi degni di tragica poesia, la cosa è tanto chiara appresso tutti gli autori Ebrei, Greci e Latini, che sarebbe soverchio il farne lungo discorso, essendo qui mio fine di comentare, non di discorrere.

E perciocche due sorti di favole semplici si ritrovano. I una che si considera nel soggetto, della quale abbiam parlato di sopra, con l'autorità di Terenzio: l'altra, che risguar-

da la forma, e vien chiamata dal Filosofo ἀπλη, cioè s-mplice, perchè manca di mutazion di fortuna, e di riconoscimento; a cui è l'annodata contraria chiamata in greca voce

πεπλεγμένη; senza alcun dubbio nella seconda classe il Pastor Fido si dee riporre, ond egli perciò riesce favola nobilissima, avendo le più pregiate condizioni, che abbia il poema Drammatico, e un riconoscimento tanto simile a quello dell' Edipo Tiranno dal medesimo Filosofo lodatissimo, mediante il quale lo stato della favola, di trista in lieta fortuna, inaspettatamente si cangia.

La Scena è figurata in Arcadia Provincia del Peloponneso, che oggi Morea si chiama. Ed hassi d'avvertire, che'l sito di esta è tutto finto, siccome è finta tutta la favola, e finte tutte le cose che sono in essa, che di così fare a poeta comico e tragicomico si concede: siccome per lo contrario nel tragico non è lecito. Con gran giudizio pol è nell' Arcadia finta questa azione, per far più verisimili le vaghezze che sono in lei: conciossiscossche anticamente gli Arcadi non avessero studio, nè esercizlo più nobile, nè plù frequente della Poesia, siccome mostra Polibio nel 4, libro delle sue Storie. Al qual luogo, come notabile e degno d'esser veduto si rimette il lettore. Per questo disse Virg. in una delle sue Egloghe:

Arcades ambo Et cantare pares , et respondere parati.

Che ci dimostra la naturale attitudine, e gran prontezza di quella gente nell'improvvisarc. E come che a Poeta Comico si conceda di finger ogni cosa, pur che sia verisimile, ancora che non sia, nè mai stato: sia luoghi, tempi, persone, città, forme di governo, nomi, e ogni altra cosa pur che sia verisimlle in rerum natura; pulladimeno il Poeta nostro ha molte cose appoggiate alla verità della Storia. E siccome in questo ha fatto bene, cost non ha errato, dove ha fatto il contrario.

E per non ci dipartire dall'uso degli antichi approvati Gramatici nel dividere le favole di Terenzio, partiremo noi ancora questa del Pastor Fido nelle solite quattro parti, cioè Prologo, Protasi, Epitasi e Catastrofe. Del Prologo qui di sotto si parlerà. Nella Protasi si contengono le nozze procurate da Montano padre di Silvio, e da Titiro padre d'Amarilli, per la speranza di liberar con esse dal sacrificio funesto la patria loro; l'abborrimento di Silvio e d'Amarilli verso le dette nozze: il trattato di Corisca di far capitar male la innamorata e poco cauta donzella. Nell' Epitasi si contiene la presa d'Amarilli, come adultera condannata : le nozze perturbate s Mirtillo offerto in sacrificio, la giunta di Carino, Amarilli infelice, Titiro lagrimoso, Montano afflitto, e la Provincia dolente.

N-lla Casastrofe si comprende la contesa che fanno insieme Montano e Crisno, la ricognizioni di Mritillo, l'interprizzion dell'orbecolo, la morte di Mritillo rivolta in nozza, oggi cosa par dianzi Laprimero de fanti leiza, gi armanti fagori cosa para di mantino di mantino di mantino di mantino di batto, e la favola di mentituinna, in gioconilissima fortuna, col solo riconocimento del Pastor Fido, ficiemente cangita. Non parto di Sirivo, se di liboritata, perciocche casi non ca, ma però ben insorta, come s'à detto.

E biogna avvenire, che la Tragedia si divide anch' alla melle sua parti, cioè Prologo, Pissolio, S. Kodio, Chorico, a Commo. Le quali sono così diverse da quelle della Connecia, come l'ordina comico è molto differente del Tragico. E perciocche il Pattor Fido è ordinato alla comica, per queste per parte, che Aristatto chiama Episolo anelle Tragedia, diversa na sitra cosa nelle Commedie, le quali non si possono resolare a tuo di Tragedia en la foro iconomia, essendo il gruppo della Commedia pierno di molti intriphi, che non convengona alla gravità e contesto della Tragedia.

## LE PERSONE

# che parlano.

ALFEO, Fiume d'Arcadia. Silvio, Figlio di Montano. Linco , Vecchio , servo di Montano. MIRTILLO, Amante d'Amarilli. ERGASTO, Compagno di Mirtillo. Corisca, Innamorata di Mistillo. MONTANO, Padre di Silvio, e Sacerdote. TITIRO, Padre d'Amarilli. DAMETA, Vecchio, servo di Montano. Satiro, Vecchio, Amante già di Corisca. DORINDA, Innamorata di Silvio. Lupino, Caprajo, servo di Dorinda. AMARILII, Figlia di Titiro. NICANDRO, Ministro maggiore del Sacerdote. CORIDONE, Amante di Corisca. CARINO, Vecchio, Padre putativo di Mirtillo. URANIO, Vecchio, compagno di Carino. MESSO.

Tirenio, Cieco Indovino. Coro di Pastori. Coro di Cacciatori. Coro di Ninfe. Coro di Sacerdoti.

La Scena è in Arcadia.

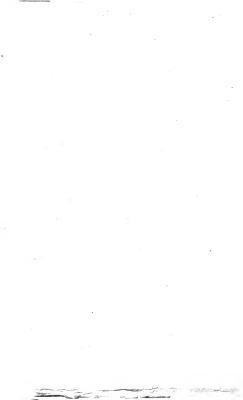

## ALFEO FIUME D'ARCADIA.

Se per antica, e forse Da voi negletta e non creduta fama. Avete mai d'innamorato fiume Le maraviglie udite, Che per seguir l'onda fugace e schiva Dell' amata Aretusa . Corse (oh forza d'Amor!) le più profonde Viscere della terra E del mar, penetrando Là dove sotto alla grau mole Etnea , Non so se fulminato o fulminante, Vibra il fiero Gigante Contra'l nemico ciel fiamme di sdegno, Quel son io; già l'udiste, or ne vedete Prova tal, ch'a voi stessi Fede negar non lice. Ecco, lasciando il corso antico e noto, Per incognito mar l'onda incontrando Del re de' fiumi altero, Qui sorgo, e lieto a riveder ne vegno, Qual esser già solea libera e bella,

#### PROLOGO.

12

Or desolata e serva. Quell' antica mia terra ond' io derivo. Oh cara genitrice! oh dal tuo figlio Riconosciuta Arcadia! Riconosci il tuo caro, E già non men di te famoso Alfeo. Oueste son le contrade Si chiare un tempo, e queste son le selve Ove 'l prisco valor visse e morio. In quest' angolo sol del ferreo mondo Cred' io che ricovrasse il secol d'oro, Onando fungia le scelerate genti. Qui, non veduta altrove, Libertà moderata e seuza invidia Fiorir si vide in dolce sicurezza Non custodita, e in disarmata pace. Cingea popolo inerme Un muro d'innocenza e di virtnte, Assai più impenetrabile di quello Che d'animati sassi Canoro fabbro alla gran Tebe eresse. E quando più di guerre e di tumulti Arse la Grecia, e gli altri suoi guerrieri Popoli armò l'Arcadia; A questa sola fortunata parte, A questo sacro asilo Strepito mai non giunse ne d'amica, Nè di nemica tromba. E sperò tanto sol Tebe e Corinto, E Micene e Megara e Patra e Sparta Di trionfar del suo nemico, quanto L'ebbe cara, e guardolla Quest' amica del ciel devota gente, Di cui fortunatissimo riparo Fur esse in terra, ella di lor nel cielo:

PROLOGO. Pugnando altri con l'armi, ella co' prieghi. E benchè qui ciascuno Abito e nome pastorale avesse, Non fu però ciascuno Ne di pensier ne di costumi rozzo: Però ch' altri fu vago Di spiar tra le stelle e gli elementi Di natura e del ciel gli alti segreti; Altri di seguir l'orme Di fuggitiva fera; Altri con maggior gloria D'atterrar orso, o d'assalir cinghiale: Questi rapido al corso, E quegli al duro cesto Fiero mostrossi ed alla lotta invitto: Chi lanciò dardo, e chi ferì di strafe Il destinato segno: Chi d'altra cosa ebbe vaghezza, come Ciascun suo piacer segue. La maggior parte amica Fu delle sacre Muse, amore e studio Beato un tempo, or infelice e vile. Ma chi mi fa veder dopo taut'anni Qui trasportata, dove Scende la Dora in Po, l'Arcada terra? Questa la chiostra è pur, questo pur l'antro Dell' antica Ericina; E quel che colà sorge, è pure il tempio Alla gran Cintia sacro. Or qual m'appare Miracolo stupendo? Che insolito valor, che virtù nova Vegg' io di traspiantar populi e terre? O fanciulla reale, D' età fanciulla, e di saver già donna;

Virtà del vostro aspetto,

PROLOGO.

Valor del vostro sangue, Gran Caterina, or me n'avveggio, è questa, Di quel sublime e glorioso sangue, Alla cui mouarchia nascono i mondi. Questi sì grandi effetti, Che sembran maraviglie, Opre son vostre usate, opre natie. Come a quel sol, che d'Oriente sorge. Tante cose leggiadre Produce il mondo, erbe fior frondi e tante In cielo in terra in mar alme viventi: Così al vostro possente altero Sole Ch' uscì dal grande e per voi chiaro Occaso. Si veggon d'ogni clima Nascer provincie e regni, E crescer palme, e pullular trofei. A voi dunque m'inchino, altera figlia Di quel Monarca, a cui Ne anco quando aunotta, il Sol tramonta: Sposa di quel gran Duce, Al cui senno al cui petto alla cui destra Commise il ciel la cura Dell' Italiche mura. Ma non bisogna più d'alpestre rupi Schermo, o d'orride balze. Stia pur la bella Italia Per voi sicura, e suo riparo in vece Delle grand' alpi una grand' alma or sia. Ouel suo tanto di guerra Propugnacolo invitto È per voi fatto alle nemiche genti Quasi tempio di pace, Ove novella deità s'adori. Vivete pur, vivete Lungamente concordi, anime grandi;

PROLOGO.

Che da si glorioso e santo nodo Spera gran cose il moudo; El ha ben anco ove fondar sua speme, Se mira in Oriente Con tanti scettri il suo perduto impero, Campo sol di voi degno, O magnanimo Carlo, e dai vestigi Dei grand' Avoli vostri ancora impresso: Augusta è questa terra, Augusti i vostri nomi, augusto il sangue, I sembianti, i pensier, gli animi augusti; Saran ben anco augusti i parti e l'opre. Ma voi, mentre v'annunzio Corone d'oro, e le prepara il Fato, Non isdegnate queste , Nelle piagge di Pindo D'erbe e di fior conteste Per man di quelle Vergini canore, Che malgrado di morte altrui dau vita, Picciole offerte sì, ma però tali, Che se con puro affetto il cor le dona, Auco il ciel non le sdegna : e se dal vostro Serenissimo ciel d'aura cortese Qualche spirto non manca; La cetra che per voi Vezzosamente or canta Teneri amori e placidi Imenei, Sonerà, fatta tromba, arme e trofei.

#### ANNOTAZIONI

#### DEL PROLOGO.

I. Prologo è del Poets a cui rien conceduto che solo la seato faculi con qui accoliani il che mon si concele agli latrioni . È però Donato sopra Terenzio dice con « Prologue est volat peralno quendo gibalea, i a que solo lict prette en est volat peralno quendo gibalea, i que solo lict prette en generate aliquid od populam, vel ex Pertes, vel ex socio commoto legal. È per questo ha molto libea, vel ex socio commoto legal. È per questo ha molto libea, vel ex socio commoto legal. È per questo ha molto libea con considerate de la considera de la considera

Tre dasque tono gli ulfici di questo Prologo. Scoprii il luogo, manifestar le persone, e lodare l'ascolistore, che serve per accultare benevolenza. A tuttatre comodissima è la persona d'Alfon, non potendo niuno meglio di lui nè riconoscere, ne additare quella parte, e quel luogo, dove egli è nato, come di sotto si mostrerà, i quali uffici ai luoghi loro si noteranno.

Se ner andos e forez). La favola d'Alfeo appresso tutti de nolisima. Arctus esquace di Duna, baganodos nel fiuma Alfeo, portò pericolo di perder la usa verginità, per casara per per molto sudore conversa in fonta, e per pieta di Duna la terra gli s'apperes, e corse passando cotto il mare verso. Ciclia sensa michiari punto con l'acquis anta: difercio qui el Alico facche la giunse nell' Isola d'Ortugia, vicina a Saragozza cutta dalla Ciclia. Ondo Vigr. nel terro dell' Enclede :

> Alpheum fama est huc Elidis amnem Occultas rgisse vias subter mare: qui nunc Ore, Arethusa, tuo Siculis confunditur undis.

Là dove sotto ) Descrizione della Cicilia, nella quale è il monte Etna celebratissimo per la fiamme che manda fuori. Il che diè luogo alla favola, che Il gigante Encelado, un di quelli che foce guerra alle stelle, fulminato da Ciove, restasse quivi aspolto. Onda dice il Poeta nostro, che fulmina nach' egli contra di Giove y Virg. nel terzo dell' Enelado.

Fama est, Enceladi semustum fulmine corpus, Urgeri mole hac: ingentemque, insuper Ætnam Impositam, ruptis flammam expirare caminis.

Porta dunque tre notissimi segni d'essere Alfeo; l'nno che corra sotto i mare, l'altro dietro Aretusa, il terzo verso Cicilia, che non è proprio d'altro fiume, che d'Alfeo.

Per incegnito mar l'onda incostrando ) Cammina secondo il solito verso Occidente, ma lacciata la Ciclia a man manca, e piegando alquanto verso Settentrione, sutra nel golfo di Vinegia, e per la foce del Po va contr'acqua, fin che trova la Dora, fiume che passa per la città di Turino, dove la loca, fiume che passa per la città di Turino, dove la Corte del Caroli.

Qual suser già solo à Due son le terre di questo fiume, l'una moderna, vera, desolata e serva, col nome harbro qualità anno e la representata, finita, bella e libera, col nome d'Arcadia. Questa è la rappresentata, con tanta verisimilitudine agli cochi d'Alfeo, che solo potea conocerta, che gil sembra veder l'antica. E però quello parole: Or detolata e serva) al riferiscono a quella, che oggi

Or desolata e serva) si riferiscono a quella, che oggi porta il giogo e nome de barbari: e vanno perciò scritte con la parentesi.

Quell'antica mia terra ond'io derivo) Nesce Alfeo per te-

stimonio de più famosi Scrittori dalla medesima terra d'Arcadia. Pausania nel quinto libro, lo dice chiaro con tai parole. Guarini, Past. Fiuo

Neque tamen Alphaei ipsius la Eleo agro, sed in Arcadia fontes unt, de quo vulgata est fabale, etc. Strabone nel libro ottavo, dove parla Élea, dice code. Praterfusi auten Alpaeu ex. Arcadia in mare Triphyliacum, etc. E però chiamalu genitrice con gran ragione.

Queste son le contrade ) Vagheggia l'antica Arcadia, come suol far l'amante il ritratto della annata sua donna, che gli

par d'averla viva e presente.

In quest angolo sol ) Questo è detto par mostrare l'antichià, che supera la semonica d'ogni Scrittore, per poter meglio fingere nell'occurità di qué primi tempi la forma di quella polizia, che per tali favola gli bisogna. E però dice, che v'era rifugglio il secol dell'oro: il qual, secondo che ne disabbondante, e ni li più sunico di tutti, e però ono è marsiglia, se là dov'era la natural giustizia, si trovavano ancora sunte l'altre vire.

Canoro fabbro ella gran Tebe eresse) Questo è detto per Anfione figliuol di Giove e d'Antiope, e Re di Tebe, il quale fu si maraviglioso nel canto, che con la cetra datagli da Mercurio, finsaro i Poeti ch'egli tirasse le dure pietre nella

fabbrica delle mura Tebane. Orazio. Dictus, et Amphion Thebanae conditor urbis) Vedi Eusebio

e Palefato, che portano l'allegoria della favola conforme al senso di questo luogo.

E gli altri suoi guerrieri popoli armò l'Arcadia ) Le guerre che fecero i popoli della Arcadia, aono al note appresso tutti i buoni Scrittori, che non fa d'aopo qui riferitii. Certa cosa è, che Omero nel catalogo gli ripone della guerra Trojana, e guereggiarono annora con Ercole, siccome scrive Pausania,

al quale si rimette il lettore.

a quate refinere a mode. Chismalo sacor con l'autorità di Polibio, come si dira più di soto. Aulio vodi di franchigla, ed è voce Greca, perciocche il primo fu fatto in Atene, a imitazione del quale Romolo ne fece un altro a Roma, e questo era un tempio, al quale chionqua rifuggiva era sicu-ro, come oggi ancora i ossavra, che i rei non zi possono prendere nelle Chiese. Virg. nell' ottavo dell' En. Tito Livio, Stazio Servio nell' ottavo dell' En.

E sprò tasso sol Très e Coriato) Tebe fu città Greca in Beoris da Cadon figlicol d'Asponere fabbricata, le mura della quale, come di sopra abbiam detto, iuron espera d'Anfone e città famosa s'aso i empi pastria di Epaminosida ed Pindaro grandistimi l' un guerriero, e l'altro Poeta. Coriato città pur della Grecia, e capo dell'Acaja, potata fra i don mari, Jonio ed Egeo, potentissima e ricchissima prima che fosse presa da Romani, famosa apprasso tunti gil Storici.

19

E Micene) Città del Peloponneso, così chiamata da Micena Ninfa. In questa regnò Agamennone, come si vede in Omero, e molti altri Scrittori Greci.

E Megara ) Città situata appresso l'Istmo, cioè lo stretto di terra Corintiaco, fra il Peloponneso, l'Attica e la Beozia, patria d' Euclide Scrittore e Geometra famoso.

E Patra ) Città dell' Acaja, chiamata da Patreo. Ovidio

E Patra ) Città dell' Acaja , chiamata da Patreo . Ovidio nel sesto delle Trasform.

Messeneque ferox , Patraeque humilesque Cleonae.

E Sparia) Questa è una medesima cosa con Lacedemone, città famosissima del Peloponeno, che guerreggio con nanta gloria contro gli Ateniesi per l'acquisto del principato della Grecia, e sopra tutto antica quant alcun' altra. Di tutte quesse città fanno menzione Pausania, Strabone, Plinio, e motti altri degni scrittori.

Di cui fortunatistimo riparo ) Questa Repúbblica é formata dal vero più tosto che dal verisimile, come chararmente si vede me quarto libro della Storia di Polibio, dov egli dice coni. Fudenza autem anho neverere sintitistica non quoi dim malitida agrendarma autem antico de la consenza della consenza propier ceriames olympoum concessore sersas, et est insecura propier ceriames olympoum concessore sersas, et tuttistimam rigionem habebast cominum mulcoma, et omas tellut tuttistimam rigionem habebast con him socio asilo : per questo dice, che la Grecia la guardava da tutti i mali, e mantene vala in pace; il che si vade anche molto più chiaro nelle parche che regonale propiera della consenza della delle persona della della della persona dell

E benche qui cascumo ) Era tormata questa frepubblica pastorale secondo l'uso dell' sitte, e per usar i it ermine d'Aristolele, de' migliori e peggieri: questi attendevano all'opere servili, alla cura e guardia degli armenti e delle mandre; quelli più nobilmente spendevano il tempo loro, fra i quali principalissimo lunga tavenno i Semidei, che atterio ni Egitto, e di vita veri pastori, come si legge in moltissimi luoghi della Genesi chiaramente.

Prò cà tair fu vego ) Stante che fra pastori fossero degli Eroi, è molto versimite, che avessero valpetza di filosofare, la quale, secondo l'autorità d'Aristotile ne' suoi libri della Metasiscia, è attatura al u'mana specie. Per questo dice egli, cominciarono con la maraviglia i primi uomini a invastigare i esperti della natura e del celo, e divennero pol Astrologi e Filosofi, e quel di più, che nel testo medosimo può vederi del primo libro. Il medasimo par che fucciano ancor gli uomini di contado, i quali per lunga osservazione delle cose celetti sanno meglio predier gli avrenimenti buosi cutivi delle staționi, che non sanno gli Aurologi, il qual sapere è una spocie di filosofiere, quantun pur cotza e imperfetta, ma quinto bata lore sufficiente. Cosi gli Arabi e i Caldidirenere randi vatrologi per la comodità che chero di osservar le stelle in quel cielo, che ha le noti aerus per molti musi continori. Cettamente l'amanto ingegon contino mesi continori. Cettamente l'amanto ingegon concerne questo no e altro che filosofare, come s'è datto col testimonio d'Artis.

E quegli al duro cesto ) Cesto era una specie quasi di mazza ferrata d'alcune pelle di piombo, che da lei pendevano appiccate con lacci di cuojo, con le quali Virgilio nel v-

dell' Eneid, fa combattere Entello e Darete.

Ciascun suo piacer segue) Tradotto da Virgilio.
Trahit sua quemque voluptas.

La maggior parte minica ) Questo è anche tolto, come dianni s'è detto, da Pelibio nel quarto libro delle sue storie, dor' ggli dice, che gli Arcodi non attenderano a cosa alcuna col quale celebravan gli Idalie i è Semidej, che non pob fara senza grandissima intelligenza e notizia di bei concetti, e molto simili a quelli, che per tutta la presente favola sono aparai, e però verisimili: a questo è quanto alla notizia delle latori, che acres per accustrare bonivolenza la rece, come abbiam detto della propria difera, che ha il medesimo fine nach', essa.

Ma chi mi fa veder ec. ) Dianzi Alfeo ci additò la terra d'Arcadia. Or va cercando com ella sia stata trasportata in Piemonte, passaggio accomodatissimo, che porgo occasione di lodar la Serenissimo Infante Caterina, alle cui nozze fu la

favola destinata.

Qui traquotata ) Sintende trasportata, com egli diste di sopra. Qual esser già solle illibera e bella, e però non quanta, ma quale: non la terra presente, ma la forma antioa di letie qual- che dice di scato traspiantar popoli e terre, è detto poeticamente, per mottrare che la finta è tano simila all'amnica, che pareva ad Alfeo quella stessa, che soleva esser nel secol d'oro.

Scende la Dora ) Questo fiume vien dall' Alpi, che dividon I Italia dalla Francia, anticamente chiamata Duria riparia,

della quale parla Strahone nel quarto libro.

In Po) Questo è l' famoso lie de fiumi in Italia, chiaro e illustre per la caduta di Fetonte. Nasce dal grembo del Tattissimo monte Vesule ne confini della Liguria verso il marchesato di Saluzzo, e corre con molte foci nel seno Adriatico.

Dell'antica Ericina ) Dal tempio di Venere Ericina , che riferisce Pausania nell'Arcadia fassi verisimile , che vi potesse altrest essere una spelonca da lei nominata Ericina.

Alla gran Cintia sacro) Infiniti Tempj di Dinna riferisco Pausania secondo i varj nomi e attributi di lei, che fu chiamata Pironia Euripea, Imnia, Ermesia, Stinfalia, Canacali-

sia, Callista, Sospita ed altri.

Or qual n'appar ex. ) Non si potera nè con inaggiore effaccia rappresentar agli cotto del testro la vera immagine dell'antica Arcadia, che col dire, che sia paruta ad Aliro, il di quale solo la può conoscere, non finta, non imista, ma vera e traspiantata da un luogo all'altro inè con meggiore artificio passar alle lodi della casa-reale d'Austria, per l'acquisto del mundo nosvo, che si dirà più di sotto. Gran Catrina Ouesta è la secondarentia di Don Filippo

d'Austria Cattolico Re di Spagna, sposata in Don Carlo Duca

di Savoja.

Allá cui monarchia nascono i modi) Se i mondi nascono per virti del sangue Austriaco, può eziandio avvenire, che per virti dell'aspetto, una picciola parte del mondo sia traspiantata. Che i mondi nascano alla casa d'Austria, è detto nuovo da tutti.

Ne acco quado anosta el 30 ol transcrib. Allude pur anche

"A viceo incanazio notoria ii soi e-ministra y Aministra Para Aministra India in mediciani Regui dell' Indie, se quasi sono poete negli Antitano i Regni di Spagna, sorge all' altro Emispero dore sono i
Regni del Indie, e però poeticamente dice, che il Sole non
tramonta a quel Re, non tramontando ai suoi Regni
Commise ii Gel la cue del Italiche mara y Chiama mura

Commise il Ciel la cura dell'Italiche mura ) Chiama mura quell'Alpi, che dividon l'Italia dalla Francia.

Augusta è questa terra ) Allude alla città di Turino chiamata da Tolomeo e da Cornelio Tacito Augusta Taurinorum,

mata da Tolomeo e da Cornelio Tacito Augusta Taurinorum, la qual dice Plinio essere antica stirpe de Liguri: sedia del Duchi di Savoja, dove la favola si rappresentava. Augusti i vostri nomi) Allude al nome di Carlo sposo di

Augusti vori zomi) Annae al nome in memoria di Carlo V. Imperatore che fu zio di suo padre: perciocche la madre di Filiberto padre di detto Carlo, fu sorella della moglie di Carlo V.

Augusto il sangue) L'uno e l'altro è notissimo, quello d'austria in Calerina per lunga serie di tanti Imperadori; e quel di Carlo discendente da Duchi di Sassonia, che hanno avuto in casa loro quattro Imperadori, Arrigo, Ottone, Lotario III,, e un altro Ottone.

Nelle plagge di Pindo ) Pindo è un monte di Tessaglia sacro ad Apolline a alle Muse, e tanto vien a dire ghirlande di Pindo, quanto composizioni poetiche. Forma di metafora nsurpata da Greci, Latini e Volgari Poeti, e però dice:

Per mas di quelle Vergini casser ) Descritatone delle Musschiamate vergini come dice Diodoro Sicolo, perciuchè le scienze sono recondite e ornate di natural decero, come sono le vergini: e Luciano in cerco suo dialogo finge con gragiudicio che Cupido il Dio dell'amore abbia gran rispetto alle Muse, perche son vergini: ma con force piacque agli antichi di fingere, perciocche l'uso venerco più frequente che non bisogna è molto contrario e noctovo agli ingegni.

(he malgrado di morte altrui dan vita) Cioè fanno la memoria degli uomini immortale.

La cetra, che per roi, ec. ) Gioè quel Poeta (în persona del quale parla Alfeo) che ora celebra le vostre nozze, celebrerà eziandio i vostri fatti d'arme, e i trofei. E però que leneri amori e placidi imenei si riferiscono a quel che ha detto di sopra in lode delle nozze reali; e però disé egli la cetra.

Teneri amori) Amori, perciocchè Imeneo non può stare

senza gli amori, laonde disse Marziano:

Instaurare jubet tunc hymenaea Venus.

Tenero è poi epiteto dell'amore usato da Ovidio.

Quaers novum Vatem tenerorum mater amorum.

E nel principio de Arte amandi.

Me Venus artificem tenero praefecit amori-

# ATTO PRIMO

SCENA PRIMA.

## SILVIO, LINCO.

Ite voi, che chiudeste
L'orribil fera, a dar l'usato segno
Della futura caccia: ite sregliando
Gli occhi col coruo, e con la voce i cori.
Se fu mai nell'Arcadia
Pastor di Cintia e de' suoi studj amico,
Cui stimolasse il generoso petto
Cura o gloria di selve,
Oggi il mostri, e me segna
La dove in picciol giro,
Ma largo campo al valor nostro, è chiuso
Quel terribil cinghiale,
Quel mostro di natura e delle selve,
Quel si vasto e si fiero,
E per le pinghe altrui

24 ATT

Si noto abitator dell'Erimanto, Strage delle campagne, E terror dei bifolchi: ite voi dunque,

E non sol precorrete,

Ma provocate ancora

Col ranco suon la sonnacchiosa Aurora.

Noi, Linco, andiamo a venerar gli Dei: Con più sicura scorta

Seguirem poi la destinata caccia.

» Chi ben comincia ha la metà dell' opra; » Nè si comincia ben, se non dal cielo.

Linco

Lodo ben, Silvio, il venerar gli Dei; Ma il dar noja a coloro Che son ministri degli Dei, non lodo.

Che son ministri degli Dei, non Iodo. Tutti dormono ancora

l custodi del tempio, i quai non hanno Più tempestivo o lucido orizzonte Della cima del monte.

Silvio

A te, che sorse non sei desto ancora, Par ch' ogni cosa addormentata sia.

Linco O Silvio, Silvio: a che ti diè natura Ne' più begli anni tuoi

Ne più begli anni tuoi Fior di bellà si delicato e vago, Se tu sei tanto a calpestarlo intento? Chè s'avess'io cotesta tua si bella

E si fiorita guancia, Addio selve, direi:

Addio selve, direi; E seguendo altre fere,

E la vita passando in festa e in gioco.
Farei la State all'ombra, e il Verno al foco.
Silvio

Così fatti consigli

PRIMO. Non mi desti mai più: come sei ora Tanto da te diverso?

» Altri tempi , altre cure. Così certo farei, se Silvio fossi. SILVIO

Ed io se fossi Linco: Ma perchè Silvio sono, Oprar da Silvio, e non da Linco io voglio. LINCO

Oh garzon folle! a che cercar lontana E perigliosa fera, Se l'hai via più d'ogni altra E vicina e domestica e sicura? Silvio

Parli tu daddovero, o pur vaneggi? Linco

Vaneggi tu, non io. SILVIO

Ed è così vicina?

LINCO Quanto tu di te stesso. SILVIO In qual selva s'annida?

La selva sei tu, Silvio:

E la fera crudel che vi s'annida, È la tua feritate. SILVIO.

Come ben m'avvisai che vaneggiavi. LINCO

Una ninsa sì bella e sì gentile; Ma che dissi una ninfa ? anzi una Dea, Più fresca e più vezzosa Di mattutina rosa,

26 ATTO E più molle e più candida del Cigno; Per cui non è sì degno Pastor oggi tra noi che non sospiri, E non sospiri in vano; A te solo dagli uomini e dal cielo Destinata si serba: Ed oggi tu senza sospiri e pianti (Oh troppo indegnamente Garzon avventuroso!) aver la puni Nelle tue braccia; e tu la fuggi, Silvio? E tu la sprezzi? e non dirò che'l core Abbi di fera, anzi di ferro il petto?

SILVIO » Se'l non aver amor, è crudeltate, » Crudeltate è virtute, e non mi pento Ch' ella sia nel mio cor, ma me ne pregio; Poichè solo con questa ho vinto Amore, Fera di lei maggiore. LINCO

Oh se una sola

E come vinto l'hai Se no I provasti mai?

SILVIO No 'l provando l' ho vinto. Linco

Volta il provassi, o Silvio; Se sapessi una volta Qual è grazia e ventura L'essere amato, il possedere amando Un riamante core : So hen io che diresti: Dolce vita amorosa, Perchè si tardi nel mio cor venisti? Lascia, lascia le selve, Folle garzon, lascia le fere, ed ama. Linco, di' pur se sai:
Mille ninse darei per una fera
Che da Melampo mio cacciata fosse.
Godasi queste gioje
Chi n' ba di me più gusto: io non se sento.
Linco

E che sentirai tu, se amor non senti, Sola cagion di ciò che sente il mondo? Ma credimi, fauciullo, A tempo il sentirai,

Che tempo non avrai.

» Vuo¹ una volta Amor ne' cuori nostri
» Mostrar quant' egli vale.

Credi a me pur, che'l provo, >> Non è pena maggiore,

- "Che in vecchie membra il pizzicor d'amore:
  "Chè mal si può sanar quel che s'offende,
- » Quanto più di sanarlo altri procura. » Se il giovinetto core Amor ti pugne,
- » Amor anco te l'ugne:
- » Se col duolo il tormenta,
- » Con la speme il consola:
  » E se un tempo l'ancide, al fine il sana.
- " Ma s'ei ti giugne in quella fredda etate, " Ove il proprio difetto,
- » Più che la colpa altrui, spesso si piagne;
  » Allora insopportabili e mortali
- " Son le sue piaghe, allor le pene acerbe:
- » Allora, se pieta tu cerchi, male
  » Se non la trovi, e se la trovi, peggio.
- "Deb non ti procacciar prima del tempo
- » I difetti del tempo: » Chè se t'assale alla canuta etate
- " Amoroso talento,

ATTO

» Avrai doppio tormento,
» E di quel che potendo non volesti,

" E di quel che potendo non voiesti,
" E di quel che volendo non potrai.

Lascia, lascia le selve, Folle garzon, lascia le fere, ed ama.

Come vita non sia

Se non quella che nutre Amorosa insanabile follia.

Dimmi, se in questa si ridente e vaga Stagion ch' infora e rinnovella il mondo, Vedessi in vece di fiorite piagge, Di verdi prati e di vestite selve, Starsi il pino e l'abete e! l'aggio e l'orno Senza l'usata lor frondosa chioma, Sene' erbe i prati, e senza fiori i poggi; Non diresti tu, Silvio: il mondo langue? La natura vien meno? Or quell' orrore, E quella maraviglia che dovresti Di novità si mostruosa avere, Abbila di te stesso. » Il ciel n'ha dato Victorali e ci secesa dall'attato.

» Vita agli anni conforme, ed all' etate » Somiglianti costumi : e come amore

» In canuti pensier si disconviene;

» Gosi la gioventù d'amor nemica » Contrasta al ciclo e la natura offende. Mira d'interno, Silvio: Quanto il mondo ha di vago e di geutile, Opra è d'Amor: amante è il ciclo, amante, La terra, amante il mare. O cella che lassù miri tuonazi all'alba

Così leggiadra stella, Arde d'amore anch' ella, e del suo figlio PRIMO.

29 Sente le fiamme; ed essa ch' innamora. Innamorata splende : E questa è forse l'ora, Che le furtive sue dolcezze, e'l seno Del caro amante lassa : Vedila pur come sfavilla e ride! Amano per le selve Le mostruose fere, aman per l'onde I veloci delfini e l'orche gravi. Quell' augellin che canta Si dolcemente, e lascivetto vola Or dall'abete al faggio Ed or dal faggio al mirto, Se avesse umano spirto, Direbbe: ardo d'amore, ardo d'amore: Ma ben arde nel core. E parla in sua favella Si, che l'intende il suo dolce desio : Ed odi appunto, Silvio, Il suo dolce desio, Che gli risponde: ardo d'amore anch' io. Mugge in mandra l'armento, e que muggiti ] Sono amorosi inviti. Rugge il leone al bosco . Ne quel ruggito è d'ira; Cosi d'amor sospira. Al fine ama ogni cosa, Se non tu, Silvio: e sarà Silvio solo In cielo in terra in mare Anima senza amore? Deh lascia omai le selve. Folle garzon, lascia le fere, ed ama.

SILVIO A te dunque commessa Fu la mia verde età, perchè d'amori

ATTO

E di pensieri essemmiuati e molli Tu l'avessi a nudrir? nè ti sovviene Chi sei tu, chi son io?

Linco Uomo sono, e mi pregio

Doubo solo , e m pregio Desser umano: e teco, che sei uomo, O che più tosto esser dovresti, parlo Di cosa umana: e se di cotal nome Forse ti sdegni, guarda Che nel disumanari Non divenghi una fera, anzi che un Dio. Silvio

Nè si famoso mai nè mai si forte Stato sarebbe il domator de' mostri, Dal cui gran fonte il sangue mio deriva, S' e' non avesse pria domato Amore.

Vedi, cieco fanciul, come vaneggi.
Dove saresti tu, dimmi, se amaute
Stato non fosse il tuo famoso Alcide?
Auzi, se guerre vinse e mostri ancise,
Gran parte Amor ve n'ebbe: ancor non sai
Che per piacer ad Orafie, non pure
Volle cangiar in femminili spoglie
Del feroce leon l'ispidu tergo;
Ma della clava noderosa in vece
Trattare il fuso e la conocchia imbelle?
Così delle fatiche e degli affauni
Prendea ristoro, e nel bel sen di lei
Quasi in porto d'Amor solea ritrarsi:

» Che sono i suoi sospir dolci respiri » Delle passate noje, e quasi acuti

» Stimoli al cor nelle future imprese. » E come il rozzo ed intrattabil ferro

» Temprato con più tenero metallo

#### PRIMO.

» Affina sì, che sempre più resiste

» E per uso più nobile s'adopra; » Così vigor indomito e feroce.

» Che nel proprio furor spesso si rompe,

» Se con le sue dolcezze Amore il tempra.

» Diviene all' opra generoso e forte.

Se d'esser dunque imitator tu brami D' Ercole invitto e suo degno nipote; Poiche lasciar non vuoi le selve, almeno Segui le selve e non lasciar amore: Un amor si legittimo e si degno Com' è quel d'Amarilli. Chè se fuggi Dorinda, i' te ne scuso, anzi pur lodo: Chè a te, vago d'onore, aver non lice Di furtivo desio l'animo caldo, Per non far torto alla tua cara sposa.

Silvio Che di' tu, Linco? ancor non è mia sposa. Linco

Da lei dunque la fede Non ricevesti tu solennemente? Guarda, garzon superbo, Non irritar gli Dei.

SILVIO

» L'umana libertate è don del cielo, » Che non fa forza a chi riceve forza. Linco

Anzi se tu l'ascolti e ben l'intendi, A questo il ciel ti chiama: Il ciel, ch' alle tue nozze Tante grazie promette e tanti onori.

 Silvio Altro pensiero appunto

I sommi Dei non hanno: appunto questa L'almo riposo lor cura molesta.

A T T C

Linco, nè questo amor, nè quel mi piace: Cacciator, non amante al mondo nacqui: Tu, che seguisi Amor, torna al riposo. Linco

Tu derivi dal cielo, Cruda garzon? na di celeste seme Ti credi io, nè d'umano: E se pur sei d'umano, io giurerei Che tu fassi piutosto Col velen di Tasifone e d'Aletto, Che col piacer di Venere concetto.

## ANNOTAZIONI

DELLA PRIMA SCENA.

n cuesta prima Scena si comincia aprir l'argomento della favola, facendo intendere agli spettatori, che si tratta di dar Amarilli per moglie a Silvio. La cagione di questo poi nella seconda Scena si scuopre; ad imitazione di Sofocle nell' Edipo il Tiranno, dove la prima Scena, cioè i primi interlocutori manifestano la pestilenza della città, e poi nella seconda si dice la cagione di lei con l'arrivo di Creonte. Ne mi par di tacere che nel primo Atto sempre si notifica l'argomento, cioè la parte ch'è necessaria. Ma qualche volta nella prima Scena non se ne parla. Così fece Terenzio e nell' Eunuco e nell'Ecira, nelle quali riserva l'argomento nella seconda Sce-ma del primo Atto. Ed è qui d'avvertire, che questa parte d'argomento vien portata con modi dilettevoli e con vaghezze poetiche, le quali hanno più del Comico che del Tragico. a favola Tragicomica convenevoli ; seguendo in ciò le vestigla di Plauto, che nell' Anfitrione fece il medesimo, con la beffa che fa Mercurio al servo d'Anfitrione. Avvertendo, che le dette vaghezze non sono oziose nè impertinenti, ma tutte sono fondate sopra la resistenza di Silvio, la quale è buona parte dell'argomento. Ne importa che la favola incominci da nna persona dell' Episodio, perciocche se Terenzio sicuna volta non si guardò d'introdur nella prima Scena una persona tanto straniera . che da una volta in fuori non comparisce mai più ( e Guarini . Pastor Fido

queste tali dai Greci sono chiamate προτατικά πρόσυσα) quanto più sarà lecito d'introdur l'Episodica? Contincia però da una persona si mecasaria, ene s'egli accousentisse allo nozze, la favola svanirebbe.

Ite voi.) Questo princípio è tolto da Seneca nell' Ippolito, il qu'ele comiucia anche gli cou questa parola Ite, ma con diverso molo, perciocché Ippolito parli da se a guisa di furiuso ed estatico, e Silvio comanda a suoi cacciatori, e parla con senno.

E per le piaghe altrui) Cost Seneca. Metus agricolis vulaere multo jam notus aper. Come di sipra, si quem tangit gloria silvae. Se su mai nell'Arcadia.

Noi Linco andiamo ) Serve al buon costume, e serva il decoro della persona di Silvio, che è Semideo.

Chi len comincia ec.) Questa sentenza è presa dal Filosofo nel primo libro dell'Etien, siccome la prese altresi Ostonella seconda Pistola del primo libro. Dividium facti qui bene ferit habet. Onde sch rezando disse leggiadramente divinio. Dividium facti est carpuse: superist Dividium; rarum hoc ciapie et efficie. Vedi Sencea nel libro 4 elle sue Pistole.

Più tempettivo a lucido Orizzonte) (iò è detto per tassar Linco di sonnolenza, al quale pareva che non fosse mai di, se non quando il sole era giunto alla somnità del monte: I Orizzonte è detto dal verbo greco noifa che vuol dire ter-

8 non quanto il sole era giunto alla sommità dei monte: l'Orizzonte è detto dal verbo greco ôρίξω, che vuol dire termino.

Addio selve, direi ) Volendo questo buon vecchio persuader

Addit sides, direi, Volendo questo bono vecchio persondere Silvio che penda mogile, bisogna prina che cerciti di questo è acouvenevole, essendo I fine omesistimo: senza che in quel primo secolo, nel quale si vivera sila natura, l'essen casto non era come oggi, virtù tento simuta. Siccome unco molit consugnimenti che sono illectia noi, si concedevano silora. E se non parve inconveniente ad Euripide ed a Seneche presoudese ad Ipopilo il accouncatine al nelando incesto che presoudese ad Ipopilo il accouncatine al nelando incesto della matrigat, quanto meno dee esser disdicevole a Poeta tengromico rappresentare un servo che personde vezzasamente ad anner per fin onesto? Finalmente le seene rappresentano a buoni e cativi, ne son tentute ed altro, che al vertismite sono in vita del testro oscene, scellente e profane, che non convençano.

Farei la state all' ombra, e'l verno al foco ) Virgilio nella Bucolica.

Ante focum si frigus erit, si messis in umbra.

Ed io se fossi Linco ) Questo è simile all' Apostegma, che riferisce Plutarco di Alessandro Magno, al quale avendo il Re di Persia offerto di dare una gran massa d'oro e la metà del suo Regno, disse Parmenione suo famigliare : so ben io, se fussi Alessandro, che l'avrei accettato: ed Alessandro gli rispos-: avrei fatto il medesimo anch' io se fussi Parmenione. Una Ninfa sì bella e sì gentile ) Comuncia Linco a discoprir

l'argomento, cioè che Silvio non si vuol maritare.

Sola cagion di ciò che sente il mondo) Siccome con esempj di tutti gli animali, che per mezzo d'amore propagano le specie loro poco appresso discorrerà. Volendo dire, che Amore è sola cagione di generare, che dà il senso a tutte le cose, e da cui tutte prendono il sentimento. Qui è degno d'avvertimento, che questo garzone ascolta Linco mal volentieri, e se potesse si partirebbe, come fece alla fine, me era troppo per tempo e d'andare alla caccia e d'andar al tempio, siccome Linco avverti; e però fu fatto con giudizio, che l'ora fosse intempestiva per far in questo garzone impaziente verisimile la sofferenza d'ascoltar Linco.

Il pizzicor d'amore ) Metafora della scabia, di cui è proprio il pizzicore ; da Latini detto pruritus, e da altri pizza o

Il ciel n' ha dato ) Imitazione di Seneca nell' Ippolito : pro-

pria describit Deus officia et aevum, per suos ducit gradus, laetitia juvenem , frons decet tristis senem. Quella che lassù miri) Intende della stella chiamata Venere fra tutte l'altre bellissima, che va innanzi all'aurora.

Del caro amante lassa ) Cioè Marte adultero di Venere, come finge Ovidio nel 4. libro delle sue Trasformazioni.

Uomo sono Cost Terenzio nel Macerantesi. Home sum , humani a me nitil alienum puto.

Guarda, che nel disumanarti) La natura umana è mezza fra la divina e fra la ferina, e però dice: guarda, che volendo spogliarti di umanità non l'avvicini pinttosto alla natura della fiera, che a quella degli Iddii, di che mostri d'esser ambizioso. Vedi Arist. nel 7. dei Morali, dove parla della virtù eroica. Questa ferità pare qui a torto rimproverata, perciocche è più proprio della natura divina, che della ferina l'astenersi da Venete: e però bisogna intender questo luogo cost: guarda, che mentre tu non vuoi esser umano per vanità, come fu in Alessandro Magno vaghezza d'esser divino, non divenghi crudele come una fera.

Dal cui gran fonte il sangue mio deriva ) Parte dell' argomento, essendo necessario che si sappia, che Silvio è discendente d'Ercole, per tutti quei rispetti che si veggono espressi nell' argomento. Qui si fa con molto decoro che Silvio occupato dalla sua vanità, ch' è propria de' giovanetti suoi pari . non a avvegra di servirsi d'un esempio, che gli può esser agevolmente ritorto, come avviene.

Che per piacer ad Oufale ) Par che Linco rammemori questo fatto si brutto d'Ercole con poco prudenza, perchè poteva dir Silvio: or vedi che belle cose sa far amore? Ma la cosa non sta cost : perciocchè ne Linco la propone per cosa brutta, ne Silvio la poteva ricevere per tale; riverendo egli il nome di sì gran padre, di cui non poteva mai credere, che alcuna sua operazione non fosse buona : nè finalmente la cosa in se era brutta, perciocche gli Iddii de Gentili ne facevan di più balorde; e se Giove si cangiava in bestia, non poteva Ercole yestir abito femminile?

Trattare il suso e la conocchia imbelle) Onfale, Regina di Libia, costrinse Ercule innamorato di lei non solo a servirla, ma eziandio a vestirsi da femmina; e ficalmente a filare. Vedi Properzio nel libro terzo, che tocca questo fatto elegantissimamente.

E come il rozzo ec. ) Questo luogo appresso di me è molto difficile, poiche non so trovar esempio, che mostri questa tempra del ferro accennata qui dal Poeta il quale non si dee però credere che abbia parlato a caso, benchè quando ciò fosse errore, sarebbe uno di quelli, che Arist. mostra non esser del Poeta, come Poeta, e però scusabile: come se un pittore facesse una cerva con le corna, farebbe un errore da filosofo e non da pittore, purchè le corna fossero ben espresae; se forsi non volessimo dire, che'l duro e intrattabil ferro prendesse per l'accisio, e il tenero metallo per il ferro.

Un amor il legitumo ) Questa è parte dell'argomento; do-

ve si mostra che le nozze d'Amarilli e l'amor di Dorinda egualmente da Silvio sono abborrite. Queste parole giustificano Linco, se ha persuaso Silvio ad amare, aveudol fatto per fin onestissimo.

Da lei dunque la fede ) E questa è pure anche parte dell'argomento che mostra la necessità delle nozze. L'umana libertate ) Perciocchè ogn' uomo nasce col dono

del libero arbitrio. Che non fa forza) Per intender ben questo bisogna sapere, che due posson esser le forze; l'una interna e l'altra esterna , ond' egli vuol dir cost: gli Iddii non violentano l'animo di colui che patisce furza nel corpo, perciocchè Silvio, sottoposto alla paterna potestà, non poteva negar al padre di fare quell' atto estrinseco.

Il Ciel ch' alle tue nozze) Accenna parte dell'argomento, che sarà poi nella seguente Scena manifestato.

Altro pensiero appunto ) Imitazione Virgiliana nel 4. dell'Ennide. Scilicet is superis labor est; ea cura quietos sollicitat, Quel che disse ancor Terenzio.

Id populus curat scilicet .

Tu derivi dal cielo ) Parte dell'argomento, che serve per imprimere tanto più nella mente degli ascoltanti che Silvio è

Semideo, siccome importantissima circostanza.

Cel velen di Tisione e d'Aletto ) Furie infernali figliuole dell' Erebo e della Notte, o come altri dicono d'Achronte. Di queste sono piene tutte le Tregedie, e finalmente tutti i Pocti, Un'altra furia viene chiamata Migera. A queste Osfoe Didone della Didone, e la nu versu solo tutte ree le compresse. Cod Didone della della Cella rimproverando ad Essen la rendella di della colla respectatione del Essen la rendella della colla rendella della colla della colla rendella della colla rendella della colla rendella della colla della colla della colla della colla della colla della colla colla della colla coll

Nec tibi Diva parens, generis nec Dardanus auctor Perfide, sed duris genuit te cautibus horrens Caucasus, hyrcanaeque admorunt ubera Tigres.

# ATTO PRIMO

## SCENA SECONDA.

## MIRTILLO, ERGASTO.

Cruda Amarilli, che col nome ancora D'amar, abi lasso! amaramente insegni, Amarilli, del candido ligustro Più candida e più bella, Ma dell' aspido sordo E più sorda e più fera e più fugace : Poiche col dir t'offendo, lo mi morrò tacendo: Ma grideran per me le piagge e i monti, E questa selva, a cui Si spesso il tuo bel nome Di risonare insegno: Per me piangendo i fonti, E mormorando i venti, Diranno i mici lamenti: Parlerà nel mio volto La pietate e'l dolore: E se fia muta ogn' altra cosa, al fine Parlerà il mio morire, E ti dirà la monte il mio martire,

#### PRIMO. Ergasto

» Mirtillo, Amor fu sempre un fier tormento, » Ma più, quanto è più chinso:

» Però ch' egli dal freno,

» Oud' è legata un' amorosa lingua,

» Forza prende e s'avanza:

Be più fiero è prigion, che non è sciolto. Già non dovevi tu si lungamente Celarmi la cagion della tra fiamma, Se la fiamma celar non mi potevi. Quante volte l'ho detto: arde Mirtillo, Ma in chiuso foco ci si consuma e tace.

MIRTILLO Offesi me per non offender lei . Cortese Ergasto, e sarei muto ancora: Ma la necessità m'ha fatto ardito. Odo una voce mormorar d'intorno, Che per l'orccchie mi ferisce il core. Delle vicine nozze d'Amarilli : Ma chi ne parla, ogn' altra cosa tace : Ed io più innanzi ricercar non oso, Si per non dare altrui di me sospetto. Come per non trovar quel che pavento. So ben , Ergasto , e non m'inganna Amore', Ch' alla mia bassa e povera fortuna Sperar non lice in alcun tempo mai Che ninfa si leggiadra e sì gentile, E di sangue e di spirto e di sembiante Veramente divina, a me sia sposa: Ben conosco il tenor della mia stella: Nacqui solo alle fiamme: e il mio destino D'arder mi feo, non di gioirne degno. Ma poich' era ne' fati, ch' io dovessi Amar la morte e non la vita mia; Vorrei morir almen, sicchè la morte

. - -

Da lei che n'è cagion gradita fosse;
Nè si sleguasse all' ultimo sospiro
Di mostrarmi i begli occhi, e dirmi: muori .
Vorrei, prima che passi a far beato
Delle sue nozre altrui, ch'elle m'unisse
Almen sola una volta. Or se tu m'ami,
Ed hai di me pietate, in ciò i adopra,
Cortesissimo Eggasto, in ciò m'aita.

Giusto desio d'amante, e di chi muore
Lieve mercè, ma faticosa impresa.
Misera lei, se risapesse il padre,
Ch'ella a' preghi furtivi avesse mai
Inchinate l'orecchie, o pur ne fosse
Al Sacerdote suocero accusata!
Per questo forse ella ti fugge, e forse
T'ama, ancorchè nol mostri: » chè la donna
Nel desiar è ben di noi più frale.

Ma uel celare il suo desio più scaltra.
 E se fosse pur ver ch' ella t'amasse,
 Che potrebbe altro far se non fuggirti?
 Chi non può dar aita, indarno ascolta:
 E fugge con pietà chi non s'arresta

» Senz'altrui pena: ed è sano consiglio » Tosto lasciar quel che tener non puoi.

MIRTILLO

Oh se ciò fosse vero, oh s'io'l credessi,

Care mie pene e fortunati affanni!

Ma se ti guardi'l ciel, cortese Ergasto,
Non mi tacer qual è il pastor tra noi
Felice tauto e delle stelle amico.

ERGASTO

Non conosci tu Silvio, naico figlio Di Montan Sacerdote di Diana, Si famoso pastore oggi e sì ricco? Quel garzon si leggiadro? quegli è desso. Mirrillo

Fortmato fanciul, che I tuo destino Trori maturo in così acerba etate! Nè .e l'invidio, no, ma piango il mio. FRGASTO

E wramente invidiar no 'l dèi , Chè degno è di pictà più che d'invidia. Mistillo

E serchè di pietà?

Ergasto Perchè non l'ama.

El è vivo? ed ha core? e non è cieco? Banchè se deitte miro,
A lei per altro core.
Non restò fiamma più, quando nel mio Sirio da que 'begli occhi
Tatte le fiamme sue, tutti gli amori.
Ta perchè dar si persiosa gicja
A chi non la conosce? a chi la sprezza?
ERGASTO

MARTH LO

Perchè promette a queste nozze il cielo La salute d'Arcadia. Non sai dunque Che qui si paga ogn'anno alla gran Dea Dell'innocente sangue d'una niufa Iributo miserabile e mortale?

Unqua più non l'udii, e ciò m'è nuovo: Ché nuovo aucora abitator qui souo; E come vuole Amore e il mio destino, Quasi pur sempre abitator de'boschi. Ma qual peccato il meritò si grave? Come tanì ira un cor celeste accoglie?

Lis y Greny

Ti narrerò delle miserie nostre Tutta da capo la dolente istoria. Che trar potria da queste dure querce Pianto e pietà, non che dai petti umani. In quella erà che 'I saccidozio santo, E la cura del tempio ancor non era A sacerdote giovane contesa; Un nobile pastor chiamato Aminta, Sacerdote in quel tempo, amo Lucrina, Ninfa leggiadra a maraviglia e bella, Ma senza fede a maraviglia e vana. Gradi costei gran tempo, o il mostrò fuse. Con simulaci e perfidi sembianti, Del giovane amoroso il puro affetto; E di false speranze anco nudrillo . Misero! mentre alcun rival non ebbe. Ma non sì tosto (or vedi instabil donna!) Rustico pastorel l'ebbe guatata, Che i primi sgnardi non sostenne, i prmi Sospiri; e tutta al nuovo amor si diele, Prima che gelesia sentisse Aminta. Misero Amiota! che da lei fu poscia E sprezzato e fuggito, si che ndirlo, Ne vederlo mai più l'empia non volle. Se piagnesse il meschin, se sospirasse, Pensal tu, che per prova intendi amore. MIRTILLO

Ohime ! questo è 'l dolor ch' ogn' altro avaiza. Ergasto

Ma poichè dietro al cor perduto, ebbe asco I sospiri perduti e le querele; Volto pregando alla gran Dea: se mai, Disse con puro cor, Ciutia, se mai Con innocente man fiamma t'accesi, PRIMO.

Vendica tu la mia, sotto la fede Di bella ninfa e perfida, tradita. Udi del fido amante e del suo caro Sacerdote Diana i preghi e'l pianto: Talche nella pietà l'ira spirando, Fe' lo sdegno più fiero; ond' ella prese L'arco possente, e saettò nel seno Della misera Arcadia non veduti Strali ed inevitabili di morte. Perian senza pietà, senza soccorso D'ogni sesso le genti e d'ogni etate : Vani erano i rimedi, il fuggir tardo, Inutil l'arte, e prima che l'infermo, Spesso nell'opra il medico cadea. Resto sola una speme in tanti mali Del soccorso del cielo; e s'ebbe tosto Al più vicino Oracolo ricorso, Da cui venne risposta assai ben chiara. Ma sopra modo orribile e funesta: Che Cintia era sdegnata, e che placarla Si sarebbe potuto, se Lucrina, Perfida ninfa, ovvero altri per lei Di nostra gente, alla gran Dea si fosse Per man d'Aminta in sacrificio offerta: La qual poi ch' ebbe indarno pianto, e indarno Dal suo nuovo amator soccorso atteso, Fu con pompa solenne al sacro altare Vittima lagrimevole condotta: Dove a que piè, che la seguiro invano Già tanto, ai piè dell'amator tradito Le tremanti ginocchia alfin piegando. Dal giovane crudel morte attendea. Strinse intrepido Aminta il sacro ferro; E parea ben che dall' accese labbia Spirasse ira e vendetta: indi a lei volto,

Disse con un sospir nunzio di morte: Dalla miseria tua, Lucrina, mira Qual amante seguisti, e qual lasciasti: Miral da questo colpo : e così detto, Feri se stesso, e nel sen proprio immerse Tutto I ferro, ed esangue in braccio a lei Vittima e sacerdote iu un cadeo. A si fero spettacolo e si nuovo Instupidi la misera donzella Tra viva e morta, e non ben certa ancora D'esser dal ferro o dal dolor trafitta. Ma come prima ebbe la voce e il senso, Disse piangendo: oh fido, o forte Aminta! Oh troppo tardi conosciuto amante, Che m'hai data morendo e vita e morte! Se fu colpa il lasciarti, ecco l'ammendo Con l'unir teco eternamente l'alma. E questo detto, il ferro istesso, ancora Del caro sangue tiepido e vermiglio, Tratto dal morto e terdi amato petto. Il suo petto trafisse, e sopra Aminta, Che morto ancor non era, e senti forse Ouel colpo, in braccio si lasciò cadere. Tal fine ebber gli amanti: a tal miseria Troppo amor e perfidia ambedue trasse. MIRTILLO

Oh misero pastor, ma fortunato, Ch'ebbe si largo e si famoso campo Di mostrar la sua fede, e di far viva Pietà nell'altrui cor con la sua morte! Ma che segui della cadente turba? Trovò fine il suo mal? placossi Cintia? Engarya

L'ira s'intiepidi, ma non s'estinse: Chè dopo l'anno in quel medesmo tempo

PRIMO. Con ricaduta più spietata e fiera Incrudeli lo sdegno, onde di nuovo Per consiglio all'Oracolo tornando, Si riportò della primiera assai Più dura e lagrimevole risposta: Che si sacrasse allora, e poscia ogn'anno Vergine o donna alla sdegnata Dea, Che'l terzo lustro empiesse, ed oltre al quarto Non s'avanzasse; e così d'una il sangue L' ira spegnesse apparecchiata a molti. Impose ancora all'infelice sesso Una molto severa, e, se ben miri La sua natura, inosservabil legge: Legge scritta col sangue: che qualunque Donna o donzella abbia la fe d'amore, Come che sia, contaminata o rotta, S'altri per lei non muore, a morte sia Irremissibilmente condannata. A questa dunque sì tremenda e grave Nostra calamità spera il buon padre Di trovar fin con le bramate nozze : Però che dopo alquanto tempo essendo Ricercato l'Oracolo, qual fine Prescritto avesse a' nostri danni il cielo; Ciò ne predisse in cotai voci appunto:

» Non avrà prima fin quel che v'offende, » Che duo semi del ciel congiunga Amore; » E di donna infedel l'antico errore » L'alta pietà d'un Pastor Fido ammende. Or nell' Arcadia tutta altri rampolli

Di celesti radici oggi non souo, Che Silvio ed Amarillide: che l'una Vien dal seme di Pan, l'altro d'Alcide: Ne per nostra sciagura in altro tempo S'incontraron giammai femmina e maschio,

ATTO

Com' or , delle due schiatte ; e però quinci Di sperar bene ha gran ragion Montano : E benchè tutto quel che ci promette La risposta fatale ancor non segua; Pur questo è'l fondamento: il resto poi Ha negli abissi suoi nascosto il fato, L sarà parto un di di queste nozze. MIRTILLO

Oh sfortunato e misero Mirtillo! Tanti fieri nemici. Tant' armi e tanta guerra Contra un cor moribondo? Non bastava Amor solo . Se non s'armava alle mie pene il fato? ERGASTO

" Mirtillo, il crudo Amore

» Si pasce ben, ma non si sazia mai

» Di lagrime e dolore.

Andiamo: io ti prometto Di porre ogni mio ingegno, Perchè la bella ninfa oggi t'ascolti : Tu datti pace intanto.

» Non son, come a te pare,

» Questi sospiri ardenti

» Refrigerio del core;

» Ma son piuttosto impetuosi venti,

» Che spiran nell' incendio e il fan maggiore. » Son turbini d'Amore,

» Che apportan sempre ai miserelli amanti » Foschi nembi di duol, piogge di pianti.

## ANNOTAZIONI

#### DELLA SECONDA SCENA

In guesta secondo Scena Ergasio porta la capion delle nozca; cioès, della uconessità che muove i padri degli sposi a sollecitate; parte importantissima della favola per far docile ed attenio I ascoltotore, e sconpore ancora I morro di Mirrillo verso Amririlli, patticolare essenzialissimo del regertio, che dà pur anche occasione di replicare quanto abbis. Nitri un considerato della considerato della considerato del co, che vuol dire operante, per mositar che si dee operare a beneficio degli amici.

Ben-netto degli amici. Ma dell' Aspido sordo) Serpe quanto alcun altre veleno-sissimo, il quale instupidisce e assorda col suo mortifero morso: e per questo è stato, avvenga che impropriamente, chiamato sordo, e per tale da Poeti Lavoleggi to. Petrarca.

Che rot trovo pietà sorda com aspe. Boc. Così alle perele gli orecchi chiudendo, come l'aspido al suono dello incantatore.

48

Di risonar insegno ) Così Virg. Formosam resonare doces 'Amaryllida silvas. Ma più quanto è più chiuso ) Petrar. Chinsa fiamma è più

Ma più quanto è più chiuso) Petrar. ( ardente.

Offeit me per non offender lei ) Vorso del Petrarca nel trionfo d'Amore, in persons di Masinissa, parlando di Scipione : ch'offesi me per non offender lui . Tutta questa parte di Mirtillo è patetica e morata, cioè piena di molto affetto e di buon costume.

Vorrei, prima che passi ) Questo è uno dei principali accidenti che nascono dalla necessità delle nozze, cioè il desiderio ardentissimo, che ha questo pastore, di siogar purlando con Amarilli il suo amore, onde nascono poi tanti altri accidenti, che fanno il nodo mirabile della favola.

Giusto dello d'amante) Questo ragionamento è tutto sentenzioso, come conviene a chi vuoi persuadere e consolare. Non conosci tu Silvio?) à ciò molto a proposito replicato

per imprimer nella memoria degli ascoltanti, che Silvio fugga le nozze.

Nè te l'invidio, no) Favella costumata, che i Latini imitando la voce greca, chiaman morata, per mostrar che Mir-

tillo è d'anime nobile, che sa insieme più verisimile la sua nascita altresì nobile.

Ma perchè dar si preziosa gioja) Ciò è satto con arte, perchè sia uccessario il racconto d'Ergasto, essendo sallo gran-

dissimo, che si narri cosa veruna seuza necessità.

Chè nuovo uncora abitator qui 1000 y Senza questo non parea verisimile che la Storia non fosse nota a Mirtillo, che

toglieva la necessità e verisimilitudine del racconto.

Come tant' ira un cor celeste accoglie?) Imitazione Virgiliana.

Tantae ne animis caelestibus irae?

In quelle rish ) Questa Tragica storia è levata di peso da Pousania, dai nomi in fivri che son mutati me del resto è tutta la melesima i Famuste saccedore, la Ninfa diseale, il saccedore che prega per la vendetta il suo Diu, ha peste persagrificare la Ninfa stessa, ovvero sicun altro per lei, e fosse sagrificare la Ninfa stessa, ovvero sicun altro per lei, e fosse saccinicata per ramo del accedore di lei amante: questi che per amore in vece della Ninfa ammazza se stesso, la Ninfa tutto con a riferisce Pausania soponno.

S: mil con puro cor, Cintia, se mai) Questa imprecazione è fatta come quella d'Omero nel primo dell'Illiade in persona

del Sacerdote Crise, così dicendo:

Ε ὶ ποτέτοι χαρίεντ' ἐπὶ νηὀνἔρεψω Ηεἰδή ποτέ τοι καιω σιοια μηρὶ ἔκηα Ταιρων, ἡδ' αίγῶν, τὸ δέμοι κρήηνον ἐέλδαρ, Τίσειων Δωναοὶ ἐμὰ δάκρυω υοἰοιν βέλεσοιν.

Τισειαν Δαναοί ειτά δάπρυα σοίσιν βελεσσίν.

Ε saettò nel seno) Vaga forma di descriver la peste con

nobilià. Così fece (here nel prime del disserver in peste con nobilià. Così fece (here nel prime dell'iliade, dov' egli non nomina mai la peste se nun col nome del quadrello di Febo saettato nell' esercito Greco, così dicendo μετὰ δ' lôν επχε,

Ε altrove αὐτοῖσι βέλος ἐχεπευκὲς ἀριείς.

Ovvero altri per lei di nottra gente) Questo è un passo importantissimo, che dà occasione di scoprir nel quanto Atto la nascita di Mirtillo, sopra il quale contendera Carino, che per non esser d'Arcadia non si poteva sacrificare.

E parea ben che dall'accese labbia ) Labbia non vuol dir bocca, como credon li più, ma significa il volto, e le labbra sono poi della bocca. Petr.

Ove le penne usate, Mutai per tempo, e le mie prime labbia.

E Dante:
Poi si rivolse a quelle enfiate labbia.

Qual amante seguisti) Perchè il seguito non volle morir per lei.

E qual lasciasti, miral da questo colpo) Perchè'l lasciato morì per lei, in modo che Lucrina e nel seguire e nel lasciare restò ingannata.

Che m' hai data morendo e vita e morte) Vita, perch' egli mon per lei, morte perch' ella poi s'ammazzò.

Eva ' intigrati', ma nou ' ettara') Quento che segue è tutto argometo della favola, che mottra la necessità delle nozze. È dutto argometo della favola, che mottra la necessità delle nozze. È dece l'ina 'ningitand, par far verneze l'uncolo, sexan lo castata per altora la peste. Benche quanto ezizatio il 'orac-du avesta della caracche della della versitatis, periocicle ordinariamento per altora della versitatis, periocicle della della caracche della versitatis, periocicle della della caracche della versitatis, periocicle della versitatis della versitatista della versitatis della versitatis della versitatis della versitatista della v

Che'l terzo lustro empiesse) Lustro è uno spazio di cinque anni, ma che finiva però nel quarto; talchè il quinto soleva esser intercalare, cioè bisestila, e serviva ai Latini come l'Un

Guarmi, Past. Fido

limpiade ai Greci, in modo che questa età veniva a effer tra il quinto decimo, e'I ventesimo anno.

Legge scritta col sangue) Cost fu detto di Dracone, che die le leggi a' Lacedemoni tanto rigide, che per ogni lieve delitto la morte dava per pena, e però fa detto, che col sangue le aveva scritte.

Non avrà prima sc.) Questo è l'oracolo, che scioglie il nodo della favola, e che mostra con quanta necessità s'inti-toti il Pastor Fido Quel ch' offendeva la provincia era il tributo della giovane che ogn' anno si doveva sacrificare a Diana. Che duo semi del Ciel congiunga Amore) Per questo s'affaticavano i padri di Silvio e d'Amarilli di congiungerli in matrimonio, sperando che dovessero adempire l'oracolo, e dar fine alla miseria d'Arcadi . Ma s'ingaunavano per le cose che

succedettero; e questo è il fondamento di tutta questa favola, la quale perciò s'intrica, e anche perciò si saoda.

## ATTO PRIMO

## SCENA TERZA.

### CORISCA.

Chi vide mai, chi mai udi più strana E più folle e più fiera e più importuna Passione amorosa? Amore ed odio Con sì mirabil tempre in un cor misti, Che l'un per l'altro, e non so ben dir come, E si strugge e s'avanza e nasce e muore. S'io miro alle bellezze di Mirtillo Dal piè leggiadro al grazioso volto, Il vago portamento, il bel sembiante, Gli atti, i costumi e le parole e'l guardo; M'assale Amor con si possente foco, Ch' io ardo tutta, e par ch' ogn' altro affetto Da questo sol sia superato e vinto: Ma se poi penso all'ostinato amore Ch' ei porta ad altra donna, e che per lei Di me non cura, e sprezza (il vo' pur dire) La mia famosa e da mill'alme e mille Inchinata beltà , bramata grazia ; L'odio così , così l'abborro e schivo, Che impossibil mi par ch' unqua per lui

к.

Mi s'accendesse al cor fiamma amorosa. Talor meco ragiono: oh s'io potessi Gioir del mio dolcissimo Mirtillo, Si che sosse mio tutto, e ch'altra mai Nol potesse godere! oh più d'ogn' altra Beata e felicissima Corisca! Ed in quel punto in me sorge un talento Verso di lui si dolce e si gentile, Che di seguirlo e di pregarlo ancora, E di scopringli il cor prendo consiglio. Che più? così mi stimola il desio. Che se potessi allor, l'adorerei: Dall' altra parte io mi risento, e dico: Un ritroso? uno schivo? un che non degna? Un che può d'altra donna esser amante? Un ch'ardisce mirarmi, e non m'adora? E dal mio volto si difende in guisa, Che per amor non muore? ed io, che lui Dovrei veder, come molti altri i' veggio, Supplice e lagrimoso a' piedi miei, Supplice e lagrimosa a' piedi suoi Sosterro di cadere? ab non fia mai: Ed in questo pensier tant' ira accoglio Contra di lui, contra di me, che volsi A seguirlo il pensier, gli occhi a mirarlo. Che il nome di Mirtillo e l'amor mio Odio più che la morte, e lui vorrei Vedere il più dolente, il più infelice Pastor che viva; e se potessi allora, Con le mie proprie man l'anciderei. Così sdeguo e desire, odio ed amore Mi fanno guerra : ed io che stata sono Sempre fin qui di mille cor la fiamma, Di mill'alme il tormento, ardo e lauguisco . E provo nel mio mal le pene altrui.

Io . che tant' anni in cittadina schiera Di vezzosi leggiadri e degni amanti Fui sempre insuperabile, schernendo Tante speranze lor, tanti desiri; Or da rustico amor, da vile amante. Da rozzo pastorel son presa e vinta. Oh più d'ogn' altra misera Corisca, Che sarebbe di te, se sprovveduta Ti trovassi or d'amante? che faresti Per mitigar quest' amorosa rabbia? Impari alle mie spese oggi ogni donna A far conserva e cumulo d'amanti. S'altro hen non avessi, altro trastullo, Che l'amor di Mirtillo, uon sarei Ben fornita di vago? » oh mille volte » Mal consigliata donna, che si lascia

» Ridurre in povertà d'un solo amore! Sì sciocca mai non sarà già Corisca.

» Che fede? che costanza? immaginate » Favole de' gelosi, e nomi vani

» Per ingannar le semplici fanciulle.
» La fede in cor di donna, se pur fede

» In donna alcuna, ch' io no 'l so, si trova,
» Non è bontà, non è virtù, ma dura

» Necessità d'Amor, misera legge
» Di fallita beltà ch' un sol gradisce,

» Perchè gradita esser non può da molti.

» Bella donna e gentil, sollecitata » Da numeroso stuol di degni amanti,

» Se d'un solo è contenta e gli altri sprezza, » O non è donna, o s'è pur donna, è sciocca.

» Che val beltà non vista? e se pur vista, » Non vagheggiata? e se pur vagheggiata,

"> Non vagneggiata e se pur vagneggiata,

» Più frequenti gli amanti e di più pregio;

ATTO

" Tanto ella d'esser gloriosa e rara » Pegno nel mondo ha più sicuro e certo. » La gloria e lo splendor di bella donna , » E l'aver molti amanti : e così fanno Nelle cittadi ancor le donne accorte. E'l fan più le più belle c le più grandi. Rifiutare un amante, appresso loro È peccato e sciocchezza; e quel che un solo Far non può, molti fanno : altri a servire . Altri a donare, altri ad altr' uso è buono : E spesso avvien, che no 'l sapendo l'uno Scaccia la gelosia che l'altro diede . O la risveglia in tal che pria non l'ebbe. Così nelle città vivon le donne Amorose e gentili, ov' io col senno E con l'esempio già di donna grande L'arte di ben amar fanciulla appresi.

" Corisca, mi dioea, si vuole appunto " Far degli amanti quel che delle vesti: " Molti averne, un goderne, e cangiar spesso; " Chè l' lungo conversar genera noja,

» E la noja disprezzo, ed odio al fine.
» Nè far peggio può donna, che lasciarsi
» Svogliar l'amante: fa pur ch'egli parta

» Fastidito da te, non di te mai.

E così sempre ho fatto : amo d'averne
Gran copia, e li trattengo, ed honne sempre
Un per maeo, un per occhio; ma di tutti
Il migliore e l' più comodo nel seno,
E quauto posso più, nel cor nessuno:
Ma non so come e questa volta, ahi lassa!

V'è pur giunto Mirtillo, e mi tormenta Si che a forza sospiro; e quel ch'è peggio, Di me sospiro, e non inganno altrui: E le membra al riposo, e gli occhi al sonno

#### PRIMO.

Furando anch' io, so desiar l'aurora, Felicissimo tempo degli amanti Poco tranquilli: ed ecco, jo vo per queste Ombrose selve anch' io cercando l'orine Dell' odiato mio dolce desio. Ma che farai, Corisca? il pregherai? No, che l'odio non vuol, bench' io 'l volessi. Il fuggirai? ne questo Amor consente, Benche far il dovrei. Che farò dunque? Tenterò prima le lusinghe e i priegni, E scopriro l'amor, ma non l'amante. Se ciò non giova, adoprerò l'inganno: E se questo non può, farà lo sdeguo Vendetta memorabile. Mirtillo, Se non vorrai amor, proverai l'odio; Ed Amarilli tua faro pentire D'esser a me rivale, a te si cara: E finalmente proverete entrambi Quel che può sdegno in cor di donna amante,

### ANNOTAZIONI

### DELLA TERZA SCENA.

La persona di Corisea è parte anch' ella dell' argomento, ma arunumentale, che mentre va menchianado l'esterminio della rivale, dè eccasione alla Favola d'annodarai. E perché devendo far tradimento al grande all' amica biogga che fosse pessima Donna: per questo il Poeta con decoro conveniente la fui ricco si mitti a lei, Avvertendo, che questa è una persona della parte Comica, ma l'operazione è Tragica. Nel primo ingresso dichiera la natura dell' smor suo, o pintoto de d'avvertendo, che questa e una persona della parte considera e natura del mor suo, o pintoto de d'avvertendo d'avvertendo, che que la considera della parte con a della della

Qui potis est inquis? quod amantem injuria talis Cogit amare mogis, sed bene velle minus. Odi, et amo: quare id faciam fortasse requiris. Nescio, sed fieri sentio, et excrucior.

Tutti gli amori umani cominciano dal senso, ma tutti non śniscono nel senso. L'amore dell'amico ha l'animo per oggetto; quello del sensuale ha per suo fine il corpo. Ma l'amore della generazione, che non è altro che amore umano, ha per suo fine il corpo e l'animo insieme, ch'è fine onesto, ma l'animo prima che'i corpo, siccome il sensuale del corpo prima fa caso. Or quando questo libidinoso brama godere I smato corpo, se s'incontra in un animo a lui simile che ♥ acconsenta, segue il piacere, e ama nella cosa amata il suo gusto, e tanto l'ama, quanto dura il piacere, e niente piu: ma se s'incontra in animo ripugnante, l'odia come contrario, poscia che il vizio direttamente è nemico della virtù. Nei quali affetti i fini sono diversi, perciocche l'amore del libidinoso si riflette in se stesso, che ama solo per averne piacere; ma l'odio termina nella persona amata, perciocchè il vorrebbe vedere infelicissimo, non soddisfacendo alla sua libidine. E qui bisogna avvertire, che l'affetto di Catullo è diversissimo da questo di Corisca, ma noi l'abbiamo solo ortato, per esser simile nei contrarj, che stanno insieme, benche pot non vi sieno nel medesimo modo. Chi vuol vedere un esempio di femminile amor cangiato in isdegno, legga le due Tragedie d'Ippolito, l'una d'Euripide, e l'altra

La mia famosa ec.) In questa Scena vien dipinta costei per arrogante e superba; e clò con gran giudizio, essendo Ia superbia il vero fomite dell'amor proprio, che i Greci chia-

msno φίλαυτία τ il qual vizio è namico mortale del vero amore, non potendo colui amare sinceramente, che ama troppo i suoi piaceri e se stesso.

lo, che tani anni in cittadina schiera ) Ouesto è detto per

for che stant anni in cittadina schiera ) Questo è detto per far che sia vertismile, che costei sia sì catitiva tra gente di sì buoni costumi, e per questo si mostrerà nella Scena del Satiro, ch' ella cl' capitò forestiera, e in questa Scena medesima le fa dir il Poeta:

Così nelle città vivon le donne) Mostrando ch' ella sia stata nutrita e ammaestrata nelle città, dove per ordinerio i vizj aono maggiori, e le persone in esse molto più licenziose.

Equanto posso più, nel cor nessuno ) Ecco l'effetto dell'amor proprio, che scaccia ogn'altro amore, se non quel che ci viene per pascer il piacere, e però ella si maraviglia che vi sia giunto con tanto sforzo Mittillo, che gli è nemico.

E quel ch'è peggio, di me sospiro, e non inganno altrui) Perciocche ella non soleva mai sospirare, se non fintamente, per dar ad intendere d'esser innamorata.

No, che l'odio non vuol, ben ch' io'l volessi) Vuol dire, che la libidine la stimola a pregare, ma la superbia onda nasce l'odio ne la distoglie.

Me quate anne consute, henché for il devre) lo nel posso fuggire, perceb la libidia nol consente, me dovrei festo pet consiglio della superbia. E cost costei patisce nell'animo un forr duello della parte iraccibile e conscipicabile, sicchè l'una non code all'altra ; grospento d'animo abbandonato me' suel sirrenti appetita;

Tenterò prime le lusinghe e i prieghi ) Con gran giudizio ha rinchiuso il Poeta nei seguenti sei versi tutto quello che costei macchina nella Favola.

# ATTO PRIMO

# SCENA QUARTA.

## TITIRO, MONTANO, DAMETA.

Vagliami 'l ver, Montano, io so che parlo
A chi di me più intende. Oscuri sempre
Sono assai più gli oracoli di quello
Ch' altri si crede; e le parole loro
Sono come il coltel: che se tu 'l prendi
In quella parte ove per uso umano
La man s'adatta, a chi l'adopra è buono;
Ma chi 'l prende ove fere, è spesso morte.
Ch' Amarillide mia, come argonienti,
Sia per alto destin dal cielo eletta
Alla salnte universal d'Arcadia,
Chi più dere bramarlo e caro averlo
Di me che le son padre? ma s'io miro
A quel che n'ha l'Oracolo predetto;
Mal si confanno alla speranza i segni.

Se unir gli deve Amor, come fia questo, Se fugge l'un? com'esser pon gli stami D'amoroso ritegno, odio e disprezzo? Mal si contrasta quel ch'ordina il cielo: >> E se pur si contrasta, è chiaro segno "Che non l'ordina il cielo: a cui se pure Piacesse ch' Amarillide consorte Fosse di Silvio tuo, più tosto amante Lui fatto avria, che cacciator di fere. Montano

Non vedi tu com' è fanciullo? ancora Non ha fornito il diciottesim' anno: Ben sentirà col tempo anch' egli amore. Tirino

E'l può sentir di fera, e non di Ninfa? Montano

- » A giovinetto cor più si conface.

  Titiro
- » E non amor, ch'è naturale affetto?

  MONTANO
- » Ma senza gli anni è natural difetto. Tittro
- » Sempre ei fiorisce alla stagion più verde. Montano
- » Può ben forse fiorir, ma senza frutto.

  Titiro

Col fior, maturo ha sempre il frutto Amore. Qui non venn'io ne per garrir, Montano, Nè per contender teco: chè ne posso, Nè fare il debbo; ma son padre anch'io D'unica e cara, e se mi lice il dirlo, Meritevole figlia, e cou tua pace, Da molti chiesta e desiata ancora. Montano

Titiro, ancor che queste nozze in cielo Non iscorgesse alto destin, le scorge La fede in terra; e' i violarla, fora Un violar della gran Cintia il nume A cni fu data: e tu sai pur quant' ella Sia disdegnosa e contra noi sdegnata. Ma per quel ch' io ne sento, e quanto puote Mente sacerdotal rapita al cielo Spiar lassù di que consigli eterni, Per man del fato è questo nodo ordito: E tutti sortiranno (abbi pur fede) A suo tempo maturi anco i presagi. Più ti vo' dir, che questa notte in sogno Veduto ho cosa, onde l'antica speme Più che mai nel mio cor si rinnovella. TITIRO

" Sono i sogni alsin sonni. E che vedesti? MUNTANO

Io credo ben ch'abbi memoria (e quale Sì stupido è tra noi, ch' oggi non l'abbia?) Di quella notte lagrimosa, quando Il tumido Ladon ruppe le sponde, Sicchè là dove aveau gli augelli il nido, Nuotaro i pesci, e in un medesmo corso Gli uomini e gli animali, E le mandre e gli armenti Trasse l'onda rapace. In quella stessa notte (Oh dolente memoria!) il cor perdei; Anzi quel che del core M'era più caro assai, Bambin tenero in fasce . Unico figlio allora, e da me sempre E vivo e morto unicamente amato: Rapillo il fier torrente Prima che noi potessimo, sepolti Nel terror nelle tenebre e nel sonno, Provar di dargli alcun soccorso a tempo: Ne pur la culla stessa in cui giacea Trovar potemmo; ed ho creduto sempre

62 ATTO

Che la culla e'l bambin, così com'era, Una stessa voragine inghiottisse.

TITIRO

Che altro si può credere? ben parmi D'aver inteso ancora, e da te forse, Di questa taa sciegura, veramente Sciagura memorabile ed acerba: E puoi ben dir che di duo figli, l'uno Generasti alle selve, e l'altro all'onde, Montano

Forse nel vivo il ciel pietoso ancora Ristorerà la perdita del morto. " Sperar ben si dee sempre: or tu m'ascolta. Era quell' ora appunto Che tra la notte e'l di, tenebre e lume Col fosco raggio ancor l'alba confonde; Quand' io pur nel pensiero Di queste nozze avendo Vegghiata una gran parte della notte, Alfin lunga stanchezza Recò negli occhi miei placido sonno; E con quel sonno vision si certa, Che di vegghiar dormendo Avrei potuto dire . Sopra la riva del famoso Alfeo Seder pareami all' ombra D'un platano frondoso, E con l'amo tentar nell'onda i pesci : Ed uscir in quel punto Di mezzo'l fiume un vecchio ignudo e geave. Tutto stillante il crin, stillante il mento.

E con ambe le mani Benignamente porgermi un bambino Ignudo e lagrimoso, Dicendo: ecco 'l tuo figlio:

PRIMO. Guarda che non l'aucidi : E questo detto , tuffarsi nell' onde : Indi tutto repente Di foschi nembi il ciel turbarsi intorno. E minacciarmi orribile procella; Talch' io per la paura Strinsi 'l bambino al seno, Gridando: ah dunque un'ora Me 'l dona, e me 'l ritoglie? Ed in quel punto parve, Che d'ogn' intorno il ciel si serenasse, E cadesser nel fiume Fulmini inceneriti Ed archi e strali rotti a mille a mille; Indi tremasse il tronco Del platano, e n'uscisse Formato in voce spirito sottile, Che stridendo dicesse in sua favella: Moutano, Arcadia tua sarà ancor bella. E così m'è rimaso Nel cor negli occhi e nella mente impressa L'immagine gentil di questo sogno, Ch' io l'ho sempre dinanzi; E sopra tutto, il volto Di quel cortese veglio Che mi par di vederlo. Per questo io men venia diritto al tempio Quando tu m'incontrasti,

TITIRO » Sou veramente i sogni, » Delle nostre speranze,

» Più che dell' avvenir vane sembianze,

Per quivi far col sacrificio santo Della mia vision l'augurio certo. 4 ATTO

» Immagini del di guaste e corrotte

» Dall' ombre della notte.

MONTANO

» Non è sempre co' sensi

» L'anima addormentata;

» Anzi tanto è più desta,

» Quanto men traviata

» Dalle fallaci forme

» Del senso, allor che dorme.

In somma quel che s'abbia il ciel disposto De nostri figli, è troppo incerto a noi; Ma certo è ben ch'il tuo sen fugge, e contra La legge di natura amor non senue; E che la mia fin qui l'obbligo solo Ha della data fe, non la mercede: Nè so già dir, se senta amor; so bene Che a molti il fa sentire.

Nè possibil mi par ch'ella no I provi, Se I' fa provare altrui. Ben mi par di vederla Più dell' usuto suo cangiata in vista,

Chè ridente e festosa Già tutta esser solea. » Ma l'invaghir donzella

" Senza nozze alle nozze, è grave offesa.

" Come in vago giardin rosa gentile

" Che nelle verdi sue tenere spoglie

» Pur dianzi era rinchiusa,

» E sotto l'ombra del notturno velo » Incolta e sconosciuta

» Stava posando in sul materno stelo;

" Al subito apparir del primo raggio

» Che spunta in Oriente,

65

" Si desta e si risente,

» E scopre al Sol, che la vagheggia e mira,

" Il suo vermiglio ed odorato seno . " Dov' ape susurrando

» Nei mattutini albori

» Vola suggendo i rugiadosi umori:

" Ma s'allor non si coglie,

» Sicchè del mezzo di senta le fiamme, » Cade al cader del Sole

» Si scolorita in su la siepe ombrosa, » Che appena si può dir: questa fu rosa:

" Così la verginella,

» Mentre cura materna » La custodisce e chiude.

» Chiude auch' ella il suo petto

» All'amoroso affetto:

» Ma se lascivo sguardo » Di cupido amator vien che la miri .

» E n'oda ella i sospiri,

» Gli apre subito il core,

» E nel tenero sen riceve amore:

» E se vergogna il cela, " O temenza l'affrena,

" La misera tacendo, " Per soverchio desio tutta si strugge:

" Così manca beltà, se il fuoco dura, » E perdendo stagion, perde ventura.

MONTANO Titiro, fa buon core,

Non t'avvilir nelle temenze umane: » Chè ben inspira il cielo

» Quel cor che bene spera ; » Nè può giugner lassù fiacca preghiera.

» E s'ognun dee pregare " Ove 'l bisogno sia,

Guarini, Pastor Fido

» E sperar negli Dei;

» Quanto più ciò conviene » A chi da lor deriva?

» Son pure i nostri figli

» Propagini celesti:
 » Non spegnerà il suo seme

» Chi fa crescer l'altrui. Andiam, Titiro, andiamo

Unitamente al tempio, e sacreremo Tu il capro a Pane, ed io Ad Ercole il torello.

or the order of th

» Feconderà ben anco

» Colui che con l'armento » Feconda i sacri altari.

reconda i sacri attari.
Tu va, fido Dameta,
Scegli tosto un torello
Di quanti n'abbia la feconda mandra
Il di morbido e bello;

E per la via del monte assai più breve Fa ch'io l'abbia nel tempio, ov'io t'attendo. Titino

E dalla greggia mia, caro Dameta, Conduci un irco.

lo farò l'uno e l'altro. Titiro

Questo sogno, Montano, Fiaccia all'alta bontà de' sommi Dei Che fortunato sia quanto tu speri. So ben io, so ben io Quant' esser può del tuo perduto figlio La rimembrauza a te felice augurio.

#### ANNOTAZIONI

DELLA QUARTA SCENA.

Parla Titiro in modo, che ben si può comprendere che l'argionamento era cominciato tra lui e Montano prina che commento che nelle tragelio. E qui bisogna appere che questa Scena è intta tragica, non per altro, che per la nobilità e conditione dei personagic che parlano: essendo l'uno e l'altro nato di Semidei, ambiduo vecchi e padri degli sposì, e un di loru sommo Sacerdote della Provincia; parte principalisma dei soggetto, perciocché tratino delle nozze da loro desperante della contra della co

Sono case il callet ) hellistima comparazione per mostrue I ambiguit degli Oracoli, che mule intel cagionano spasso volte la sciagora di coloro che gli banno ricercati, coma danque Titro il suo conesto mirabilimente con il similitudine, perciocche vegcenò che blivio fugge, e che l'Oracolo vonde che i da sone mi sen congunti da Amorio, va dibitanto di consultata di consultata del manico, e uno il inganti, mon intendendolo, per esser appassionato.

Ci. Masvillés mis.) Quests è parte dell'argomento, nel quale gi conferenza la eggione dianzi assepnata de Ergatol delle nozze di Silvio con Amarilli. E accioeche Moniano alcuna volta non soppetasse, e Titiro non bramasse le nozze per qualche altro suo fine, prima che altro dica in contrario, giustifica la cagione che ha di doverte desiderare.

Se unir li deve Amor) Argomenta dalle parole medesime dell'Oracolo mentovate dianzi da Ergasto, il quale Oracolo

Che duo semi del ciel congiunga Amore ) Non pub danque intender di Silvio, perchò uno am. Indi soggiugne con sentenze gravissime, che se'l ciel l'avesso ordinato, Silvio non potrebbe resistere, Qui pare che Titiro segua l'opinione di que Filosofi, che volevano che anche i contingenti, rispetto al cielo, sien necessari.

E'l pai sestir di Jera, e nos di Nicía ) Fortissimo argomento, perciocob le cose che uno riamano non non degue d'amorre, come nel primo Coro si mostrerà. Questo acuto e protato modo di alterare è preso dai Posti trapici Greci e Latia, i quali con un sol verso pregno di concetti sentenziosi tamo parlare a consender liamene i personaggi più gravi con troi con gran veghezza, per sentirai l'acume o vivezza delle visposte, siccome in molti langhi di questa favela ha fatto il Posta nostro. Nè cusa in tutta la spiergatura tragica è più bella o più nobile, o di maggior artificio di questa, siccome chiaramente afferma Giulio Pollore, li dove e tratta degli lationi, e chimala, czyouvers,

Thire, sacor che queix nozze is cido) Poiché Mentano vede, che con l'altro, composition aon pao persuadere Titiro appassionato er della religiona aon pao persuadere Titiro appassionato er della religiona aon pao persuadere Tidicendo, che quando le nozze già stabilite con la fede dature
dicendo, che quando le nozze già stabilite con la fede dature
poi con la visione d'un sogno cerca di confortario.

Più ti vo' dir, che questa notte in 10910 ) L'uso dei sogni nelle drammatiche savole su raro appresso de' Greci. Euripide nell' Efigenia in Tauris ne tocca un poco. Da Seneca il trovo usato due volte. La prima nelle Tronde, la seconda nell' Gidivai; che poi e fata con gran giuditio e vapheza ricevuto dal moderni tragici soli, polich nel veto son è parte che sia hegolic quali presgi degli avvenimenti o bosoli o cattivi, servono grandemente per far maggiore il terrore. Servono ancora alle favole, massimamente tragicomiche, per far connocere ggli apettutori qual fine abbit è aver la favola, o tristo o lieritori de la considerazioni della considerazioni di cattivi, serggli apettutori qual fine abbit è aver la favola, o tristo o lieritori della considerazioni della considerazioni di cattivi, serte i città della favola.

Il tumido Ladon Il Ladone nasce în Arcadia, e corre nel fome Alfeo, per quanto scrive Pausnia, bellissimo fra tutti î finmi della Grecia, per esser limpido fuor di modo. Del medesimo parfa Strabone nel libro ottavo, dove egli fa memoria di questa inondazione che narra Montano, in modo che si vede che il Poeta da lui l' ha prese.

Si che là dove ec.) Preso da Orazio e da Virgilio. Orazio così:

Piscium, et summa genus haesit ulmo. Nota quae sedes fuerat columbis.

Virgilio.

Cum stabulis armenta trahit.

no a venire.

Bambin' tenero in fasco ) Questa narrazione è parte principarticolare questo bambino, del quale si tratta nel disclor della favota, siccome anche l'altro particolar della culla molto importante.

Generati alle selve, e l'altro all'onde) Tolto da quell'epigramma antico Trax puer, che ha nella chiusa un concetto simile a questo.

Hoc peperi flammis, eactera dixit aquis.

Era quell'ora appunto ) Descrizion del crepuscolo mattu-

E con qual sonso vision al corta) Macrobio nel somo di Scipione porta cinque specie di sogni. Il primo chiama sogno; il secondo visione, il terzo oracolo, il quarto inacgao, e T ran sima, ma li tre primi si, come quelli che portano il vero d'alcuna cona, come più chiaramente ai può vedere nel primo ilibro di quello credito e vega scrittore. E però il nostro Poeta disse, vision ai certa, che i Greci chiamano δ ραμα, che è quasi uni indovintare per via di signo le coese che hac0

D'un platano frondoso ) Il platano è un arbore così chiadesiderato molto per l'ombra, alla quale solerano gli antichi vol-miseri far i loro conviti. Per questo disse Virgilio nel quarto della Georgica.

Jamque ministrantem platanum potantibus umbram.

E questo dello, tuffarsi nell'onda) Col numero del verso imita l'atto dell'attuffarsi.

Formato in voce spirito sottile) Imitazione di Dante.

> Come d'un tizzo verde ch' arso sia, Da un de lati che dall' altro geme, E cigola per vento che va via.

Per quivi sar col sacrificio santo ) Forma leggiadra, e concetto di profondissimo sentimento.

Sos seramente i negal ) Questo Titiro, secondo l'incominciato tenone della sua facca e debil credenta, vuol persandara, che non s'abbia a credere ai sogni, dicendo che son pittosto ombre e immagini. — one spersar, he verità della putto della sua facca della sua contra di sua di sua giunto quivi le cosa immaginate si formano; perciocche gli oggetti sensibili in noi producono i sessi, e quella impressioeziandio dopo che i sensibili ton partiti, le immagini de' quali restano, e son poi quelli che fanno i sogni, siccome Inngamente in quel breve tratator moustra il filosofo, e però disen notte, per cagion del discorso, che molte volte la rappraenta

Nos è ampre coi rossi) Montano con la sua vira fede difende la visione in modo, che si può dire che delle cinque specie dei sogni dette di sopra. Titiro difenda le due utilme, che sono i sogni confusi, e Montano difennà i tre migliori che predicono il vero. Queste due specie di sogni con contrari, dice Marcobio, che funono espressi da Virgillo nel sevol dell' Enelde, l'una che esce per la porta di corno, e l'altra d' avorio. Per la prima eccano i veri, perzicocche il corno a l'avorio. Per la prima eccano i veri, perzicocche il corno a l'attra del libro dei disti, dove egli mottra, che quando il corpo dorme, la mente non potà fore l'ufficio suo, essendo allora commosta delle straniere impressioni, che si chi mano insogni, che tali sono aspanto le parole di quel buon vecchio. Dall'altra patte l'opisione di Montano visin difessa da un altro Iuogo del medesimo Ippocrate nel libro degli insogni, dove egli apertamente dice, che mentre il corpo si riposa dormendo , l'animo è in moto, e come madre di famiglia governa la sua casa, e veglia e vede e conosce e discorre. I quai luoghi so che si posson conciliare insieme, ma questo non è il luogo, kistando a me d'aver detto quanto bisogna per intelligenza del presente testo.

Ma certo è ben che'l tuo sen fugge ec.) Tutto questo pertiene alla notizia della favola, acciocchè resti ben impresso nella memoria degli ascoltanti il trattato di queste nozze . che è parte essenzialissima del soggetto. È però il replicarlo una naturale necessità, e lo fa sempre con gran giudizio.

Non la mercrae ) Perciocche avendo ella obbligata la fede si dovrebbe averne guadagnate le nozze.

Senza nozze alle nozze) Par quasi una medesima com con quel che dice il Coro di Sofocle nell' Edipo il Tirappo delle nozze di lui γαμός ἄγαμος; ma non è in tuito simile a

quello, perciocche il Greco vuol dire nozze, che non dovevano farsi , e questo vuol dire nozze , che non si fanno . Come in vago giardino) Questa similitudine della rosa ha

servito mirabilmente a molti Poeti , ma presa in diversi modi. Catullo per la virginità, tolta di peso dall' Ariosto. Il Tasso nel canto decimosesto se ne servi per mostrare il breve corso e fugace della vita mortale; e questo nostro Poeta l'adopera er mostrare come tosto in vergine innamorata svanisce il fiore della bellezza.

Cost manca beltà) Alcuni testi hanno così perde, ed è falso, perciocchè, manca, sta nel testo del medesimo Autore

da me veduto.

Titiro fa buon core ) Persevera questo buon vecchio nella sna viva fede con grande esempio di costanza nello sperare in Dio, e non minore edificazione a chi vede un pagano aver tanta longanimità e credenza nel divino ajuto.

Son pur i nostri figli) Ciò è detto per la medesima cagione dianzi tocca da noi per imprimere nella mente degli ascol-

tanti, che questi sono i padri de' futuri sposi.

Tu il Capro a Pane) Gli antichi sacrificavano al Dio Pane un capro non castrato, siccome riferisce Luciano, e ad Ercole il bue, secondo che insegna Tito Livio, e Dionisio Alicarasseo, e par che accessi al o Litto, e Litonisto Ali-carasseo, e par che accessi l'iggilio ancora nell' ottavo del-l' Eneide. Nel che è degno d'avverimento, che clascuno di loro provvede di quella vittima, che è propria di quel Dio, dal quale riconosce la sua origine. Montano li torello, per-tocche ti ano di Eccole Tilico. Pane . Ne qui mi par di tacere chi fossero questi Dei . Pane ara Dio de' Pastori, così chiamato con voce greca gray che

vaol dir tutto, perclocchè svero in se medesino la forme dell' universo: le corna a similadiae della Luna, la faccia rubiconda, cha significa il Sole, e stelle in petto, che rappresentano il cielo, le coccie pelos significanti le ferre e gli arbori i piè caprigoi, la terra; la sampegno di sette canne l'armonia del cielo, la verge totta l'anno selare. Ond egli arbori i piè caprigoi, la terra; la sampegno di sette canne l'armonia del cielo, la verga totta l'anno selare. Ond egli arbori colo di cieve de Adlemena mogli di Anferione, che domo tanti mostri, e che finalmente fu messo nel numero degli Iddii. Scrivono molti le une faitche, particolarmente Diodoro Siculo, e Seneca nella Tragcio chimata l'Ercole Riratio, a limitatione di quella d'Euripice, chimata o l'armoni, al ministene di quella d'Euripice, chimata coli di la particolar Perma a di notari il Giraldi Potes Tragico.

E per la via del monte) Intese molto il nostro Poeta la pratica della Scena, perciocche non si dovendo vedere queste vittime, nel condurle, volle che gli spettatori sapessero, che per altra via potevano andar al Tempio, e così il verisimile vi ha il suo luogo.

Questo seguo Montano) Sono parole che Dameta dice da se, e falle diri il Pocta con artifizio, come si vedrà nello scioglimento, del qual esso Dameta è principilissima parte, e però bitogna tenerie a mente, perciocchè colul, che sapea solo l'estio del perduto bambino, e quello che n'aveva predetto l'Oracolo, non potes credere che il sognarsi di lui fusse cosa di bonon sugurio.

# ATTO PRIMO

## SCENA QUINTA.

# SATIRO Jome il gelo alle piante, ai fior l'arsura,

" La grandine alle spiche, a' semi il verme, " Le reti ai cervi, ed agli augelli il visco; " Così nemico all' uom fu sempre Amore: " E chi foco chiamollo, intese molto " La sua matura perfida e malvagia. Chè se'l foco si mira : oh come è vago! Ma se si tocca: oh come è crudo! il mondo Non ha di lui più spaventevol mostro: Come fera divora, e come ferro Pugne e trapassa, e come vento vola: E dove il piede imperioso ferma . Cede ogni forza, ogni poter dà loco. Non altrimenti Amor: chè se tu'l miri In duo begli occhi, in una treccia bionda; Oh come alletta e piace! oh come pare Che gioja spiri, e pece altrui prometta! Ma se troppo t'accosti e troppo il tenti, Si che serper cominci, e forza acquisti, Non ha tigre l'Ireania, e non ha Libia

ATTO Leon sì fero e sì pestifero angue, Che la sua ferità vinca o pareggi: Crudo più che l'inferno e che la morte, Nemico di pietà, ministro d'ira, E finalmente Amor privo d'amore. Ma che parlo di lui? perchè l'incolpo? E forse egli cagion di ciò che'l mondo, Amando no, ma vaneggiando pecca? O femminil perfidia, a te si rechi La cagion pur d'ogni amorosa infamia; Da te sola deriva e non da lui, Quanto ha di crudo e di malvagio Amore; Che in sua natura placido e benigno Teco ogni sua bontà subito perde. Tutte le vie di penetrar nel seno E di passare al cor tosto gli chiudi: Sol di fuor il lusinghi; e fai suo nido E tua cura e tua pompa e tuo diletto La scorza sol d'un miniato volto. Nè già son l'opre tue gradir con fede La fede di chi t'ama, e con chi t'ama Contender nell'amare, ed in duo petti Stringer un core, e in duo voleri un'alma Ma tinger d'oro un' insensata chioma, E d'una parte in mille nodi attorta Infrascarne la fronte: indi con l'altra Tessuta in rete e in quelle frasche involta. Prendere il cor di mille incauti amanti. Oh come è indegna e stomachevol cosa Il vederti talor con un pennello Pinger le guance ed occultar le mende Di natura e del tempo, e veder come Il livido pallor fai parer d'ostro, Le rughe appiani e'i bruno imbianchi, e togli Col difetto il difetto, anzi l'accresci!

Spesso un filo incrocicchi, e l'un de'capi Co' denti afferri, e con la man sinistra L'altro sostieni, e del corrente nodo Con la destra fai giro, e l'apri e stringi Quasi radente forfice, e l'adatti Su l'inegual lanuginosa fronte: Indi radi ogni piuma, e svelli iusieme Il mal crescente e temerario pelo Con tal dolor, ch' è penitenza il falle. Ma questo è nulla, ancor che tanto: all'opre Sono i costumi somiglianti e i vezzi. Qual cosa hai tu, che non sia tutta finta? S' apri la bocca, menti; se sospiri, Son mentiti i sospir: se movi gli occhi, E simulato il guardo: in somma ogni atto, Ogni sembiante, e ciò che in te si vede, E ciò che non si vede, o parli o pensi, O vada o miri o pianga o rida o canti, Tutto è menzogna: e questo ancora è poco. Ingannar più chi più si fida, e meno Amar chi più n'è degno, odiar la fede Più della morte assai; queste son l'arti, Che fan si crudo e si perverso Amore. Dunque d'ogni suo fallo è tua la colpa; Anzi pur ella è sol di chi ti crede. Dunque la colpa è mia, che ti credei, Malvagia e perfidissima Corisca. Qui per mio danno sol, cred'io, venuta Dalle contrade scellerate d'Argo, Ove lussuria fa l'ultima prova. Ma si ben fingi, e si sagace e scorta Sei nel celar altrui l'opre e i pensieri, Che tra le più pudiche oggi te'n vai Del nome indegno d'onestade altera. Oh quanti affanni ho sostenuti! oh quante

ATTO Per questa cruda indegnità sofferté! Ben me ne pento, anzi vergogoo. Impara Dalle mie pene, o malaccorto amanté: » Non far idolo un volto, ed a me credi: » Donna adorata un nume è dell' inferno . » Di sè tutto presume e del suo volto " Sovra te che l'inchini ; e quasi Dea, » Come cosa mortal ti sdegna e schiva: " Chè d'esser tal per suo valor si vanta; " Qual tu per tua viltà la fingi ed orni. Che tanta servitù? che tanti preghi , Tanti pianti e sospiri? usin quest' armi Le femmine e i fanciulli; e i nostri petti Sien anche nell' amar virili e forti. Un tempo anch' io credei, che sospirando E piangendo e pregando in cor di donna Si potesse destar fiamma d'amore: Or me n'avveggio, errai : chè s'ella il core Ha di duro macigno, indarno tenti Che per lagrima molle o lieve fiato Di sospir che'l lusinghi, arda o sfaville, Se rigido focil no 'l batte o sferza . Lascia lascia le lagrime e i sospiri, S'acquisto far della tua donna vuoi : E s'ardi pur d'inestinguibil foco, Nel centro del tuo cor quanto più sai Chiudi l'affetto; e poi secondo il tempo Fa quel ch' Amore e la natura insegua.

» Sol virtù della donna : e però seco » Il trattar con modestia è gran difetto: » Ed ella che si ben con altrui l'usa,

" Seco usata l'ha in odio, e vuol che in lei " La miri sì, ma non l'adopri il vago.

Con questa legge naturale e dritta,

» Però che la modestia è nel sembiante

77

Se farai per mio senno, amerai sempre. Me non vedrà, nè proverà Corisca Mai più tenero amante, anzi più tosto Fiero nemico, e sentirà con armi Non di femmina più, ma d'uom virile, Assalirsi e trafiggersi. Due volte L'ho presa già questa malvagia, e sempre M'è, non so come, dalle mani uscita : Ma s'ella giugne anco la terza al varco, Ho ben pensato d'afferrarla in guisa Che non potrà fuggirmi : appunto suole Tra queste selve capitar sovente, Ed io vo pur come sagace veltro, Fiutandola per tutto. Oh qual vendetta, Ne vo far, se la prendo, e quale strazio! Ben le farò veder, che talor anco Chi fu cieco apre gli occhi; e che gran tempo Delle perfidie sue non si dà vanto Femmina ingannatrice e senza fede.

#### ANNOTAZIONI

#### DELLA QUINTA SCENA.

Duesta Scena è tutta Comica per cagione della persona introdotta, la quale per testimonio d'Arist. e d'Orazio è piuttosto capace di ridicola, che di grave rappresentazione, siccome in questa favola Tragicomica chiaramente petrà vedersi. Che l'uso dei Satiri nelle Scene sia stato antichissimo, lo mostra fuori d'ogni difficoltà de Greci Giullo Polluce, e de Latini Vitruvio; i quali scrivono che gli antichi divisero la Poesia Drammatica in Tragica, Comica e Satirica, e che ciascuna avea le sue Scene. È perciocchè la troppa severità e mestizia era venuta a noja, cominciò Pratina Poeta Tragico a mescolare la Satira con la Tragedia, e di cinquanta favole che compose, trentadue ne fece Satiriche. Disse ancora nel medesimo senso Arist, affermando che l'uso de Satiri fu levato poi alla fine, e che rimase nella sua pura gravità la Tragedia. La medesima mescolanza de Satiri mostra più di tutti pella sua Pistola Orazio. Mox etiam agrestes Satyros nudavit. et asper incolumi gravitate jocum tentavit etc. Ma noi n'abbiamo un manifestissimo esempio nel Ciclope d'Euripide, nel quale fece il Coro di Satiri. Se dunque Euripide diede lo-ro sì nobil parte, possono bene con gran ragione i Poeti moderni rappresentarli per Episodio, quando però egli vi sta

non ozioto, ma qualche cosa di necessario vi adopera. Così fece Agostin de Beccari, così Torquato Tasso a imitazione di lui, e così vien a far il nostro Poeta altresì con tanti esempi antichi e moderni. Che persone sieno poi questi Satiri, le opinioni sono diverse. Pomponio Mela e Plinio gli chiama animali quadrupedi col volto umano. Solino gli ripoue nel genere delle Scimie. Comunque sia, gli antichi Greci e Latini gli ricevettero, e rappresentarono come persone, che «vessero del selvaggio, e li chiamarono Semidei, come si vede in Marziano Capella nel libro suo delle nozze, il quale dice che i Pani, i Fauni, i Satiri, i Silvani, le Ninfe, e altri di questa fatta, eran uomini, che dopo un lungo tempo moriva-no, ma che però avevano gran forza di antiveder le cose future. Sopra tutto che erano dediti alla libidine, dalla quale in voce green presero il nome. Or questo nostro Satiro vien introdotto innumorato di Corisca, per instrumento di riso, ma che però nell' annodar della favola opera qualche cosa.

Come il gelo alle piante) Questo luogo è tolto dall' ottavo Idillio di Teocrito, il quale dice così:

Δένδρεσιμέν χειμών Φοβερόν κακόν, ύδασι δ'άυγμὸς ορνισιν δ' ύσπλαγξ, άγροτέροις δε λίνα-Ανδρί δε παρθενικώς απαλάς πόθος.

Che parimente disse Virgilio.

Tristis Lupus stabulis , maturis frugibus imbres Arboribus venti , nobis Amaryllidis irae .

Non ha tigre I Ircania ) Ircania è una regione Orientale vicina all' Armenia, nella qual dice Plinio, che nasce la tigre animal velocissimo, e per questo chiamato tigre, per-ciocche i Medi per testimunio di Varrone chiamano tigre la saeta. Dice ancora Plinio, che cotai fiere nascono altresi in India à oltre di ciò animal crudelissimo, onde disse Didone nel quarto dell' Eneide, che'l fiero Enea avea bevuto il latte della tigre .

Hyrcanae quae admorunt ubera tigres.

E no ha Lliu ) Cloè Africa, cotà chiamata, o perchè quin-ci spira il vento che si chiama Libeccio, o dal nome dia figliolo d' Epafo, detta Libia, o da un finme di Mauritania, che ha tal nome. Paese per lo più arenoto e deserto per l'immensa calidità di quel ciclo, e perciò vi nascono i lioni fa tutti gli animali atrocissimo e calidissimo. Ha paragonto

Amore al fueco, non potendo trovare alcuna cota, che più il somigli di quell'elemento, e che sia più in bocca di tutti; tanto ordonario e famigliare, chi egli si prende da Poeti per lo stasso amore. La cagione che qui ne reade il Satiro, par tolta da Plutarco, il qual mostrando perché Amore si dipinga con la facella, dice che quarto nasce, perciocole lo spiendore che si vede nel fueco è cosa soavissima, ma l'ardore è acertissima.

Jemmeil perfidio ) Qui passa con buona occasione a dir mal delle donne, e come Sairco, di cui è propria la maldicenza, e come irritato dalla perfoia di Corinca; accusando come è proprio degli adirati e malediel tutta la specie per un solo individuo.

Tatte le vie di penetrar nel seno ) Qui prende, secondo l'uso de' Poeti, in senso equivoco amore, con tutto quello che segue.

Soi di faor il lusieghi) Perciocchè amore come affetto del l'anime è vero amore, ma come qualità del volto è cagione d'amore. E però costui accusa Corisca, che per inganuare gli amanti suoi non prenda mai d'amore se non la scorza.

Pinger le guance) Parla de lisici, che cuoprono i difetti

del volto.

E toglie col dijetto il dijetto il dijetto che vien levato, è
il pallore e le crespe; il difetto con che si leva è il liscio,
così chismato da lui perchè è difetto dell'animo, e molte volte
del corpo, e per questo seguendo dice, anzi l'accresci, es-

sendo cosa ordinaría che i listel guastino, e non acconcino il yolto.

Spesso sa filo incrosicichi ) Qui fa vedere, e pon acto gli occhi quello che dice il Boccaccio, essere certe femnine, che vanno facendo scorticatoi alle altre femmine, e pelando le ciglia e la fronti. Ma parta il Satiro di quelle, che senza l'ajuto d'altre si pelano da se stesse, e fallo in guisa, che ci par di vederlo; fatra nobilissima del Posti, della quale.

parla Aris nel terzo della Rettorica, e chiamala secondo alcuni ἐπέργειαν: ma pare a me che si debba piuttosto chiamare

έναργειαν, che con la chiama Quintillano nel libro sesto: parendomi assal diversa figura l'efficacia dall'evidenza, la quale a un certo modo dipinge quel che si narra. Da Cicerone ia molti luochi è detta illustraio et evidenti et evidenti.

Dalle contrade scellerate d'Argo ) Argo, come dianai s'è detto, su città molto antica e nobile dell'Acaja. E un'altra Argo su pur in Grecia non molto lungi da Micone, e questa vien detta or da cossui scellerata, perchè su patria d'Elena, che su adulera.

Ove lassaria fa l'altine prova y Verso inifero del Petrarca, il che non solo è concedulo, ma quando è len posto, e si prende da famoso scrittore antico, è orramento di molts to-de c: cod Virgilio tolse de Ennico alcuna volta i versi interi. Qni biogna avvertire, che non senz' arte fa questo diri il Posta, per mostrare che Corisca di cottume pessima femmian non è d'Arcadia, ma forestiera, e d'una terra, la quale avvez al suo Ba, e consequemente la corte. Per questo disso Cortico:

E con l'esempio già di donna grande, L'arte di ben amar fanciulla appresi.

Ma si hea fingi) Serve pur anche questo al decoro delle persone di buona vita, ch'erano in quel paese, le quali se avessero conosciuta la malvagità di Corisca, non l'avrebbono tollerata, ma ella sapeva così ben fingere, che passava per non cattira.

Fa quel ch'amore e la natura insegna) Parla da Satiro com' egli è, cioè da lascivo, petulante e sfacciato, e degno amante di Corisca, che non ha altro fine nell'amor suo, che

la carne .

Ed in questa quinta Scena termina il primo Atto: nel che mi par d'avvertire a benefizio e consolazione di chi scrive drammatica Poesia, che sono alcuni troppo superstiziosi, i quali senza ragione o regola alcuna di scrittor approvato, accusano i Poeti moderni, perchè fanno uscir di ocena i person>ggi tutti che parlano, senza cha un di loro si fermi, e tenga tenore a quello che dee venire; e vorrebbeno obbligare i Poeti a questa necessità, come fosse ben fatto legar i piedi agli uomini, perche facessero i passi d'una sola misura sempre, e dicono che si lascia la Scena vuota: la qual cosa è Élsissima; perciocchè non sì tosto partono i precedenti, che nuovo personaggio succede in Scena. Essendo dunque un tal uso ricevuto da tutti, nè repugnando egli al verisimile, nè recundo al veditore scandalo alcuno, nè vietandolo legge o precetto d'alcon scrittore approvato, e quello ch' importa più, essendone alcon esempio in Terenzio, a me pare che cotesta sia una mera superstizione; volendosi con cost fatta catena d'Istrioni incatenar i Poeti, e obbligarli fuor di proposito, e senza veruna necessità o ragione. Benchè a dire il vero non ho vednto niun scrittore che sia di conto, trattare di cotal vanità, ma ho sentiti solamente alcuni che poco sanno, favellarne con molta fronte; e però non è bene che questi tali sieno di scandalo a begli ingegni che scrivono drammatiche Poesie .

## CORO.

Oh nel seno di Giove alta e possente Legge scritta, anzi nata, La cui soave ed amorosa forza Verso quel ben che non inteso, sente Ogni cosa creata, Gli animi inchina, e la natura sforza: Nè pur la frale scorza, Che'l senso a pena vede, e nasce e muore Al variar dell' ore; Ma i semi occulti e la cagion interna Ch' è d'eterno valor, move e governa. E se gravido è il mondo, e taute belle Sue maraviglie forma; E se per entro a quanto scalda il Sole, All' ampia Luna, alle Titanie stelle Vive spirto, che informa Col suo maschio valor l'immensa mole; S'indi l'umana prole Sorge, e le piante e gli animali han vita; Se la terra è fiorita. O se canuta ha la rugosa fronte; Vien dal tuo vivo e sempiterno fonte. Nè questo pur; ma ciò che vaga spera Versa sopra i mortali, Onde qua giù di ria ventura o lieta Stella s'addita or mansueta or fera, Ond' han le vite frali Del nascer l'ora e del morir la meta: Ciò che fa vaga o queta

PRIMO.

Ne' suoi torbidi affetti umana voglia, E par che doni e toglia Fortuna, e'l mondo vuol ch' a lei s'ascriva; Dall'alto tuo valor tutto deriva.

Oh detto inevitabile e verace! Se pur è tuo concetto.

Se pur e tuo concetto, Che dopo tanti affanni un di riposi L'Arcada terra, ed abbia vita e pace; Se quel che n'hai predetto Per bocca degli oracoli famosi

Per bocca degli oracoli famosi De' due fatali sposi Pur da te viene, e in quell'eterno abisso

L'hai stabilito e fisso; E se la voce lor non è bugiarda;

Deh chi l'effetto al voler tuo ritarda?

Ecco d'amore e di pietà nemico Garzon aspro e crudele

Che vien dal ciel e pur col ciel contende; Ecco poi chi combatte un cor pudico, Amante invan fedele

Che I tuo voler con le sue fiamme offende; E quanto meno attende Pietà del pianto e del servir mercede;

Tant' ha più foco e fede: Ed è pur quella a lui fatal hellezza Ch' è destinata a chi la fugge e sprezza.

Cost dunque in sé stessa è pur divisa Quell' eterna possanza?

E così l'un destin con l'altro giostra?
Oh non ben forse ancor doma e conquisa Folle uman speranza
Di porre assedio alla superna chiostra!
Rubella al ciel si mostra,

Ed arma, quasi nuovi empj giganti, Amanti e non amanti? 34 ATT

Qui si può tanto? e di stellato regno Triouferan due cicchi, Amore e Sdegno? Ma tu che stai sovra le stelle e 'l fato, E con saper divino Indi ne reggi, alto Motor del Cielo, Mira, ti prego, il nostro dubbio stato: Accorda col destino

Accorda col destino
Amor e stegno; e con paterno zelo
Tempra la fiamma e'l gelo:
Chi dee goder, non fugga e non disami:
Chi dee fuggir, non ami.
Deb fa che l'empia e cieca voglia altrui
La promessa pietà non tolga a nui.
Ma chi sa? forse quella,

Che pare inevitabile sciagura, Sarà lieta ventura.

» Oh quanto poco umana mente sale! » Chè non s'affisa al Sol vista mortale.

#### ANNOTAZIONI

DEL PRIMO CORO.

 pugnasse; si dolgono di questo otscolo, e vranno discorrendo comi ester possa, che ha parsi dell'Ornecio si contrasti in somma questo Coro in per seggetio il Esis. È perchè muggio somma questo Coro in per seggetio il Esis. È perchè muggio che in alimentaria porteche diris, quel tunto solo che basti per la interpretazione di loi. Hasti danque a aspere che moltarione lo considerati di coro na il Rasi, le quali ratione con considerati della matchi interno ai Paso, le quali ratione, che astenno o nulla o poco differenti tra loro. Ma stando nulla Dattina Peripastica, cella quale la maggior parte si accorda, nino iltra cora, per testimonio di Alesandon Rafondisco che ne fece un trattalo bellatiano, è il Pato, che la Rafondisco che ne fece un trattalo bellatiano, il Pato, che la

Ma questa e quello nel principio loro è una medesima cosa . nè si distingue l'uno dall'altra , se non con la sola ragione : perciocchè si chiama natura, in quanto egli è l'essenza della cosa operata: chiamasi Fato, secondo che include l'ordine, ed è soggetto alla provvidenza, e vien dal primo principio : non come dicon gli Stoici, con necessità, ch' esclude la contingenza, la quale per cagione della materia non può fuggirsi in queste cose inferiori. Stanti questi principi, sopra i quali è fabbricata questa canzone, sarà più agevol cosa, che penetriamo nel vero genso di lei, e si risolvano i dubbj che in essa promove il Coro, la questa prima stanza ne manifesta la sua natura, dicendo che, sia una legge collocata nel sen di Giove. Così per testimonio di Plutarco, Crisippo la chiamò legge di quelle cose che son soggette alla provvidenza ; la ripone poi nel seno di Giove, prendendo Giove per Dio, siccome vero fonte della natura. Dice scritta, perchè la legge si scrive : ma si corregge poi dicendo, anzi nata i perchè siccome il mondo era nella mente divina, e macque allora che fu creato, così la natura che fu prodotta insiente col mondo. si può dir nata, rispetto all' opera, che però in quanto idea nella mente del Creatore non nacque mai, per esser eterna-La cui souve ed amorosa forta) La chiama forza, perciocchè in quanto al suo principio è necessitata, ma chiamala

soave, per testimonio del Filosofo, che l'opere di natura chiama soavi.

Verso quel ben ) Cioè verso Dio, che non è inteso in

Verso quel ben ) Cioè verso Dio, che non è inteso in quanto alla sua essenza, ma è sentito in quanto all' opere che produce.

Gli animi inchina e la natura sforza ) Perciocchè l'animo

nato libro può volere e non volere come gli piace, ma la natora, cioè i principi delle cose naturali, non possono operare se non a un modo, indiritto dal fonte della natura, che è l'isstelletto divino.

Che 'l senso appena vede ) Dice appena, per amplificar poeticamente la debolezza del senso, mo non già perchè'l senso circa gli oggetti suoi si possa ingennare.

Ma i semi occulti e la cagion interna ) Perciocchè la natura è principio interno del moto e della quiete per causa della generazione, come si dice nella stanza che segue.

E se per entro a quanto scalda il Sole) Questo luogo è tolto di peso da Virg. nel sesto dell'Eneide.

Principio coelum, ac terras, camposque liquentes, Lucentemque globum Lunae, Titaniaque astra Spiritus intus alit;

Quinci il medesimo Crisippo detto di sopra chiamò il Fato potenza spiritale, formatrice dell'universo: ma molto più chiaramente Arist, nel secondo libro della generazione degli animali.

Inest enim in semine omnium, quod facit ut foecunda sint se-mina, videlicet quod calor vocatur. Idque non ignis, non talis facultas aliqua est, sed spiritus, qui in semine spumosoque corpore continetur, et natura , quae in eo spiritu est , proportione respondens elemento stellarum.

Sindi l'umana prole) Cost Virg. nel sopra citato luogo. Inde hominum pecudumque genus etc. Tocca qui le tre anime, vegetativa nelle piante, sensitiva negli animali, cioè nei bruti, a ragionevole nell'uomo.

Se la terra è fiorita ) Allude alle stagioni, toccandone due

sole, che abbracciano l'altre due.

Nè questo pur ec.) In questa terza parla dei beni del corpo e della fortuna, i quali dice, che tutti vengono dalla Divina provvidenza e bontà , che infonde nei corpi celesti quelle virtù che concorrono nelle seconde cause, per via di disposizione, e non di necessità, come alcuni Astrologi si credettero : contra i quali vedi Giovanni Pico nel suo trattato particolare, e il l'etrarca:

> Fera stella, se'l cielo ha forza in noi, Quanto alcun crede:

Ond' han le vite frali ) Abbiam detto che'l Fato e la natura sono una medesima cosa nel sen di Giove, cioè nel primo lor divino principio; i quali diffondendosi poi , prendono il nome loro secondo la varietà degli offici: la natura per la generazione, il Fato per l'ordine, e ambidue necessariamente concorrono nel generar le cose mortali : il Fato dispone le cause prime, e la natura le seconde : le prime sono il Cielo, le seconde sono gli agenti particolari ; nè quelle senza queste, ne queste senza quelle possono adoperare. Hanno dunque le cose generate i periodi loro dal ciclo e dalla natura; e perdi dice il Poeta notro t.Pda ascer Fora e del morie la meta: i quali periodi ancora che sieno certi in quanto agli universali e superiori; in quanto però al particolari inferiori sono fallaci, per cagione della materia, elecome chiaramente ci dimottra nel secondo della generazione Aristotilo.

Ciò che sa vega a queta i Parla dei beni della sortuna, e però disse ne suoi sorbidi affetti, perciocchè rate volte avviene che nou sieno desiderati più di quel che conviene: e siccome il volgo gli attribuisce alla sortuna, cost è pia cosa il riconoscerdi da Dio, siccome mostra qui il Poeta nostro, che

Oh detto inevitabile ) Vuol intendere del Fato, il quale dai

debba farsi.

Latini si chiama fatua, ciuè detto: e chiamalo Ineritabile, aeguendo l'opinion de volgari, non perché quello che ha da essere necessariamente nost debla essere, ma perché cotesta necessità nelle cose consingenti, non è capionata di fatula encessità: ¡erciucche l'occhio dell'intelletto Divino vede lo core consingenti, come cotti. agenti, assorache in quanto a îni elle sien necessarie; ma in se stesse elle non son mai tali, finchè con l'opera non sono fator di consingenza.

Se pur è tuo concetto) Si maraviglia qui il Coro, che possa esser fatale il congiungimento de due sposi, e che l'effetto

se ne ritardi .

Eco d'anore ed pirid semico) Mostra in questa quinta stanza la cagione percicle l'efistica se ne riardi, che è la gad di Silvio, a l'importuno amor di Miriillo: perciocchè l'unoc l'altro ripugua al Fato. Silvio, che dovrebbe essere lo sposo fugge le nozze, che son fatali; e Miriillo, che non può essere le desidera, e però dice.

Ed è pur quella a lui fatal bellezza,

Ch' è destinata a chi la fugge e sprezza) E chiamala fatal bellezza impropriamente, come chiamano per lo più gli aman-

ti, destino l'affetto loro.

Coil danque in se stesse) Qui fa una digressione, secondo l'nno de Poeti, intorno a questi due com 'egit chiama destini; paragonandoli al Gigani, che forero guerra al Gielo, e posò diec: e coil fan deini en Safaro giotras, l'un di Silvio, che fange, e l'altro di distriblo de brann con nain ottimazione Amarili, che gre di stellato Reponente meno di quello.

E di stellato Reponente meno di quello.

Triosfran duc cicchi, "duore s Sdeguo) Chiama cicchi Silvo nel suo alegno, a Mirilli nel suo amorei periocche Flune vuole quello che non dorrebbe, l'altro non vuole quel che dorrebbe; conò fa il contrapposto di duc cicchi al regno delle stelle, che ha tant'occhi, quante stelle. Ed ecco quanto ri inganna il discorro umano, periocche le la fuga e l'amore

di questi due era destinata dul Cielo, siccome apparirà nel successo; ma il Coro s'ingannava nel credere che l'Oracolo favellasse di Silvio. E quinci si può vedere quante cose impediscono quegli effetti che ci vengono dagli influsai celesti, e

dalle buone inspirazioni .

Ma tu che stai sovra le stelle e'l fato ) Fin qui il Poeta nostro ha parlato da Filosofo i ora parla da Teologo , volgendosi al grande Iddio che comanda al Fato, pregandolo che levi alle cose ordinate per beneficio degli Arcadi, oggi osta-colo che ne ritarda l'effetto ; per intelligenza di che hassi a sapere la differenza che fanno i Teologi tra la ragion natura-le, causale e seguinale. La prima è, quando la potenza, mediante la prossima disposizione, si riduce all' atto, e riceve la forma sua, come nel grano seminato si vede produr la biada. La seconda è quando senza intervento della natura l'Onnipotente Dio fa quel che vuole, come nel parto della Vergine. La terza poi partecipa così dell'una come dell'altra, perciocchè in essa concorre la natura, ma senza la disposizione solita e necessaria nell'opere naturali, siccome fu il trasformar una verga in serpente, che può esser opera di natura; la quale con suo lungo e ordinario periodo di molte cose generate e corrotte trasforma tutti i soggetti naturali, mediante la terra, nella quale ogni cosa cade e risorge; ma nen può farlo in an istante, ch'è opera sola di Dio: avendo ella bisogno di lungo tempo e di molti passaggi prima che arrivi a una tale trasformazione. Or qui si può vedere, che coll' opre della natura e del cielo, in cui consiste il Fato, secondo che di sopra colla dottrina Peripatetica s'è veduto, può stare l'opera straerdinaria di Dio; e però impertinentemente non parla in questa ultima stanza il Coro, il quale avuta ben fede, che le nozze di Silvio e d'Amarilli dovessero aver quel fine che prometteva l'Oracolo; ma perciocchè egli le vedea contrastate da mezzi, che non erano al caso, per maturarne l'effetto, prega il Motore, siccome quello che comanda ai cieli e al Fato, che disponga que mezzi, e levi quegli ostacoli in modo che le sperate nozze si riducano a quella maturità in quel dì, che non poteva per ordinaria disposizione se non con lungo tempo arvenire, e però dice: Accorda col destino Amor e sdegno, perciocche a maturarle e condurle a fine, bisognava che lo sdegno di Silvio si cangiasse in amore, per accordarsi con le promesse del cielo, e che l'amor di Martillo, il quale p teva cagionare alterazione importante nell'animo d'Amarilli, si cangiasse in isdegno, veggendosi sprezzato, e fuggisse come fa Silvio .

Accorda col destino amor e sdegro) Cioè fa, che quello ch'è destinato non sia interrotto da Silvio che non ama, o da Mittillo che ama troppo.

ANNOTAZIONI

90

Chi des goder, non fugga ) Civè Silvio, credendo ch' egli gia il destinato.

Chi des fuggir, non ami) Cioè Mirtillo, credendo ch' egli sia l'escluso.

Ma chi sa? forse quella cc.) Spera bene questo pastore, e pare che vada indovinando quel che dee essere, perciocchè l'amor di Mirtillo, e la fuga di Silvio ha partorito felicissimo fine di questa favola.

On quanto poco ec.) Sentenza molto comune appresso tutti

i savi del mondo della imbecillità dell' umano intelletto, paragonato alle cose divine: non essendo tra il finito el' infinito alcuna proporzione, e però dice:

Chè non s'affisa al sol vista mortale) Siccome l'occhio clel senso è vinto dalla luce del Sole, così quello dell'intellero è supersto dallo splendore dell'essenza divina.

\_\_\_\_\_

# ATTO SECONDO

## SCENA PRIMA.

# ERGASTO, MIRTILLO.

Oh quanti passi ho fatti! al fiume al poggio Al prato al fonte alla palestra al corso T'ho lungamente ricercato: alfine Qui pur ti trovo, e ne ringrazio il cielo. Mirtillo

Ond' hai tu nuova, Ergasto, Degna di tanta fretta? hai vita o morte? Ergasto

Questa non ti darei, bench' io l'avessi, E quella spero dar, bench' io non l'abbia. Ma tu non ti lasciar si ficramente Vincer dal tuo dolor: vinci te stesso, Se vaoi vincer altrui: vivi, e respira Talvolta. Ma per dirti la cagione

ATTO

Q2 Del mio venire a te, si ratto, ascolta. Conosci tu (ma chi non la conosce?) La sorella d'Ormino? è di persona Anzi grande che no, di vista allegra, Di bionda chioma, e colorita alquanto. MIRTILLO

Com' ha nome?

ERGASTO Corisca. MIRTILLO

Io la conosco Troppo bene, e con lei alcuna volta Ho favellato aucora.

ERGASTO

Or sappi, ch' ella Da un tempo in qua (vedi ventura ) è fatta . Non so già come o con che privilegio. Della bella Amarillide compagna: Ond' a lei tutto ho l'amor tuo scoperto Segretamente; e quel che da lei brami Holle mostrato: ed ella prontamente M'ha la sua fede in ciò promessa e l'opra.

MIRTILLO Oh mille volte e mille, Se questo è vero, e più d'ogn'altro amante Fortunato Mirtillo! ma del modo T' ha ella detto nulla?

ERGASTO Appuuto nulla: E ti dirò perchè: dire Corisca. Che non può ben deliberar del modo. Prima che alcuna cosa ella nou sappia Dell'amor tuo più certa, ond ella possa Meglio spiare e più sicuramente L'animo della Ninfa, e sappia come

Reggersi o con pregliiere o con inganni, Quel che tentar, quel che lasciar sia buono. Per questo solo io ti venia cercando Si ratto; e sarà ben che tu da capo Tutta l'istoria del tuo amor mi narri, Mistrillo

Così appunto farò: ma sappi, Ergasto, Che questa rimembranza ( Ah troppo acerba a chi si vive amando Fuori d'ogui speranza!) È quasi un agitar fiaccola al vento, Per cui quanto l'incendio Sempre s'avanza, tanto All' agitata fiamma ella si strugge: O scuoter pungentissima saetta Altamente confitta: Chè se tenti di svellerla, maggiore Fai la piaga e'l dolore. Ben cosa ti dirò, che chiaramente Fara veder com'è fallace e vana La speme degli amanti, e come Amore La radice ha soave, il frutto amaro. Nella bella stagion che 'l di s'avanza Sovra la notte (or compie l'anno appunto) Questa leggiadra pellegrina, questo Nuovo Sol di beliade Venne a far di sua vista. Quasi d'un' altra Primavera, adorno Il mio solo per lei leggiadro allora E fortunato nido, Elide e Pisa: Condotta dalla madre In que' solenni di , che del gran Giove I sacrifici e i giuochi Si soglion celebrar famosi tanto, Per farne a' suoi begli occhi

Spettacolo beato;
Ma furon que begié occhi
Spettacolo d'Amore
D'ogn' altro assai maggiore,
Ond' io che fin allor fiamma amorosa
Pion avea più sentita,
Chimè! non così tosto
Mirato ebbi quel volto,
Che di subito n'arsi:

Che di subito n'arsi:
B senza far difesa, al primo sguardo
Che mi drizzò negli occhi,
Sentii correr nel seno
Uaa bellezza imperiosa, e dirmi:
Dammi il tuo cor, Mirtillo.

ERGASTO
Oh quanto può ne petti nostri Amore!
Nè ben il può saper, se non chi 'l prova.
MIRTILLO

Mira ciò che sa fare anco ne' petti -Più semplici e più molli Amore industre. Io fo del mio peusiero una mia cara Sorella consapevole, compagna Della mia cruda Ninfa Que' pochi di ch' Elide l'ebbe e Pisa. Da questa sola, come Amor m'insegna, Fedel consiglio ed amoroso ajuto Nel mio bisogno io prendo: Ella delle sue gonne femminili Vagamente m'adorna, E d'innestato crin cinge le tempie : Poi le intreccia e le infiora. E l'arco e la faretra Al fianco mi sospende, E m'insegna a mentir parole e sguardi,

E sembianti nel volto, in cui non era

SECONDO.

Di lanugine ancora Pur un vestigio solo. E quando ora ne fue, Seco là mi condusse, ove solea La bella Ninfa diportarsi, e dove Trovammo alcune nobili e leggiadre Vergini di Megara, E di sangue e d'amor, siccome intesi. Alla mia Dea congiunte. Tra queste ella si stava, Siccome suol tra violette umili Nobilissima rosa: E poi che in quella guisa State furono alquanto Senz' altro far di più diletto o cura; Levossi una donzella Di quelle di Megara, e così disse: Dunque in tempo di giuochi E di palme si chiare e si famose, Starem noi neghittose? Dunque non abbiam noi Armi da far tra noi finte contese Così ben come gli uomini? sorelle, Se'l mio consiglio di seguir v'aggrada, Proviam oggi tra noi così da scherzo Noi le nostr' armi, come Contra gli uomini allor che ne fia tempo, L'userem daddovero. Bacianne, e si contenda Tra noi di baci; e quella che d'ogn' altra Baciatrice più scaltra Gli saprà dar più saporiti e cari, N'avra per sua vittoria Ouesta bella ghirlanda. Risero tutte alla proposta, e tutte

ATTO Subito s'accordaro : E si sfidavan molte, e molte ancora, Senza che dato lor fosse alcun segno, Facean guerra confusa: Il che veggendo allor la Megarese, Ordinò prima la teuzone, e poi Disse : de' nostri baci Meritamente sia giudice quella Che la bocca ha più bella, Tutte concordemente Elesser la bellissima Amarilli : Ed ella i suoi begli occhi Dolcemente chinando. Di modesto rossor tutta si tinse : E mostro ben, che non men bella è dentro Di quel che sia di fuori: O fosse che 'l bel volto Avesse invidia all' onorata bocca . E s'adornasse anch' egli Della purpurea sua pomposa vesta, Quasi volesse dir : son bello anch' io . ERGASTO

Oh come a tempo ti cangiasti in Ninfa. Avventuroso e quasi Delle dolcezze tue presago amante! MIRTILLO

La hellissima giudice, e secondo L'ordine e l'uso di Megara, andava Ciascheduna per sorte A far della sua hocca e de suoi baci Prova con quel bellissimo e divino Paragon di dolcerza: Ouella bocca beata. Quella bocca gentil, che può ben dirsi

Già si sedeva all'amoroso uffizio

Conca d'Indo odorata Di perle orientali e pellegrine; E la parte che chiude Ed apre il bel tesoro, Con dolcissimo mel porpora mista. Così potess' io dirti, Ergasto mio, L'ineffabil dolcezza Ch' io sentii nel baciarla: Ma tu da questo prendine argomento, Che non la può ridir la bocca stessa Che l'ha provata: accogli pur insieme Quanto hanno in sè di dolce O le canne di Cipro o i favi d'Ibla, Tutto è nulla, rispetto Alla soavità ch' indi gustai .

ERGASTO Oh furto avventuroso! oh dolci baci! MIRTILLO

Dolci sì, ma non grati, Perchè mancava lor la miglior parte Dell'interno diletto: Davagli Amor, non gli rendeva Amore. ERGASTO

Ma dimmi: e come ti sentisti allora Che di baciar a te cadde la sorte?

MIRTILLO Su queste labbra, Ergasto, Tutta sen venne allor l'anima mia; E la mia vita chiusa In così breve spazio, Non er'altro che un bacio: Onde restar' le membra Quasi senza vigor tremanti e fioche: E quand' io fui vicino Al folgorante sguardo, Guarini, Pastor Fide

Come quel che sapea Che pur inganno era quell' atto e furto : Temei la maestà di quel bel viso: Ma da un sereno suo vago sorriso Assicurato poi, Pur oltre mi sospinsi. Amor si stava, Ergasto, Com' ape suol, nelle due fresche rose Di quelle labbra ascoso: E meutr' ella si stette Con la baciata bocca Al baciar della mia Immobile e ristretta : La dolcerza del mel sola gustai : Ma poiche mi s'offerse anch' ella, e porse L' una e l'altra dolcissima sua rosa, ( Posse sua gentilezza o mia ventura. So ben che non fu Amore) E sonar' quelle labbra. E s'incontraro i nostri baci (oh caro E prezioso mio dolce tesoro! The perdute, e non more?) Allor sentii dell'amorosa pecchia La spina pungentissima e soave Passarmi'l cor, che forse Mi fu renduto allora Per poterlo ferire. Io, poi ch'a morte mi sentii ferito. Come suol disperato, Poco manco che l'omicide labbra

Non mordessi e segnassi; Ma mi ritenne, ohime! l'aura odorata, Che quasi spirto d'anima divina, Risvegliò la modestia, E quel furore estinse,

L quei lurore esunse,

ERGASTO Oh modestia, molestia Degli amanti importuna! MIRTILLO Già fornito il su' arringo avea ciascuna . E con sospension d'animo grande La sentenza attendea : Quando la leggiadrissima Amarilli, Giudicando i miei baci Più di quelli d'ogui altra saporiti. Di propria man con quella Ghirlandetta gentil che fu serbata Premio alla vincitrice, il crin mi cinse. Ma, lasso! aprica piaggia Così non arse mai sotto la rabbia Del Can celeste, allor che latra e morde, Come ardeva il cor mio Tutto allor di dolcezza e di desio, E più che mai nella vittoria vinto. Pur mi riscossi tanto, Che la ghirlanda trattami di capo A lei porsi, dicendo: Questa a te si convien, questa a te tocca, Che festi i baci miei Dolci nella tua bocca. Ed ella umanamente Presala, al suo bel crin ne feo corona; E d'un' altra che prima Cingea le tempie a lei, cinse le mie: Ed è questa ch' io porto, E porterò fin al sepolcro sempre, Arida, come vedi, Per la dolce memoria di quel giorno, Ma molto più per segno

Della perduta mia morta speranza.

Degno sei di pietà più che d'invidia, Mirtillo, anzi pur Tantalo novello: » Chè nel gioco d'Amor chi fa da scherzo » Tormenta daddovero: troppo care Ti costar' le tue gioje, e del tuo furto

E il piacer e il gastigo insieme avesti. Ma s'accorse ella mai di quest' inganno? MIRTILLO

Ciò non so dirti, Ergasto: So ben ch' ella in que'giorni, Ch' Elide fu della sua vista degno, Mi fu sempre cortese Di quel soave ed amoroso sguardo. Ma il mio crudo destino La involò sì repente, Che me n'avvidi appena; end' io lasciando Quanto già di più caro aver solea, Tratto della virtù di quel bel guardo, Qui dove il padre mio Dopo tant' anni ancor, come t'e noto, Serba l'antico suo povero albergo, Men venni, e vidi (ahi misero!) già corso A sempiterno occaso Quell' amoroso mio giorno sereno, Che cominciò da si beata Aurora. Al mio primo apparir, subito sdegno Lampeggio nel bel viso; Poi chinò gli occhi, e girò il piede altrove : Misero! allor io dissi: Questi son ben della mia morte i segni. Avea sentita acerbamente intanto La non prevista e subita partita Il mio tenero padre;

E dal dolore oppresso

Ne cadde infermo assai vicino a morte: Ond' io costretto fui Di ritornar alle paterne case. Fu il mio ritorno, abi lasso! Salute al padre, infermitade al figlio: Chè d'amorosa febbre Ardendo in pochi di languido venni: E dall' uscir che fe' di Tanro il Sole . Fin all' entrar di Capricorno, sempre In cotal guisa stetti; E starei certo ancora, Se non avesse il mio pietoso padre Opportuno consiglio All' Oracolo chiesto, il qual rispose, Che sol potea sanarmi il ciel d'Arcadia. Così tornaimi, Ergasto, A riveder colei, Che mi sanò del corpo, (Oh voce degli oracoli fallace!) Per farmi l'alma eternamente inferma .

ERGASTO
Strano caso nel vero
Tu mi narri, Mirtillo, e non può dirsi,
Che di molta pietà non ne sii degno.
"Ma solo una salute

» Al disperato è il disperar salute. E tempo è già ch' io vada a far di quanto M' bai detto, consaperole Corisca. Tu vanne al fonte, e là m'attendi, dove Teco sarò quanto più tosto anch' io. Mirattalo

Vanue felicemente: il ciel ti dia Di cotesta pietà quella mercede Che dar non ti poss io, cortese Ergasto.

#### ANNOTAZIONI

#### DELLA PRIMA SCENA

DEL SECONDO ATTO.

Promise Ergasto a Mirtillo di far opera acciocché agli avesse comodità di parlare con Amarilli, ed ecco ch'egli viene a a dargli costo di quanto ha fatto, a gli di nineme occasione molto opportuna di narre il principio dell'amor ano, con sisti ficci della favola, in modo che non aerve di nulla all'agomento. nientedimeno si narra con tanta necessità, che par intimo della favola.

Alla palattra ) Cioè il luogo dove si fa alla lotta; perciocchè palestra significa motte cose. Virgilio per l'esercizio Pars in gramineti exercest membra palaestria: e Plauto per il luogo. Ante Solom exerciscion mini in palaestria: eserca: e Terenzio nel Formione. Eccum, a sua palaestra exit foras, cioè fuori della casa del ruffisno.

La sorella & Ormino ) Questo Ormino è detto della voce Greca ὀρμή, che significa l'appetito disordinato, l'impeto della libidine, degno fratello di fammina si malvagia. Nos so già come, o con che privilegio) Questo è fatto per Bervar il decoro, essendosi detto nel Saliro, che costei è forestiera, e come tale non è maraviglia, che non sia conosciuta per quella che è, e però dice, che non sa come, e con che privilegio.

Dice Corisca, che non può ben deliberar del modo) Ecco la necessità del racconto, senza il quale non potendo operare alcuna buona cosa in servigio di lui, vien a esser necessitato

a narrare tutta la storia.

E quasi un agitar fiaccola al vento) Con due similitudini uol mostrare Mittillo, quanto sia acerba la rimembranza di quell'amore, e dell'occasione di lui, ch'è terminato in unta miseria. Le comparazioni sono della fiaccola e dello strale, che sono l'armi d'amore, e però molto proporzionate.

Netta bella stagion.) Intende il mese d'Aprile o di Maggio, dopo l'equinozio di primavera, nei quali mesi l'ore del di avanzavano quelle della notte; nè può intender degli altri mesi seguenti, perciocchè la stagiune in quelli è piuttosto calda che bella, onde segue:

> Venne a far di sua vista , Quasi di un' altra primavera , adorno.

Il mie tolo per lei leggiadro allora e fortunata nido, Elide e Pius Con l'occasione del suo reaccuto fartà Mirtillo supere di sua condizione alcuni particolari molto opportuni siccome questo, ch' egli sia d'Elide, a quale è una città dell' Acip, dove si facevano i giucchi in oncre di Giove Olimpico. E Pius è pure una città non molto lunge de Elide, dove si celebravano i detti giuochi; e però disse Virg. nel terzo della Georgica.

Aut Alphea rotis praelabi flumina Pisae .

E poco dopo

Hic vel ad Elei metas et maxima campi sudabit spatia,

L'origine dei giucchi Olimpici è antichissima, e la memoria tanto per tutta la Grecia celebre, che dallo ispazio di desti giucchi i Greci misuarano i tempi loro, perciocchè ogni cinque anni ai rimnovavano, e le coac che seguivano più notabili si riferivano col tempo della tale, e della tale Olimpiade. Dilice Pausania nel v. lib., che fu Ercole leloc ustore di detti giucchi, e che per questo i quinquennali fureno istituiti, perche gli situitori loro funo cinque ristelli cicle Ercole, Penone, Epimede, Giasio e Ida. Vedi il detto Pausania che lunguemente ne tratta.

E d'innestato crin cinge le tempie) Innestato qui vuol dir posticcio, presa la similitudine dall'innesto che si fa sopra l'arbore.

Vergine di Megara) Induce qui queste vergini Megaresi, per dar luogo al verisimile nella contesa de baci, che tra let segue; perciocchè scrive Teocrito nell' Idilio 12. che i Megaresi contendevano ogni anno alla sepoltura di Diocle Ateniese, garzon bellissimo, onorando la sua memoria con la contesa de baci; laonde non è da maravigliarsi se le donne di quel paese seguivano un tal costume; e per far verisimile, che Mirtillo in quella guisa travestito non fosse riconosciuto, non vi fa essere il Poeta delle donne di quel paese altri, che la sorella di Mirtillo che sapeva l'inganno. Quelle poi di Megara, siceome forestiere, nol potevan conoscere. Scrive Pausania nell' Arcadia, che Leucippo anch' egli si travesti da donna per ingannare Dafne da lui amata ; ne mi par di tacere che scrive il medesimo Autore, che gli Elel avevsno proibito per legge, che le femmine non potessero essere s tatrici de giuochi Olimpici, e con pena a quelle che vi si fossero condotte, di esser precipitate giù d'un sasso che si chiamava Tipeo e però non potrebbe parer altrui verisimile, che il Poeta vi abbia condotto Amarilli insieme con quelle altre vergini Megaresi. Ma bisogna intender sanamente quel luogo, perciocchè il divieto era fatto per le sole Eliensi, e non per le forestiere ; anzi dice il medesimo Autore nella Laconica, che non solo le forestiere v'andavano, ma che ve ne furono di quelle, che contesero e anche vinsero: e fra l'altre nomina una Cinisca figliuola del Re di Sparta; e dopo lei molte altre, e specialmente di Macedonia, che in detti giuochi furono vincitrici .

Paragon di doicezza) Detto a imitazion di Teocrito nel medesimo Idilio xit, il quale dice così λυδιη ἵσον ἔχειν Εστρη ζόμα. Cioè, che aveva la bocca simile alla pietra

ti paragone.

Conca d'Indo odorata) Quella conchiglia che produce le
perle, alla quale somiglia la parte interna della sua hocca,
per cagione dei denti che parevano perle; si erano fuor di
modo candidi e belli.

Con dolcinimo mel porpora mitta) In questo solo vero sono due qualità spettenti a diversi sonsi; periococche il mela si riferiace al guato, e la porpora all'occhio; ma il primo è metaforico, perciococche il nolcezza tavar nell'amino e non nel guato. Na l'uno o l'altro di questi due sensibili si potevano, goder insieme, con la parcicipazion del senso comuser. Vano goder insieme, con la priccipazion del senso comuser. Il guato si raccoglie da carte canne che nascomi il zuccheco; il quali si raccoglie da carte canne che nascomi

In gran copia nell'Isola di Cipro. I secondi significano il mele che nasce perfettissimo in Cicilia, dov'è quella terra chiamata Ibla, e però disse Virgilio: Thymo mihi dulcior Hy-blae. Perciocche le api si pascono di timo. E'l medesimo: Dum Thymo pascentur apes. È in un altro luogo. Hyblaeis apibus florem depasta salicti. Oggi quella terra si chiama Avola. Davagli amor, non gli rendeva amore) Vuol dire, che i

baci d'Amarilli non procedevan d'amore, come procedevano i spoi.

E la mia vita chiusa ) Tuttochè l'anima non si possa separare da niuna parte del corpo, nientedimeno intensivamente par ch'ella sia tutta in quella parte, dove l'appetito la porta, e però dice, che tutta era in quel bacio, e tutta in quella bocca: e che sia vero restarono l'altre membra, come se da Iei fossero abbandonate, languide, e com'egli dice, tremanti. So ben che non fu amore) Perciocchè egli non sapeva d'essere riamato; che importa molto alla costituzion della fa-

Allor sentii dell' amorosa pecchia) Sta pure nella metafora

dell' ape, alla quale di sopra ha rassomigliato Amore. La spina pungentissima soave ) Tutti gli affetti che sono veementi e repentini pungono il cuore, ma quelli del dolore pungono acerbamente, e quelli della letizia soavemente, perciocchè il cuore è la sede degli affetti . Chiamano da questo pugnere i Toscani, pugniticcio quella punta di cuore che si sente nelle passioni, e anche nella coscienza.

Mi fu renduto allora ) Bicordandesi, che dianzi avea det-

to, che la bellezza imperiosa glie l'avea tolto .

Come suol disperato ) Per intender ben questo luogo è necessario sapere, che i Poeti fanno le loro comparaziuni simili, o nella sola cagione, o nel solo effetto, o nell' uno parimente o nell'altra. Questa è simile nell'effetto, e diversa nella cagione. Perciocchè il furore del piagato di ferro, è affetto di vendetta; e il furore del ferito d'amore è affetto di concupiscenza, che passa in temerità; ma gli effetti sono i medesimi, perciocche il mordere può venire così da ira, come da concupiscenza nel presente caso. Paragonando egli dunque l'effetto solo, dice, che siccome colui che è ferito a morte, si mette per disperato alla vendetta, onde dice Tito Livio : Nos desperata salus ad rabiem magis, quam ad audaciam accendebat: cost Mirtillo fu, per mordere e far quella temerità, non come disperato, ma imitando l'effetto del disperato, che va in furore.

Ma mi ritenne, ohime! l'aura odorata ec. ) Era fatto furioso per soverchia concupiscenza, la quale fu raffrenata dal fiato d'Amarilli che spirava soavissimo odore. Perciocchè essendo il fiato odorifero, come dice Aris: argomento di temperatura sanissima ed eccellente, fu sgevol cosa, che passando dal concetto del corpo a quello dell'animo, credesse che la temperatura dell'uno fosse simile a quella dell'altro che vuol dere vittà eccellentissima, o perciò bostevole a raffirenza in snimo noblissimo, coni era quel di Mirtillo, la temeraria concunuenzata, norma della virtia, e però dice, risvegliò i modestata quasi volendo dire chi era supita, che mostra il fondamento della bonta patturale.

Che quasi spirto d'anima divina ) Il fisto è spirto del corpo, ma egli l'attribuisce all'anima, per la ragione detta di

O modestia molestia ) Questo è detto per far col paragons dell'animo d'Ergasto non virtuoso, risplendere molto più la perfezione e nobiltà di Mirtillo.

Già foratio il su' arrisgo ec.) Arringo vuol dire motte cost: prima si prende per lo spazio del corso, alcuna volta, per la ringhiera e pulpito, ove si parla; e oltre a questo si prende ancora per l'axione o decria che vi si fa, nel qual seno traspert ndola Dante dell'orare al cantre, disse: M'è sono entere nell'arringo rimano. Qui è posto altresì per trastato, che altro non vuol diri ilsu' arringo, cho la sua volta.

Del Can celeste, allor che latre a morde ) Vuol intender della canicola, segno notissimo e cocettissimo, e molto ai corpi umani pernizioso e però dice latra, per la natura del case "aggunge morde, perche quella siagione, secondo i medica Virgilio." Estavit Sirius agros. E in un altro luogo, del Sirius ardos: Ille sitim, morboque fercus mortalibus aggris, en Sirius ardos: Ille sitim, morboque fercus mortalibus aggris, en

In premio al vincitor ) Cotteggi: Premio alla vincitrus il crin mi cinse .

Che nel gioco d'Amor cc.) Serva pur il decoro nel rappresentar Ergasto d'animo men perfetto a paragon di Mirtillo. Serba l'antico suo povero stato) Questo era necessario che sì sapesse, acciocché Mirtillo non fosse tenuto per forestiro

di sague, per le ragioni che si vedranno nel quinto, e sache perche si sappia, che non era ospite d'alcuno di quella terra, ma che venne in sua propria casa: e finalmente per far verisimile, che fosse ben veduto da tutti, e praticasse con tuti quand e voleva, come del luogo.

Questi son ben della mia morte i segni) Questo verso si legge in un madrigale del medesimo Autore, che va attorno, e comincia:

> Occhi un tempo mia vita. Ed all'uscir, che fe' di Tauro il Sole.

Fin all entrar di Capricorno ) Vuol dir dal mese d'Aprils insin a quel di Dicembre , che son sette mesi : perciocche DELLA PRIMA SCENA. 107
il Sole entra nel Tauro il mese d'Aprile: onde disse il Pe-

trarca:
Scaldava il Sol già l'uno e l'altro corno,

Del Tauro: e'l mese di Dicembre nel Capricorno, Tutti questi tempi son misurali per far il verisimile in tutta questa azione, come agevolmente può per se stesso vedere cisacuno che lo consideri. Ne questa malatti ad Mintillo è fitta senti ret, esciocchè sia verisimile, ch' egil non abbia intesa la nuova delle notte, cioè della promessione e fede data da Amarilli a Silvio, come di sopra si è veduto, che segui nel tempo, che Mintillo era in Elide gravemente indisposto; onde poi cargioto, che venuto in Arcadia trovause la vista d'Amarilli tambo cangista.

Ma solo una salute ) Questo è di Virgilio nel secondo dell' Eneide:

Una salus rictis nullam sperare salutem.

n y Gorgi

# ATTO SECONDO

## SCENA SECONDA.

Dorinda, Lupino, Silvio.

### DORINDA

del mio bello e dispietato Silvio Cura e diletto avventuroso e fido. Foss' io sì cara al tuo signor crudele, Come sei tu, Melampo: egli con quella Candida man che a me distringe il core, Te dolcemente lusingando nutre, E teco il di, teco la notte alberga; Mentr' io, che l'amo tanto, invan sospiro E invano il prego: e quel che più mi duole, Ti dà sì cari e sì soavi baci, Ch' un sol che n'avess' io, n'andrei beata : E per più non poter, ti bacio anch' io, Fortunato Melampo. Or se benigna Stella forse d'Amore a me t'invia Perchè l'orme di lui mi scorga; andiamo Dove Amor me, te sol Natura inchina. Ma non sent' io tra queste selve un corno Sonar vicino ?

109

Silvio

Te, Melampo, te.

Se'l desio non m'inganna, quella è voce Del bellissimo Silvio, che'l suo cane Chiama tra queste selve.

Silvio Te, Melampo,

Te, te.

DORINDA

Senza alcun fallo è la sua voce.

Oh felice Dorinda! il ciel ti manda
Quel beu che vai cercando. È meglio ch'io
Serbi'l caue in disparte: io farò forse
Dell'amor suo con questo mezzo acquisto.
Lupino.

LUPINO

Eccomi .
DORINDA

Va con questo cane, E ti nascondi in quella fratta: intendi? Lupino

Intendo.

DORINDA

E non uscir s'io non ti chiamo.

Tanto farò.

DORINDA Va tosto.

LUPINO

E tu fa tosto,
Chè se venisse fame a questa bestia,
In un boccone non mi manicasse.
DORINDA

Oh come sei da poco! su, va via.

Dove, misero me, dove debb' io Volger più il piede a seguitari , o caro, o Omio fido Melampo? ho monte e piano Cercato indarno, e son già molle e stanco. Maledetta la fera che seguisti . Ma ecco Ninfa che di lui novella Mi darà forse: oh come male inciampo! Questa è colei che mi dà sempre noja: Pur soffrir mi bisogna. O bella Niufa, Dimmi, vedesti' mio fedel Melampo, Che testè dietro ad una damma sciolsi?

Io bella, Silvio? io bella?
Perchè così mi chiami,
Crudel, se bella agli occhi tuoi non sono?
Silvio

O bella o brutta, hai tu il mio can veduto! A questo mi rispondi, o ch'io mi parto. Dorinda

Tu sei pur aspro a chi t'adora, Silvio: Chi crederia che in si soave aspetto Fosse ai crudo affetto? Tu siegui per le selve E per gli alpestri monti La fera fugace, e dietro l'orme D'un veltro, oimè, t'affanni e ti consumi; E me, che t'amo ai, fuggi e disprezzi. Deh non seguir damma fugace; segui, segui amorosa mansueta damma, Che senza esser cacciata, È già presa e legata.

SILVIO

Ninfa, qui venni a ricercar Melampo, Non a perder il tempo: addio. SECONDO. DORINDA

Deh, Silvio

Crudel, non mi fuggire, Ch'io ti darò del tuo Melampo nuova.

Tu mi hefti, Dorinda?

DORINDA Silvio mio,

Per quello amor che mi t'ha fatta ancella, Io so dov'è il tuo cane. No I lasciasti testè dietro a una damma?

Silvio

Lasciailo, e ne perdei tosto la traccia.

Or il cane e la damma e in poter mio. Silvio

In tuo poter?

Dorinda

In mio poter: ti duole
D'esser tenuto a chi t'adora, ingrato?
Silvio

Cara Dorinda mia, daglimi tosto. Dorinda

Ve', mobile fanciullo, a che son giunta, Che una fera ed un can mi ti fan cara. Ma vedi, core mio, tu non gli avrai Senza mercede.

> Silvio È ben ragion : darotti . . .

(Vo' schernirla costei.)

DORINDA

Che mi derei

Che mi darai?

Due belle poma d'oro, che l'altr' jeri La bellissima mia madre mi diede. A me poma non mancano: potrei A te darne di quelle che son forse Più saporite e belle, se i miei doni Tu non avessi a schivo.

Silvio

E che vorresti?
Un capro od un'agnella? ma il mio padre
Non mi concede ancor tanta licenza.
DORINDA

Nè di capro ho vaghezza, nè d'agnella : Te solo, Silvio, e l'amor tuo vorrei.

Nè altro vuoi che l'amor mio?

Dorinda

Non altro . Silvio

Si, si, tutto te'l dono: or dammi dunque, Cara ninfa, il mio cane e la mia damma.

Oh se sapessi quanto
Vale il tesor di che si largo sembri,
E rispondesse alla tua lingua il core!
Silvio

Ascolta, bella Ninfa: tu mi vai Sempre di certo amor parlando, ch'io Non so quel ch' ei si sia. Tu vuoi ch'i' t'ami, E t'amo quanto posso e quanto intendo. Tu di' ch' so son crudele; e non conosco Quel che sia crudeltà; nè so che farti. Donnos

Oh misera Dorinda, ov' hai tu poste Le tue sperauze? onde soccorso attendi? Iu beltà che non sente ancor favilla Di quel foco d'amor ch' arde ogni amanta. Amorsoo fanciullo,
Tu sei pur a me foco, e tu non ardi;
E tu che spiri amore, amor non senti.
Te sotto umana forma
Di bellissima madre
Partori l'alma Dea, che Cipro onora:
Tu hai gli strali e l'foco;
Beu sallo il petto mio ferito ed arso;
Giungi agli omeri l'ali,
Sarai unuovo Cupido;
Se non ch' hai ghiaccio il core,
Ne ti manca d'Amore altro che amore,

Silvio
Che cosa è questo amore?
DORINDA
S'io miro il tuo bel viso,
Amore è un paradiso;

Ma s'io miro il mio core, È un infernale ardore.

Ninfa, non più parole:
Dammi il mio cane omai.
Dorinda

Dammi tu prima il pattuito amore. Silvio

Dato non te l'bo dunque? obimè, che pena È il contentar costei! prendilo, fanne Ciò che ti piace: chi te'l nega o vieta? Che vuoi tu più? che badi? DORINDA

Tu perdi nell'arena i semi e l'opra, Sfortunata Dorinda. Silvio

Che fai? che pensi? ancor mi tieni a bada?

Guarini, Past. Fido 8

114

A T T O

Non così tosto avrai quel che tu brami, Che poi mi fuggirai, perfido Silvio. Silvio

No certo, bella ninfa.

DORINDA

Dammi un pegno. Silvio

Che pegno vuoi?

Ah, che non oso dirlo.

Perchè?

DORINDA Perchè ho vergogna.

SILVIO

E pure il chiedi. Dorinda Vorrei senza parlar essere intesa.

DORINDA

Silvio Ti vergogni di dirlo, e non avresti

Vergogna di riceverlo?

DORINDA Se darlo Tu mi prometti, io te'l dirò.

Silvio Prometto:

Ma vo' che tu me'l dica
DORINDA
Ah, non m'intendi,

Silvio mio ben? t'intenderei pur io, Se a me il dicessi tu. Silvio

Più scaltra certo

Sei tu di me.

SECONDO.

DORINDA Più calda, Silvio, e meno

Di te crudele io sono .

SILVIO

A dirti il vero, Io non sono indovin: parla, se vuoi Essere intesa.

Dorinda

Oh misera! un di quelli,

Che ti dà la tua madre.

Una guanciata?

Una guanciata a chi t'adora, Silvio?

Silvio
Ma careggiar con queste ella sovente

Mi suole.

DORINDA

Ah so ben io che non è vero. E talor non ti bacia?

Silvio

Nè mi bacia,

Ne vuol ch' altri mi baci.

Forse vorresti tu per pegno un bacio?

Tu non rispondi? il tuo rossor t'accusa.

Certo mi son apposto: io son contento;

Ma dammi con la preda il can tu prima.

Me'l prometti tu, Silvio?

Silvio
Io te'l prometto.

DORINDA E me l'attenderai?

Silvio

Sì, ti dich' io:

Non mi dar più tormento.

A T T O DORINDA

Esci, Lupino:

Lupino, ancor non odi?

Oh sei nojoso.

Chi chiama? oh, vengo, vengo: io non dormiva, No certo; il can dormiva.

DORINDA

Ecco il tuo cane, Silvio, ch'è più di te cortese in questo. SILVIO

Oh come son contento!

DORINDA

In queste braccia, Che tanto sprezzi tu, venne a posarsi.

Silvio
O's dolcissimo mio fido Melampo!

DORINDA

Cari avendo i miei baci e i miei sospiri.

Silvio

Baciar ti voglio mille volte e mille. Ti sei fatto alcun mal forse correndo?

Avventuroso can, perché non posso Cangiar teco mia sorte! a che son giunta, Ché fiu d'un can la gelosia m'accora! Ma tu, Lupin, t'iuvia verso la caccia, Che fra poco io ti seguo.

LUPINO

Io vo, padrona.

#### ANNOTAZIONI

#### DELLA SECONDA SCENA

DEL SECONDO ATTO.

L nuovo personaggio di questa Ninfa, per esser parte della parte episodica, come s'è detto fin da principio, doveva anch'el'a comparire, e dichiarare l'affetto suo, acciocche gli spettatori-non fossero più lungamente trattenuti e sospesi nell'aspettare quello, che fu promesso loro per le parole di Linco, dov' egli disse: che se juggi Dorinda io te ne scuso, anzi pur lodo . E perchè questa parte, per esser episodica, non era si necessaria, come son l'altre più principali, halla il Porta nostro rimessa in questo secondo Atto, e con melto artificio non fa narrare insipidamente il suo amore a costei, con soliloquio; ma rappresentalo vivamente con l'atto stesso drammatico, e coll'intervento del medesimo Silvio, perchè gli spettatori sieno meglio informati di quello che disse Linco: facendone tuttavia nascere nn episodio molto piacevole, con l'occasione di quel cane, che serve non solo a questo, ma eziandio per far verisimile la tornata di Silvio in scena, che per la perdita di quel cane s'era traviato dall'intrapreso cammino verso la caccia; e conveniva, che tornasse in scena prima che facesse la caccia, perch' era troppo lungo intervallo dal principio fin all' Atto quarto.

Dove Amor me, te sol Natura inchina) Verso del Petrarca

nel Sonetto: Rapido fiume ec.

Dove amor me, te sol nature menà l'Amor opera col fine conosciuto, e la natura col fine incognito: e però dice, che la ustura conduce il esne: p-reiocchie egli, come animale irragionevole, si muove per naturale istinto a seguitar il padrone.

Par soffrir mi bisogna ) Era tanto l'amor del cane, che soffriva la noja di Dorinda: altrimenti non l'avrebbe sofferta

par un momento.

A me pona non maccano ) Detto da questa Ninfa semplicemente, che può tirarsi in senso laseivo: scherzo nelle commedie bellissimo, e molto frequente; semprechè le cose oscene si dicano con parole, che sentimento onesto possano avere, siccome questo; potendo molto ben estere, che ella volesse dir delle poma dell'arbore, e non di quelli del suo seno.

Mè altro suoi che l'amor mio ?) Qui non si dee credere, che Silvio non aspira quelle che sia donari il suo amore im finge di non asperio, e di parlar da fanciullo, mostrandosi liberale di quello che non conocea, nè aspira quello che vache di partire di propositi di propositi di propositi di probene il sappia e s'imbige, è chiaro aggno quel che disse pur dianti: si no s'eternic costa:

Ascolta, bella Ninfa) Seguita pure nel mostrarsi inesperto

di tale affetto, per ingennare l'innamorata Dorinda.

Partorl l'alma Dea, che Cipro onora) Vuol intender di Venere, per mostrare la bellezza di Silvio, quasi nuovo figlinol di Venere.

Che cosa è questo amore?) Continova pur anche nell'insugersi nell'amar inesperto.

Ninfa, non più parole) Gran pazlenza si vede in questo

gurzone per amor del suo cane.

Dato non te l'ho dunque?) Sta pur anche nella medesima
dissimulazione, mostrando di credere, che non si dia l'amo-

re, se non con le parole.

Più scaltra certo ) Cioè scaltrita, sagace, accorta; onde l'
verbo scaltrire: disse il Pet. l'uno a me auoce, e l'altro Altroi

che non lo scaltro.

Ma coreggiar) Careggiare vuol dir accarezzare; verbo
usato dal Boccaccio. E questo è detto per ironia; perciocchè

con le guanciate non si fan vezzi .

E islor non ti bezia?) Questo atto par impudico, comaiderati i nostri costumi, an rispetto a quella prima età, nella quale si vireva solo alla matura, i baci tra gli amanti non erano atti sconci; tentopic che oggi i vas ia molte parti d'Europa, come in Francia, e in Germania, dove le vergiui senza acanada o alcuno si lasciano bociare dagli amanti loro. Né in Poema comico è coas sconvenevole rappresentaré una fanciulla che brand d'esser besitas, quand elle coll'amante si trova sola; essendosi fatto lecito muti l'Comici di produr in scena le pubbliche meretrici, e trature de loro disonetissimi amori. Non è dunque fuor del decoro in Dorinda; ch' è personggio comico, e non è principale, ne di conditione, che abbita a rappresentarai di costume nobile: senza che poiendo escreto, posa, poli coprir il suo affetto con l'onnesi delle nozza, est essere disonestissime, nè mai se non tali si posson produrre in Scena sotto pretesto d'onesta alcuna.

Ma tu, Lupin, l'invia verso la caccia) Questo fa accortamente Dorinda, perche Lupino non sia presente al bacio che

ella spera da Silvio.

## ATTO SECONDO

## SCENA TERZA.

SILVIO, DORINDA.

Silvio

Tu non hai alcun male: al rimanente, Ov'è la damma che promessa m'hai? Dorinda

La vuoi tu viva, o morta?

Io non t'intendo.

Com' esser viva può, se'l can l'uccise?

Ma se il can non l'uccise?

È dunque viva?

Viva.

Silvio
Tanto più cara e più gradita
Mi fia cotesta preda: e fu si destro
Melampo mio, che non l'ha guasta o tocca?
Dornina

Sol è nel cor d'una ferita punta.

SECONDO.

Silvio Mi bessi tu, Dorinda, o pur vaneggi? Com' esser viva può nel cor serita?

DORINDA

Quella damma son io, Crudelissimo Silvio, Che senza esser attesa Son da te vinta e presa: Viva, se tu m'accogli; Morta, se mi ti togli.

Silvio

E questa è quella damma e quella preda Che testè mi dicevi?

Onesta, e non altra. Ohimè! perchè ti turbi? Non t'è più caro aver Ninfa che fera? Silvio

Nè t'ho cara nè t'amo: anzi t'ho in odio, Brutta vile bugiarda ed importuna.

E questo il guiderdon, Silvio crudele?

E questa la mercè che tu mi dai,
Garzon ingrato? abbi Melampo in dono,
E me con lui: chè tutto,
Purch' a me torni, i'ti rimetto; e solo
De tuoi hegli occhi il sol non mi si nieghi.

Ti seguirò compagna
De tuoi do Melampo assai più fida:
E quando sarai stanco,
T'asciugherò la fronte,
E sovra questo fanco,
Che per te mai non posa, avrai riposo.

Porterò l'armi, porterò la preda; E se ti mancherà mai fera al bosco, Saetterai Dorinda: in questo petto

122 L'arco tu sempre esercitar potrai, Chè sol come vorrai, Il porterò tua serva, Il proverò tua preda, E sarò del tuo stral faretra e segno. Ma con chi parlo? abi lassa! Tero, che non m'ascolti, e via ten fuggi? Ma fuggi pur : ti seguirà D rinda Nel crudo inferno ancor, s'alcun inferno Più crudo aver poss' io Della fierezza tua, del dolor mio.

### ANNOTAZIONI

#### DELLA TERZA SCENA

DEL SECONDO ATTO.

Dorinda si ha creduto col nome della damma d'introd rsi nella grazia di Silvio, ed egli o credendo d'esser belfato, o

correspond a survey, ee eggi o creenno d esser i cinto, o comparati de la comparation de la comparatio

Te vel per ignes , per mare insanum sequar , Rupesque et amnes unda, quos torrens rapit, Quacumque gressus tuleris hac amens ferar.

### E in un altro luogo.

Non me, per altas ire si jubeas nives, Pigeat gelatis ingredi Pindi jugis . Non si per ignes ire, et infesta agmina, Cuncter paratis ensibus pectus dare .

# ATTO SECONDO

## SCENA OUARTA.

#### CORISCA.

. In come favorisce i mici disegni Fortuna molto più, ch' io non sperai! Ed ha ragion di favorir colei, Che sonuacchiosa il suo favor non chiede .

» Ha ben ella gran forza, e non la chiama » Possente Dea senza ragione il mondo;

» Ma bisogna incontrarla e farle vezzi, » Spianandole il sentiero. I neghittosi » Saran di ra lo fortunati mai. Se non m'avesse la mia industria fatta Compagna di colei; che potrebb'ora Giovarmi una si comoda e sicura Occasion di ben con-turre a fine Il mio pensiero? Avria qualch' altra sciocca La sua rival fuggita, e segui aperti

Della sua gelosia portando in fronte, Di mal occhio guatata anco l'avrebbe :

» E male avrebbe fatto; chè assai meglio » Da l'aperto nemico altri si guarda,

» Che non fa dall'occulta. Il cieco scoglio

» È quel che inganna i marinari ancora

» Più saggi; chi non sa finger l'amico, » Non è tiero nemico. Oggi vedrassi Quel che sa far Corirca. Ma si sciocca Non son io già, che lei non creda amante; A qualcun altro il faià creder forse, Che puco sappia; a me non già, che sono Messtra di quest' arte. Una fanciulla Tenera e semplicetta, che pur ora spunta fuor della buccia, in cui pur dianzi Siillò le prime sne dolcezze Amore, Lungamente seguita e vagheggiata pa sa leggiadro amante, e quel ch' è peggio, Baciata e ribaciata, e starà salda?

Ma vedi I mio destin come m'aita. Ecco appunto Amarilli: io vo far vista Di non vederla, e ritirarmi alquanto.

### ANNOTAZIONI

#### DELLA QUARTA SCENA

DEL SECONDO ATTO.

Informata Corisca per la relazione d'Ergasto dell'amor di Mirdillo, entra in grande speranza di poter condurre al deiderato suo fine, il tradimento ch'ella ordisce contra Amarilli; la quale mentre si muove per andarla a trovare, da se medesima si rallegra d'avere la fortona si favorevole.

E non la chiama possente Dea senza ragione il mondo) Segue costei, secondo l'uso delle femmine, l'opinione del volgo, che la fortuna sia Dea di possanza libera e assoluta di poter dare e torre come le piace, e però disse Aris. nel secondo della Fisica: Sunt quidam, quibus fortuna videtur esse causa, immanifesta intellectui humano, tanquam divinum quiddam existens et felicius. Il qual luogo interpretando Simplicio disse, che tale opinione era de Stoici. Il simulacro della quale descrive Alberto Magno dicendo, ch'ella è una donna in cima d' una ruota, e che è cieca , ed è la metà bianca , e la metà nera. A questa tanto attribuirono i Gentili, che l' adorarono, e gli eressero molti templi: ma veramente la Fortuna, come c'insegna nel medesimo luogo Arist, non e altro che una cansa per accidente in quelle cose, che si fanno per qualche fine; in mode che se nel negozio umano la prudenza potesse antivedere tutti gli eventi che possono intravenire, la Fortuna sarebbe un nome vano; ma perciocchè questo è impossibile, non si può far senza lei . Perciocchè , siccome i celesti influssi per difetto DELLA QUARTA SCENA.

della materia non conseguiscono sempre nei corpi inferioti l'effetto loro; con il 'manas prudenza, per cegione degni sceli denii, tunti e si vari, che s' attraversano nel negorito, spesse votte non conseguisce il suo fine. Bisogna danque averla per compagna, ma non per guida; e perciò disse il medesimo Artic che l'inaletto e la Foruna s'adopeno corre la medesimo Artic che l'inaletto e la Foruna s'adopeno corre la medesimo bonii, la prutienza giova per tustri e conoccelli: se son cattri, gova altreta per applicarvi il rimedio: ma se non sono ab bono neò cattivi in quanto a loro, la prudenza può servirsene, e fargil buoni: sicono con car Corrica inemedi di fare poliche poco le sarchbe giovato per il suo fine l'esser informats di quedi amore, se monta di quedi suore, se como dicci il salo, che la fortuna si Dea, o cosa sussistente per es medesima.

Spunta fuor della buccia) Similitudine presa dalla rosa, quando non è ancora ben aperta, nè spunta fuori della cor-

teccia . Così l'Ariosto .

Come rosa che spunti allora allora Fuor della buccia, e col Sol nuovo cresca:

Vuol dir in somma , la quale ancora è giovinetta . Buccia vuol dir corteccia .

# ATTO SECONDO

## SCENA QUINTA.

### AMARILLI, CORISCA.

Care selve beate, E voi, solinghi e taciturni orrori, Di riposo e di pace alberghi veri, Oh quanto volentieri A rivedervi io torno! e se le stelle M'avesser dato in sorte Di viver a me stessa, e di far vita Conforme alle mie voglie: Io già co' campi Elisi, Fortunato giardin de' Semidei, La vostr' ombra gentil non cangerei.

- » Chè, se ben dritto miro. » Ouesti beni mortali
- » Altro non son, che mali:
- » Men ha chi più n'abbonda.
- » E posseduto è più, che non possiede: » Ricchezze no, ma lacci
- » Dell' altrui libertate.
- » Che val ne' più verdi anni

" Titolo di bellezza, " O fama d'onestate

» E in mortal sangue nobiltà celeste;

» Tante grazie del cielo e della terra: " Qui larghi e lieti campi,

» E là felici piagge,

» Fecondi paschi, e più fecondo armento:

» Se in tanti beni il cor non è contento? Felice pastorella.

Cui cinge appena il fianco Povera si, ma schietta

E candida gonnella: Ricca sol di sè stessa,

E delle grazie di natura adorna,

Che in dolce povertade

Nè povertà conosce, nè i disagi Delle ricchezze sente;

Ma tutto quel possiede, Per cui desio d'aver non la tormenta:

Nuda sì, ma contenta. Co' doni di natura

I doni di natura anco nudrica:

Col latte il latte avviva, E col dolce dell'api

Condisce il miel delle natie dolcezze.

Quel fonte ond' ella beve, Quel solo anco la bagna e la consiglia:

Paga lei , pago il mondo. Per lei di nembi il ciel s'oscura indarno,

E di grandine s'arma; Chè la sua povertà nulla paventa:

Nuda sì, ma contenta.

Sola una dolce e d'ogni affanno sgombra Cura le sta nel core :

Pasce le verdi erbette

Guarini, Past, Fido

13e ATTO La greggia a lei commessa; ed ella pasce De' suoi begli occhi il pastorello amante, Non qual le destinaro O gli ucmini o le stelle; Ma qual le diede Amore : E tra l'ombrose piante D'un favorito lor Mirteto adorno Vagheggiata il vagheggia; nè per lui Seute foco d'amor, che non gli scopra; Ned ella scopre ardor, ch' egli non senta: Nuda si, ma contenta. Oh vera vita, che non sa che sia Morire innanzi morte! Potess' io pur cangiar teco mia sorte! Ma vedi là Corisea. Il ciel ti guardi,

Dolcissima Corisca. CORISCA

Chi mi chiama? O più degli occhi miei, più della vita A me cara Amarilli, e dove vai Così soletta?

Amarilli

In nessun altro loco . Se non dove mi trovi, e dove meglio Capitar non potea, poichè te trovo.

CORISCA Tu trovi chi da te non parte mai, Amarilli mia dolce; e di te stava Pur or pensando, e fra mio cor dicea: S'io son l'anima sua, come può ella Star senza me si lungamente? e in questo Tu mi sei sopraggiunta, anima mia. Ma tu non ami più la tua Corisca. AMARILLI

E perchè ciò?

Come perchè? tu'l chiedi?

Oggi tu sposa . . .

AMARILLI

Io sposa ?

CORISCA.

Ed a me no 'l palesi?

Amarilli

E come posso Palesar quel che non m'è noto?

Corisca Corisca

Tu t'infingi, e me'l nieghi?

Ancor mi beffi?

CORISCA Anzi tu beffi me.

AMARILLI

Dunque m'affermi

Ciò tu per vero?

CORISCA
Anzi te'l giuro: e certo

Non ne sai nulla tu?

AMARILLI
So che promessa
Già fui, ma non so già che si vicine
Sieu le mie nozze: e tu da chi 'l sapesti?

CORISCA
Da mio fratello Ormino: esso l'ha inteso,
Dice, da molti, e non si parla d'altro.
Par che tu te ne turbi: è forse questa
Novella da turbarsi?

AMARILLI

Egli è un gran passo,

132 ATTO
Corisca: e già la madre mia mi disse,
Che quel di si rinasce.

Corisca

A miglior vita
Si rinasce per certo: e tu per questo
Viver lieta dovresti: a che sospiri?
Lascia pur sospirar a quel meschino.
AMARILLI

Qual meschino?

Corisca

Presente a ciò che l' mio fratel mi disse, E poco men che di dolor no l' vidi Morire: e certo ei si moriva, s'io Non l'avessi soccorso, promettendo Di sturbar queste nozze; e benchè tutto Dicessi sol per suo conforto; io pure Sarei donna per farlo.

AMARILLI E ti darebbe

L'animo di sturbarle?

CORISCA E di che sorte.

AMARILLI E come ciò faresti?

CORISCA

Agevolmente, Pur che tu ti disponga e ci consenta.

AMARILI
Se ciò sperassi, e la tua fe mi dessi
Di non l'appalesar, ti scovrirei
Un pensier che nel cor grau tempo ascondo.
CORISCA

Io palesarti mai? aprasi prima La terra, e per miracolo m'inghiotta. AMARILLI

Sappi, Corisca mia, che quand' io penso Ch'io debbo ad un fanciullo esser soggetta, Che m' ha in odio e mi fugge, e ch'altra cura Non ha che i boschi, e che una fera e un cane Stima più che l'amor di mille ninfe; Malcontenta ne vivo, e poco meno Che disperata: ma non oso a dirlo, Si perchè l'onestà non me'l comporta. Si perchè al padre mio n'ho di già data, E quel ch'è peggio, alla gran Dea, la fede; Che se per opra tua ( ma però sempre Salva la fede mia, salva la vita, E la religione e l'onestate) Troncar di questo a me si grave nodo Si potesser le fila ; oggi saresti Tu ben la mia salute e la mia vita. CORISCA

Se per questo asspiri, hai gran ragione, Amarilli: deh quante volte il dissi: Una cosa si hella a chi la sprezza? Si ricca gioja a chi non la conosce? Ma tu sei troppo savia, a dirti il vero, Anzi pur troppo sciocca: e che non parli? Che non ti lasci intendere?

Amarilli Ho vergogna.

CORISCA

Hai un gran mal, sorella: io vorrei prima-Aver la febbre il fistolo la rabbia. Ma credi a me, la perderai tu ancora, Sorella mia; si ben: basta una sola Volta che tu la superi e rinieghi.

AMARILLI

» Vergogna, che in altrui stampò natura,

ATTO

» Non si può rinegar: che se tu tenti » Di cacciarla dal cor, fugge nel volto. CCRISCA

134

» O Amarilli mia, chi troppo savia " Tace il suo male, altin da pazza il grida. Se questo tuo pensiero avessi prima Scoperto a me, saresti fuor d'impaccio. Oggi vedrai quel ehe sa far Corisca. Nelle più sagge man, nelle più fide Tu non potevi capitar. Ma quando Sarai per opra mia già liberata D'un cattivo marito, non vorrai tu

AMARILLI

D'un buon amante provvederti? A questo Penseremo a bell'agio.

CORISCA

Veramente Non puoi mancare al tuo fedel Mirtillo. E tu sai pur, s'oggi è pastor di lui Ne per valor ne per sincera fede. Nè per beltà, dell'amor tuo più degno. E tu'l lasci morire (ah troppo cruda!) Senza che dirti possa almeno: io moro? Ascoltalo una volta.

AMARILLI Oh quanto meglio Farebbe a darsi pace, e la radice Sveller di quel desio ch'è senza speme! CORISCA Dagli questo conforto, anzi che moja. AMARILLI Sarà piuttosto un raddoppiargli affanno. CORISCA

Lascia di questo tu la cura a lui,

SECONDO.
AMARILLI

E di me che sarebbe, se mai questo Si risapesse?

Corisca Oh quanto hai poco core!

AMARILLI E poco sia, purchè a bontà mi vaglia,

Corisca

Amarilli, se lecito ti fai
Di mancarmi tu in questo; anch'io ben posso
Giustamente mancarti. Addio.

AMARILLI Corisca,

Non ti partir, ascolta.

CORISCA

Una parola Sola non udirei, se non prometti.

Amarilli

Ti prometto d'udirlo; ma con questo, Che ad altro non mi astringa.

Attro con chiede.

AMARILLI E tu gli facci credere, che nulla

Saputo io n'abbia.

Mostrerò che tutto

Abbia portato il caso.

AMARILLI E che indi possa

Partirmi a mio piacer, nè mi contrasti.
Corisca

Quando ti piacerà, purchè l'ascolti.

E brevemente si spedisca.

E questo

Aucora si farà.

AMARILLI Nè mi s'accosti.

Quanto è lungo il mio dardo.

Corisca

Ohime che pena
M'è oggi il riformar cotesta tua
Semplicità! Fuorche la lingua, ogn'altro
Membro gli leghero, sicche sicura
Star ne potrai: vuoi altro?

AMABILLI

Altro non voglio.

CORISCA E quando il farai tu?

Amarilli Quando a te piace :

Pur che tanto di tempo or mi conceda Ch'io torni a casa, ove di queste nozze Mi vo' meglio informar.

CORISCA

Vanne; ma guarda
Di farlo accortamente. Or odi quello
Ch' io vo pensando: ch' oggi su'l meriggio
Qui sola fra quest' ombre, e senz' alcuna
Delle tue ninte tu ten venga, dove
Mi troverò per questo effetto anch' io.
Meco saran Nerine, Aglauro, Elisa,
E Fillide e Licori, tutte mie
Non meno accorte e agge, che fedeli
E segrete compagne, ove con loro
Facendo tu, come sovente suoli, Il gioco della cieca, agevolmente
Mirtillo crederà che non per lui,
Ma per diporto tuo ci sii venuta.

AMARILLI Questo mi piace assai; ma non vorrei Che quelle Ninfe fossero presenti Alle parole di Mirtillo, sai?

CORISCA

T'intendo, e bene avvisi, e fia mia cura Che tu di questo alcun timor non aggia: Ch' io le farò sparir quando fia tempo. Vattene pur, e ti ricorda intanto D'amar la tua fidissima Corisca.

AMARILLI Se posto ho il cor nelle sue mani; a lei Stara di farsi amar quanto le piace. CORISCA

Pàrti ch' ella stia salda? A questa rocca Maggior forza bisogna : se all'assalto Delle parole mie può far difesa; A quelle di Mirtillo certamente Resister non potrà. So bene anch' io Quel che nel cor di tenera fanciulla Possano i preghi di gradito amante. Se ridur ci si lascia ; a tal partito La stringerò hen io con questo gioco, Che non l'avrà da gioco: ed io non solo Dalle parole sue, voglia o non voglia, Potrò spier, ma penetrare ancora Fin nelle interne viscere il suo core. Come questo abbia in mano, e già padrona Sia del segreto suo, farò di lei Ciò che vorrò senza fatica alcuna, E condurolla a quel che bramo, in guisa Ch' ella stessa, non ch' altri, agevolmente Creder potrà che l'abbia a ciò condotta Il suo sfrenato amor, non l'arte mia.

### ANNOTAZIONI

### **DELLA QUINTA SCENA**

DEL SECONDO ATTO.

Juesta è la figliuola di Titiro, amata da Mirtillo, e dispregiate da Silvio, a cui ha ella data la fede a instanza di Titiro suo padre, e di Montano padre di lui. Or mostra di venire a ricrearsi, ed a sfogare la sua malinconia, veggen dosi promessa e obbligata a quel garzone, ch'ella non ama; sì perchè non è amata da lui, come anche, perchè ella arnava Mirtillo. Ma questo cercava di nasconder sì cautamente, che nè anche quand'ella crede d'esser più sola, siccome ora, non ardisce parlarne ; niuna altra cosa scoprendo de suoi pensieri, se non il desiderio di poter esser libera, e l'aver in odio il suo stato e la sua fortuna; invidiando quello di povera pastorella, ma nel suo amor contenta. Concetti che vanno tutti a ferire al segno di Mirtillo, al quale, per la bassa di lui for-tuna, non poteva sperare d'esser consorte. Forma il Poeta nostro nella persona di questa Ninfa la vera idea della virtù femminile, la quale, tutto che ami ardentissimamente, è però tanto savia, che anche a se medesima, non che altrui s'argomenta di tener segreto il suo amore.

Soliughi e taciturai orrori) Vool intendere delle selve, che circondavano d'ogni intorno la Scena, che si finge esser un piano libero d'ogni pianta, siecome noi veggiamo nelle selve, massimamente frequentate, rrovarsi delle piazze, dove si riduccon alcuna volta i paesani, che sono come piazze nell'icità. E però questa Ninfa uscendo da dette selve, ov'era stata a dipotto, dice così.

Di viver a me stessa ) Perciocchè ella viveva obbligata al padre, alla data fede, alla legge, all' onor proprio, e del san-

gue suo

Io già co' Campi Elisi ) Fingono i Poeti, masslmamente Greci, seguiti poi da' Latini, che l' Elisio sia un luogo nel l' Inferao, destinato all' anime di coloro che hanno in vita ben operato, e perciò pieno di tutti i piaceri immaginabili.

> Hac iter Elysiam nobis: at laeva malorum Exercet poenas, et ad impia Tartara mittit.

Fortunato giardia de Semidei ) Semidei quasi mezzi dei . Ovidio in Ibin.

Vos quoque, plebs superum, Fauni, Satyrique, laresque, Fluminaque, et Nymphae, Semideumque genus.

Ma qui Amarilli intende degli Erol, i quali sono vistati con virtù eroica. Vedi Aris, nel 7. delle Morali. E questo è detto per iperbole, volendo mostrare quanto quell'ombre le sieno grate; e non perchè da daddovero facesse un cambio tale.

Questi beni mortali

Airo non son che mati) Sentenza molto conforme a quelloi, che viena scritto d'Anascenne, il quala sevado ricevuso in
dono una gran somma d'oro da Policrate, poichè per cagione
di lei chè a stare due notit sensa domnie, la restitu, dicendo, che non valeva tanto, quanto era il travaglio che
del modo como fina il riscoso, ma prebba qui bene rea
del modo como fina il Pittodo, ma prebba qui bene rea
cagione di faria mal contenta, non essendo di fortuna eguali
a Mirtillo da lei amato.

Nè i disagi delle ricchezze sente) Risponde a quello che ha detto di sopra, e posseduto è più che non possede.

Co' doni di natura ) Vuol dir qui , che la povertà non cerca cibi esquisiti , e però segue . Col latte il latte avvira ) Cioè , vivendo di latte conserva

il bel colore, e fassi candida come il latte.

E col dolce dell'Api) Cioè, nodricandosi di mele, conserva le hellezze, che son dolcezze d'amore; e chiamale naturali, a differenza delle artificiose. La bagna, e la consiglia ) Vuol dir, che l'acqua delle feste le serve di bevanda, di lavanda, e di specchio.

Paga lei, pago il mondo) Vnol dir, ch'ella non ha di render conto di se nè delle sue operazioni a niuno, nè sur cialitate del mondo, ciacome timpo i erroli.

a sindicato del mondo, siccome stanno i grandi.

Che la sua povertà nulla paventa) è simile a quel di Disla.

# πένητος ανδρός ούδεν εύτυχέστερον την γαρ επί το χείρον μεταβολήν ού προσδοκί.

Cioè, niuna cosa è più fortunata del pover uomo, siccomi quegli, che non aspetta peggior fortuna.

Non qual le destinaro,

O gli uomini, o le stelle) Questo dice per se, la quale e aforzata a prender quel marito che gli dà il padre, Inteso per gli uomini, e l'Oracolo inteso per le stelle.

U us favorito lor Mirkto adorao ) Mirteto vuol dire us boschetto di Mirti, come Querceto quello di quercie, Eliceto quello di elei, Pineto quello de pini. Ma parla del Minteo, perciocchè ama quel nome, che è conforme a quello dell'assto Mirtillo.

Nè per lui sente foco d'amor, che non gli scopra) Detto iltresì per se stessa, la quale non può scoprire il suo amore.

Potess' io pur cangiar teco mia sorte ) Conchiude in questo verso tutto questo, che ha voluto intendere nel suo discorso; perciocchè s'ella fosse povera pastorella , non gli sarebbe diadetto esser contenta col suo Mirtillo, che ama più che la propria grandezza. Qui può nascer un dubbio non disprezzabile : cioè , come convenga a donna d'animo e di nascita tam nobile, quanto s'ingegna di rappresentarla il Poeta nostro in tutta questa favola, il bramare per un suo vano appetito desser non solo povera, ma privata : che mostra bassezza d'anima Senza fallo questo è difetto, ma difetto d'amore, che negli Eroi celebrati da' Poeti Greci e Latini, è stato sempre scusabile, di che gli esempi sono sì chiarl e sì numerosì, che non ha bisogno di provs . È anche cosa certissima, che gli amori nelle persone tragiche, eziandio disonesti, non le rendono men capaci di tal Poema; ma tanto è il frutto, che da questo eccessivo e trabocchevole desiderio d'Amarilli ha tratto il Poeta, che quello, che par difetto, è però gran virtute: percioccie, quanto ella perde nella grandezza d'animo, tanto acquista nel pregio dell'onestà, e nella virtù della continenza, la quals non sarebbe eccessiva, se l'amor non fosse eccessivo: e perchè è maggior virtù nella donna l'esser onesta, che magnanima, per questo non ha errato il Poeta a farla perder in questa, e guadaguar in quell'altra.

So che promessa già fui) Vuol intendere della fede da lei data a Silvio solennemente, come disse Linco di sopra: ed è luogo molto a proposito per tener sempre viva nella mente degli ascoltanti la memoria di queste nozze.

Da mio fratello Ormino) Quello che sappia fare una femmina astuta, perfida e menzoguera, si vede si ben espresso in Corisca, che non è maraviglia, ehe Amarilli ne resti presa. Sappi. Corisca mia ) Accortamente dissimula Amarilli la

Sappi, Corisca mia ) Accortamente dissimula Amarilli la cagion del suo desiderio; perciocchè ella vorrebbe frastornar le nozze non tanto per odio che porti a Silvio, quanto per l'ainor che porta a Mirtillo.

Ma non oso a dirlo) Serva il decoro di vergine onesta e saggia. E però brama ben di vedere l'esclusione delle sue nozze, ma con suo onore: ond ella dice salva la fede mia, salva la vita, e la religione, e l'onestate.

Ho vergogae La vergogna non è virtù, ma non è senza virtù; ed è un timore o di passata o di presente o di futura cosa disnorata; o di difetto rimproverabile, come disse S. Tommaso, il quale con l'autorità di Gregorio Nazianzeno vuole, che la verecodia è appartenga all' affetto, e l'erube-

scenza all' atto stesso del vergognarsi .

Hei in gran mai, norella) Onesto è questo timore: e dice Aris, che nei giovani è aempre bouco, ma ne vecchi no. Quistione dispuista da S. Tomasso nella recade secondar, alla man più toto i potenza, che in silo, e dice nacora la regione: perchè coloro che sono invecchisti nel maie, non humo il dono della vergogna, come costei; che non conoce, nel stima la turpitudine del peccato: e però dice, che Amarilli dato la rinderesi naturale, di unila si fa coccioraz, e stima che l'averla sia male, perchè impedisce il far i contratti, che sono illecti.

Aver la febbre, il fistolo, la rabbia ) Fistolo, come se si dicesse il demonio: Boccac. In fisso a tanto che l' fistolo uscisse da dosso al suo marito; cioè la gelosia, che l'aves spirtato. E Corisca vuol dire: vortei anzi essere indemoniata.

Basta una sola volta, che tu la superi e rinieghi) Come fanno gli sfacciati e impudenti, che hanno soffocato ogni buon sentimento di onestà.

Vergora, ch' in altrai ec.) Replica secondo il suo teoro d' onesta vergine, Amarilli, he il naturale tinno d'infamis non si può perdere. Ed è vero quando dalla bonne educazione vien confermato: ma bisogna vedere come la vergogna faccia l'effetto. che qui si dice; perciocoche s'ella è timor onesto, non si dovrebbe acciar dal cuere. Questo dabbio si leverà agevolmente considerandosi, che la vergogna è parte buona e parte cattiru si è buona, perchè è timor osonito; cart.

tira, perciocchè presuppone sempre il difetta. Quando dumper Amarilli dice, de si tenta di cacciaria dai corre, non innede della parte onesta, ma di quell'atto del vergognari, che presuppone il distato, e perciò dice Aria. Che il vergognari cuo una molestia e una confusione, e però si vorrelabe cocclor di cuore: e con leggiafra maniera dice Amarilli, che caccius fugge nel volto : vedendosi chiaramente, che quanto meno la si vorrelbo avere, tanto più il violo strossa.

Alfin da pazza il grida) Questa forma del verbo neutro trasportato all'attivo, è del Petr. il qual disse la doglia mia, la qual tacendo i grido, ed è luogo notabile.

D'un cattivo marito, non vorrai) ll vero testo dell'Autore dice non vorrai tu.

Ma con questo, che ad altro non m'astringa ) Ecco che ella vuole onestare ed assicurare la sua pudicizia, in questo ato pericoloso d'ascoltare con animo innamorato, l'innamorato Mirtillo, che la malvagia Corisca chiama semplicità.

Ch'oggi su'l meriggio ) Il medesimo che meridiano, e quello che ordinariamente si dice il mezzo di. Merigge disso

Dan. Che'l Sole avera il cerchio di merigge. Il ginoco della cieca ) Cava il Poeta nostro, secondo il suo costume, l'occasione d'un episodio molto leggiadro, apporgiato sempre al verisimile e necessario. Questo giuoco è ordinato con gran giudizio da farsi sul mezzo di , essendo quella un' ora , che tutti stanno in ripose , nè vanno attorno : e siccome noi veggiamo nelle città, che nelle piazze, dove la mattina e la sera vi suol esser gran moltitudine di persone; sul mezzo di sono abbandonate da tutti, e restan vuote, massimamente al tempo del caldo; sì perchè l'ora meridiana si suol dar si riposo, come anche, perchè il sole ne luoghi aperti domina troppo. Così Corisca accortissima femmina in questa piazza che verisimilmente allora si trovava del tutto vuota, concerta di far quel ginoco, perchè Amarilli non sia nè veduta ne impedita. E benchè il mezzo di non sia tempo opportuno da fat nè quello nè altro giuoco; nondimeno nè Corisca nè Amarilli, ne quelle Ninfe si erano segunzte per giuocare, ma per far altro; e si servivano del pretesto di cotale trattenimento, per servire alla causa; e però non curavano, nè sentivapo quella noja, che per avvantura avevano del meriggio.

# ATTO SECONDO

## SCENA SESTA.

CORISCA, SATIRO.

CORISCA

Cimè, son morta!

SATIRO
Ed io son vivo.
CORISCA

Torna, Amarilli mia, chè presa io sono.

SATIRO
Amarilli non t'ode: a questa volta
Ti converrà star salda.

CORISCA

Ohimè le chiome.

SATIRO

T'ho pur si lungamente attesa al varco, Che nella rete sei caduta; è sai, Questo non è il mantello; è il crin, sorella.

A me, Satiro?

A te: non sei tu quella
Corisca si famosa ed eccellente
Maestra di menzogne, che mentite
Parolette e speranze e finti sguardi
Vanda di serromenta di mentine

Maestra di menzogne, che mentite
Parolette e speranze e finti sguardi
Vende a si caro prezzo? che tradito
M'ha in tanti modi, e dileggiato sempre,
Ingannatrice e pessima Corisca?
CORISCIA

Corisca son ben io: ma non già quella, Satiro mio gentil, ch'agli occhi tuoi Un tempo fu si cara.

Or son gentile? Si, scellerata: ma gentil non fui, Quando per Coridon tu mi lasciasti.

CORISCA

Te per altrui?

SATIRO
Or odi meraviglia,
E cosa nuova all'animo sincero.
E quando l'arco a Lilla, e il velo a Clori,
La veste a Bafne, ed i coturni a Silvia
M'inducesti a rubar, perchè i mio furto
Fosse di quell'amor poscia mercede,
Ch'a me promesso, fu donato altrui;
E quando la bellissinas pirianda,
Che donata io t'avea, donasti a Niso;
E quando alla caverna al bosco al fonte
Facendomi vegghiar le fredde notti,
M'hai schernito e beffato; allor ti parvi
Gentile? als scellerata! or pagherai,
Credimi, or pagherai di tutto il fio.

CORISCA
Tu mi strascini, oimè, come s'io fussi
Una giovenca.

Tu'l dicesti appunto:
Scuotiti pur, se sai; già non tem'io,
Che quinci or tu mi fugga: a questa presa
Non ti varranuo inganut: ua' altra volta
Teu fuggisti, malvagis: ma se'l capo
Qui nou mi lasci, indarno t'affatichi
D'uscimi oggi di man.

CURISCA

Deh, non negarmi
Tauto di tempo almen, che teco io possa
Dir mia ragion comodamente.

SATIRO

Parla.

Come vuoi tu ch'io parli, essendo presa? Lasciami.

> SATIRO Ch'io ti lasci?

> > CORISCA

lo ti prometto La fede mia di non fuggir.

Satiro

Qual fede,
Perfidissima femmina? ancér osi
Parlar meco di fede? lo vo'condurti
Nella più spaventevole caverna
Di questo monte, ove non giunga mai
Raggio di Sol, non che vestigio umano.
Del resto non ti parlo, il sentirai:
Faro con mio diletto e con tuo scorno
Quello strazio di te, che meritasti.
Consco.

Puoi tu dunque, crudele, a questa chioma Che ti lego già il core, a questo volto Guarini, Past, Fido

ATTO

146 Che fu già il tuo diletto, a questa un tempo Più della vita tua cara Corisca, Per cui giuravi che ti fora stato Anco dolce il morire; a questa puoi Soffrir di far oltraggio? oh Cielo! oh sorte! In cui pos' io speranza? a cui debb' io Creder mai più, meschina?

Ah scellerata,

Peusi ancor d'ingannarmi? ancor mi tenti Con le lusinghe tue, con le tue frodi? CORISCA

Deb, Satiro gentil, nau far più strazio Di chi t'adora: ohimè, non sei già fera, Non hai già il cor di marmo o di macigno. Eccomi a' piedi tuoi : se mai t'offesi, Idola del mio cor, perdon ti chieggio. Per queste nerhorute e sovrumane The ginocchia ch' abbraccio, a cui m'inchino: Per quell'amor che mi portasti un tempo; Per quella sonvissima dolcezza, Che trar solevi già dagli occhi miei, Che tue stelle chiamavi, or son due fonti; Per queste amare lagrime ti prego, Abbi pietà di me, lasciami omai. SATIRO

(La perfida m'ha mosso: e s'io credessi Solo all'affetto, affè che sarei vinto. ) Ma in somma io non ti credo: tu sei troppo Malvagia, e inganni più chi più si fida. Sotto quell' umiltà, sotto que' preghi Si pasconde Corisca: lu non puoi Esser da te diversa: ancor contendi? CORISCA

Ohimè il mio capo, ah crudo! ancor un poco

SECONDO. 147

Ferma, ti prego, ed una sola grazia Non mi negar almen.

SATIRO

Che grazia è questa?

Che tu m'ascolti ancor un poco.

SATIRO Forse

Ti pensi tu con parolette finte, E mendicate lagrime piegarmi?

Deh, Satiro cortese, e pur tu vuoi Far di me strazio?

SATIRO

Il proverai : vien pure .

Senza avermi pietà ?

SATIRO

Senza pietate.

CORISCA E in ciò sei tu ben fermo?

SATIRO

In ciò ben fermo.

Hai tu finito ancor questo incantesmo?

CORISCA

O villano indiscreto ed importuno,

Mezz' uomo e mezzo capra, e tutto bestia, Carogna fracidissima, e difetto Di natura nefando, se tu credi Che Corisca non t'ami, il vero credi. Che vuoi tu ch'ami in te? quel tuo bel ceffo?

Quella sucida barba? quell' orecchie Caprigne, e quella putrida e bavosa

Isdentata caverna?

ATTO SATIRO O scellerata.

A me questo?

CORISCA
A te questo.
SATIRO
A me, ribalda?

Corisca A te, caprone.

Satiro Ed io con queste mani

Non ti trarrò cotesta tua canina Ed importuna lingua?

CORISCA Se t'accosti,

E fossi tanto ardito....

In tale stato Una vil femminuzza, in queste mani, E non teme e m'oltraggia e mi dispregia?

lo ti farò...

Corisca

Che mi farai, villano?

SATIRO Io ti mangerò viva.

Conisca E con quai denti,

Se tu non gli hai?

Oh ciel! come il comporti?

Ma s'io non te ne pago...vien pur via.

Corisca

Non vo' venir .

SATIRO

Non ci verrai , malvagia ?

SECONDO. CORISCA

No, mal tuo grado, no.

SATIRO

Tu ci verrai, Se mi credessi di lasciarci queste

Braccia.

CORISCA Non ci verrò, se questo capo Di lasciarci credessi.

SATIRO

Orsù , veggiamo Chi di noi ha più forte e più tenace, Tu il collo, od io le braccia: tu ci metti Le mani? nè con questo anco potrai Difenderti, perversa.

CORISCA Or il vedremo.

SATIRO

Sì certo.

CORISCA Tira ben, Satiro, addio, Fiaccati il collo.

SATIRO Ohimè, dolente, ahi lasso! Ohimè il capo, ohimè il fianco, ohimè la schiena! Oh che fiera caduta! appena io posso Movermi, e rilevarmene. È pur vero Ch' ella sen fugga, e qui rimanga il teschio? Oh maraviglia inusitata! o niufe, O pastori, accorreté, e rimirate Il magico stupor di chi sen fugge, E vive senza capo. Oh come è lieve! Quanto ha poco cervello! e come il sangue Fuor non ne spiccia? Ma che miro? ob sciocco! Oh mentecatto! senza capo lei?

Senza capo sei tu. Chi vide mai Uom di te più schernito? or mira s'ella Ha saputo fuggir, quando tu meglio La pensavi tener. Portida maga, Non ti hastava aver mentito il core, E'l volto e le parole e'l riso e'l guardo, S'anco il crin non mentivi? Ecco, poeti, Questo è l'oro nativo e l'ambra pura, Che pazzamente voi lodate: omai Arrossite, insensati; e ricantando, Vostro soggetto in quella vece sia L'arte d'una impurissima e malvagia Incantatrice che i sepolcri spoglia, E dai fracidi teschi il crin furando. Al suo l'intesse, e così ben l'asconde, Che v'ha fatto lodar quel, che abborrire Dovevate assai più, che di Megera Le viperine e mostruose chiome. Amanti, or non son questi i vostri nodi? Mirate, e vergognatevi, meschini; E se, come voi dite, i vostri cori Son pur qui ritenuti, omai ciascuno Potrà senza sospiri e senza pianto Ricoverare il suo. Ma che più tardo A pubblicar le sue vergogne ? Certo Non for mai sì famosa ne sì chiara La chioma ch' è lassù con tante stelle Ornamento del Ciel, come fia questa Per la mia lingua, e molto più colei Che la portava, eternamente infame.

## ANNOTAZIONI

## DELLA SESTA SCENA

DEL SECONDO ATTO.

Le fine del Poeta in questa comica Scena, e tutta piena di riso, non è altro, che di levare la capillatura di Corisca, per seviriene poi nel giucco della cieca a lingamar Amerilii, come ai suo lagogo s'avventirà: ed è cosa notabile, che in questa favola non à alcun epistodio, per vago e piacervoli che egil sia, che non sia legato con la necessità della favola ri mente, che inon di loro si pole levare senza guatarela.

Torna Amarilli mia) Chiama in suo soccerso Amarilli, ch' è già lontana.

Quetto non è 'l' mantello') Perciocchè altre volte, com' egli disse nel primo Atto, l'aveva presa, ma la presa non era stata buona, poichè il mantello si può lasciare, ma non la chioma, com' e' credeva.

Quando per Coridon tu mi lasciasti) Di questo Coridone nell' Atto quarte si parlerà.

E quando l'arco a Lilla ) Vuol dire che costei l'avera indotto a rubare, promettendogli l'amor suo, che poi avera donato ad altri.

A questa presa non si varranno inganni ) Quanto più costui si crede d'aver fatta presa gagliarda, tunto più scornato nè

rimarrà ; e tanto più le risa grandi sa ne faranno.

Puoi tu dunque crudele ) Tutte queste lusinghe, e tetti questi preghi son finti: perciocchè ella non vorrebbe perder la chioma, siccome finalmente le converrà.

Per queste nerborute ) Quello che diciamo nervose: e dicesi

anche perbuto, che vuol dir torte.

E sevrumane) Perciocchè i Satiri sono posti tra i Semidei, come si vede nel sopra allegato luogo d'Ovidio.

> Vos quoque plebs Superum Fauni, satyrique, laresque Fluminaque, et Nymphae, Semideumque genus.

La perfida m' ha mosso ) Questo mostra la viltà di costui, conforme a quello, che ne dirà Corisca a suo luogo, e per far verisimile, che villaneggiato da lei, non ardisca nè pur di toccarla.

Deli, Satiro cortese ) Vuol prima tentare ogni cosa, per veder di fuggire, senza lasciarvi il pegno.

O villano indiscreto Questo mostra, quanto poce lo stimava costei, che altre volte l'avea provato.

Mezz' uomo e mezzo capra ) Perciocchè dal mezzo in su aveva forma d'uomo, e dal mezzo in giù pareva una capra, colle coscie pelose, e co piè caprigni.

Difetto di natura nefando ) Come s'ella dicesse mostro, il quale non è altro, che peccato della natura, per difetto della

materia. Isdentata caverna ) Vuol dir la becca, a cui mancavano i

denti per la vecchiaja. Tu ci metti le mani ) Questo è detto con arte, per esprimer più che si può, che Corisca si slega la capillatura, e costui crede, ch' ella il faccia per maggior resistenza.

E qui rimanga il teschio ) Costui s'era per modo duto ad intender, che quella presa fosse gagliarde, e ch'ella a modo alcuno non potesse sbrigarsene, massimamente essendo ignaro dell'arte femminile nell'uso de capegli posticci, che vuol più tosto credere, che ella v'abbia lasciato il capo, che la

chioma. Perfida maga ) Cioè incantatrice , come dirà poco di sotto. La voce mago non significa veramente altro che savio, onde maghi eran chiamati i Re, quasi sapienti; ma questo nome ha poi corso una medesima fortuna con quello del Tiranno, il quale da principio significava Re; e perchè i Re divennero poi scellerati, il nome di tiranno a' Principi malvagi si riservò. I maghi erano altresì nomi onorati , quando la sapienza loro usarono in buona parte; ma poichè cominciarono a farsi negromanti, il nome loro divenne infame. Ne qui voglio tacere, che tutte le magle non sono cattive. Vedi Celio Rodigino, che pienamente ne tratta .

E l'ambra pune ) Gli antichi il chiamatone elettro, e i Latini accinam: oggi è chiamata da tutti ambra, del color d'oroe, enon è altro che more stillante d'alcuni albert, come si vede uscir ancora dai pini e dal ceraso, che pri vien duro, e lavorasi, come per nutto è noto. Petrar. Lè ver'u lo perde nos pur l'ambra e l'auro, parlando dei capegli della sua Laura.

Al sun l'intesse ) Altrove disse innestare . Che di Megera ) Una delle furie infernali, che aveva i crin di serpenti . Virg.

Quas et Tartaream Nox intempesta Megaeram, etc.

La chioma, che lassi con tente stelle) Vuol intender di Berenice figlionol di Filadelfo, la chioma della quale, fri portata in Gielo, per adulazione d'un astrologo troppe grande, che nomino un segno celeste la chioma di Berenice: sopra la quale Callimaco famoso Elego Greco, compose un' Elegia, tradotto poi de Catullo.

Bisogna avvertire, che quando Coricea si mise le mani ne capo, ciò non fu per silegraria la chiman, quasi non potesse far altrimenti, volcudo fuggire; perciocchè sapera bene, che I saltro senti altro i avverba setapata da se medicino, poiche non potera ester al len legata e commesso, che titradidui con non potera ester al len legata e commesso, che titradidui con con potera della senti ne di maniper la manipera la resistenza, secciocche il Saitro n'avesse, come nel vero ebbe, una cadatta guanto più farea riosse postibili e, però prese con ambedue le mani il conciere di detta chioma, e face gagliardissima resistenza a locatro, per lascitaria poi subito, ond ogli con la sua forza medasima, e col suo titar violente, cagionesse a se e bene a se; perciocche il Saitro col cotto, e dolone non avrebbe potuto aeguitaria, ed ella se ne sarebbe fuggita co-madamente.

1 Cas

CORO.

Ah, ben fu di colei grave l'errore, ( Cagion del nostro male ) Che le leggi santissime d'Amore, Di fe mancando, offese; Poscia ch' indi s'accese Degl' immortali Dei l'ira mortale. Che per lagrime e sangue Di tante alme innocenti ancor non langue. Così la fe, d'ogni virtù radice, E d'ogn' alma ben nata unico fregio. Lassù si tien in pregio. Così di farci amanti, onde felice Si fa nostra natura. L'eterno amante ha cura . Ciechi mortali, voi che tanta sete Di possedere avete, L'urna amata guardando D'un cadavero d'or , quasi nud' ombra , Che vada intorno al suo sepolero errando : Qual amore o vaghezza

SECONDO. I

D'una mortal bellezza il cor v'ingombra?

>> Sono insensati amori: il vero e vivo

>> Amor dell'alma è l'alma : ogn'altro oggetto,

» Perchè d'amare è privo,

>> Degno non è dell'amoroso affetto .

Sola è degna d'amor, degna d'amante. Ben è soave cosa

Quel bacio che si prende

Da una vermiglia e dilicata rosa Di bella guancia; e pur chi 'l vero intende,

Come intendete vui,

Avventurosi amanti, che il provate, Dirà che quello è morto bacio, a cui La baciata beltà bacio non rende.

Ma i colpi di due labbra innamorate, Quando a ferir si va bocca con bocca,

E che in un punto scocca Amor con soavissima vendetta

L'una e l'altra saetta,

Son veri baci, ove con giuste voglie Tanto si dona altrui, quanto si toglie. Baci pur bocca curiosa e scaltra

O seno o fronte o mano; unqua non fia, Che parte alcuna in bella donna baci,

Che baciatrice sia,

Se non la bocca, ove l'un' alma e l'altra Corre, e si bacia anch' ella, e con vivaci Spiriti pellegrini

Dà vita al bel tesoro De bacianti rubini;

Sicche parlan tra loro

Quegli animati e spiritosi baci

Gran cose in picciol suono, E segreti dolcissimi, che sono A lor solo palesi, altrui celati. Tal gioja amando prova, anzi tal vita Alma con alma unita: Be son come d'amor baci baciati

» Gli incontri di due cori amanti amati .

## ANNOTAZIONI

#### DEL SECONDO CORO.

In questo Coro ha per fâne il Poeta nostro di commendar la fice amorosa, con l'occasione della rotta fede di Lucrina, che fin origine della calamità di quella provincia, mediante il aspicio della vittima unana. Ma per intenderlo bane è necessito aspere in quanti modi ni prenda questa voce di fede. Bu longo, trove, che la fede significa due cose. L'una è quell' asseano che si presta all'opinione, che vuol dire ferma credenza, della quala parla àriat, nel secondo dell'Anima, che que è la medestima con quella dell'Orstore, di cui si dice, che o' noi nessa s'inficiali is cartificiali fa fate prova d'alcuna verila. Per della con la considera della con

Ah ben fu di colei grave l'errore) Intende di Lucrina; della quale nella seconda Scena del primo Atto, Ergasto lungamente parlò.

L'ira mortale) Perciocchè cagionò con la peste la mortalità delle genti . Ancor non langue ) Cioè ancor non cessa , frase del buon Petrarca nella Canaone Italia mia, dov'egli dice cost:

> Al qual, come si legge, Mario aperse si'l fionco, Che memoria dell' opra anco non langue.

Cioè non vien meno, non manca, cioè dura: ed è presa la metafora da color che languiscono; segno di mancamento e di deliquio.

Coi à fe d'equi siria ratir) Abhiam deno di sopre quel che sis fede; or vegiamo con el las in radice d'opi virtue. La fede nos è altre che giustis, la quale, secondo Arus, nol de la comparation de la comparation de la comparation de virtue, che un constitución de la comparation de universale. Quella chiama parte della virtu, e quesa tust universale. Quella chiama parte della virtu, e quesa tust vers la stella, che va innunal al giorno, e che va inanaza alla fi, che si divide nella distributiva e communitare, per questo dice il Poeta nostro, radice e egui virti, sitendendo della universale perciocabi non la dabbio che se gli uomini mantensasero infra di loro la fede, poeto biosgoo si aurebbe d'altre giuquatro Corve, le fede sere per legge, parlando dell cità d'oro.

Cost di farci amanti, onde felice Si fa nostra natura ) Qui dice che l' eterno amante, cioè Dio, che ama tutte le creature, procura di far felice la na-tura umana, mediante amore. E per lasciare, come ho fatto di sopra, la dottrias Teologica, nelle quale maravigliosamente potrei mostrare, che l'amor verso Dio e verso'l prossimo è tutto quello che Dio richiede da noi, dirò sol quello, che c'insegna la vera filosofia, che ben è difettiva, ma non è già contraria alla vera Teologia. L'amore parlando dell' onesto, ovvero è verso l'uomo, ovvero è verso la donna: quello si chiama amicizia, e questo non ha altro nome, che amore, ed è più veemente dell'altro; perciocchè in esso s'adopera il corpo, in quell'altro no. L'un e l'altro è necessario per far l'nomo felice. Del primo disse Arist. che se gli uomini si amassero infra di loro d'amor perfetto, non s'avrebbe di giustizia buogno alcuno: e questa sarebbe una gran parte di felicità . L'altro amore, il quale è verso la donna, ha per fine la generazione, di che niuna cosa può esser, non dirò più felice, ma più divina nell' uman genere; per mezzo della quale s'ottiene quella immortalità nella specie, che non si può conseguire nell' individuo. E perchè l'uomo è animal regionevole; volendo ganerare un simile a se , ne potendo far questo senza

150

I unione del corpi, desidera ancora l'unione dell' animo, e dit volere della donna amata, per far un atto perfetto in quell' Iunione, la quale altrimenti sarebbe simile a quella delle bestie, alle quali manca l'unione degli animi, d'unici nasce I amore dell' uomo verso la donna, e della donna verso l'uomo, che ha per fine la felicità del generae un simile a se Quinci con ascrosanto misterio la nostra religione comanda, che non si posa far matrimonio menta l'assesso de contrenità, che non si posa far matrimonio menta l'assesso de contrenità, Dunque si dee concludere, che il procurare di far assonte, è un procurare di far felico.

Cicki mortali, sei che tanta sete co. ) Perciocchè la fede in amore presuppone il consenimento seambievolo dell'amare o dall'asser amato. Premie occasione il Poeta nostro secondo che sono inamonetti della core terrene, ed in particolare della ricchetare, che non posseno rismare gli amanti loro; mortrando niuna cosa che non sia tia a ramare, non esser degna de seste amata; node seguita che in quetto modo non sia niuno e premie della regione se como capitolo della dell'asser amata; node seguita che in quetto modo non sia niuno e presa dal Filosofo nel secondo capitolo della f. dell'Esica, dove si mostra che delle cose inanimate non si puo dar amiciata; e rendene la regione; perciocche i more in esse non de acambierole, e quel che seçue; al qual logge si rimete it sono amanti delle ricchetar.

L'urna amata guardando ) Cioè la cassa, dov' è'I tesoro, che chiama urna, con leggiadra metafora; perciocchè sicco-me il sepolero contiene il corpo morto, così la cassa dell'avaro contiene l'oro, ch'è corpo morto. Chiamando urna il sepolcro, a uso degli antichi che solevano porre nell'urne le ceneri dei defunti. Dice dunque, che l'avaro guarda il suo tesoro, come fa l'ombra il cadavero, non essendo meno cadavero quel metallo, di quello che sia 'l corpo senz' anima. E qui bisogna avvertire, che nel far questo paragone ha seguitato il Poeta l'opinione del volgo, e massimamente degli antichi , i quali credevano che l'anime separate amassero i corpi loro, e però andassero vagando intorno ai aepoleri, dov'essi sono. E chiamale nude ombre, come le chiamarono altresì in molti luoghi Dante e'l Petrarca; le quali non eran altro, che simulacri fatti a sembianza dei corpi, secondo l'opinione dell' antico Poeta latino Ennio, riferita poi da Lucrezio, e seguitata ancor da Virgilio, il qual disse in persona di Didone:

Omnibus umbra locis adero

E altrove .

Et nunc magna mei sub terras ibit imago,

Ma questa superstizione par che sia da Platonici in parte presa; come si può vedere in Plotino, il quale volendoci mostrare come l'anime incorporee possan patire, dice, che quando elle non purgate parton dai corpi , ritengono quegli affetti e quelle macchie corporee, con le quali posson patire. Laonde non è maraviglia se gli antichi credettero, che l'anime di coloro, i quali eran vissuti nell'immondizie del corpo, ritenessero dopo morte gli affetti corporei. Ma non è alcuno, per mio giudizio, che meglio ne abbia favoleggiato di Martiano Capella, il qual dice, che Mases furon così chiamati, dal verbo Manare; perciocchè nella generazione dell' uomo scendono nel seme del padre, e perciocchè in quella prima concezione entran nel corpo; indi avviene, che dopo la vita portano grand amore a quei medesimi corpi, nei quali se fossero vissuti onestamente, si facevano Lari, cioè Dei Penati. Se anche avessero menata vita disonesta, si chiamavano Larve e Lemuri, cioè ombre vaganti dopo la morte; e dal Platonico Apulejo sono chiamate . Noctium accursacula , Bustorum formidamina, et sepulcrorum terriculamenta : il che non è in tutto diverso da quel, che dice Agostia Santo nei libri della Città di Dio, a questo modo: Larvae dicuntur animae depravatae, et in malis vitae meritis maculosae, quae a corpore separatae terriculamentum sunt mortalibus .

D'una mortal bellezza il cor v'ingombra ) Il testo è corrotto; leggi, morta.

Son intensati amori) Perciocchè non sono atti nati a corrispondere nell'amore.

Ben è soure cosa ) Paragona qui la corrispondenza d'amore con la corrispondenza dei baci, la quale non si può avere se non nei haci della hocca: metafora ingegnosa, nuova e leggiadra.

Ove l'un' alma e l'altra Corre e si bacia anch' alla ) Perciocchè se'l bacio è segno d'amore, e i baci della bocca si corrispondono, segue necessariamente, che la medesima corrispondenza sia parimente negli suimi, che sono i primi ogrgetti d'amore.

Dà vite al let trore) Vuol dir che l'anima, la quale ha in se la viu, vivifica quella parte al fatamente, che parla; e però chiama que baci animati e spiritosi, perchè quantunque no formino la parola, son però segni dei concetti dell'amino al bene espressi; e tanto efficaci che fanno l'ufficio delle parole. Onle conclude quel che voleva dell'unione amorale.

d'un'anima con l'altra.

Buci baciati) Chiama baci baciati quelli di due bocche,
ciascuna delle quali in un madesimo tempo baciata bacia.

# ATTO TERZO

# SCENA PRIMA.

# MIRTILLO.

J Primavera, gioventù dell'anno, Bella madre di fiori, D'erbe novelle e di novelli amori, Tu torni ben; ma teco Non tornano i sereni E fortunati di delle mie gioje: Tu torni ben, tu torni; Ma teco altro non torna, Che del perduto mio caro tesoro La rimembranza misera e dolente: Tu quella sei, tu quella, Ch' eri pur dianzi si vezzosa e bella: Ma non son io già quel, ch' un tempo fui Si caro agli occhi altrui. Guarini, Past. Fido 11

ATTO 162 " O dolcezze amarissime d'Amore. » Quanto è più duro perdervi, che mai » Non avervi o provate o possedute! " Come saria l'amar felice stato, » Se'l già goduto ben non si perdesse: " O quando egli si perde, " Ogni memoria ancora » Del dileguato ben si dileguasse! Ma se le mie speranze oggi non sono, Com' è l'usato lor, di fragil vetro; O se maggior del vero Non fa la speme il desiar soverchio. Qui pur vedrò colei. Ch'è il Sol degli occhi miei: E s'altri non m'inganna, Qui pur vedrolla al suon de' miei sospiri Fermar il pie fugace. Qui pur dalle dolcezze Di quel bel volto avrà soave cibo Nel suo lungo digiun l'avida vista: Qui pur vedrò quell' empia Girar inverso me le luci altere. Se non dolci, almen fere; E se non carche d'amorosa gioja, Si crude almen , ch' io moja . On lungamente sospirato invano Avventuroso di , se dopo tanti Foschi giorni di pianti Tu mi concedi, Amor, di veder oggi Ne hegli occhi di lei Girar sereno il sol degli occhi miei! Ma qui mandommi Ergasto, ove mi disse

Ch' esser doveano insieme Corisca e la bellissima Amarilli Per fare il gioco della cieca; e pure

#### TERZO.

Qui non veggio altra cieca, Che la mia cieca voglia, Che va con l'altrui scorta Cercando la sua luce, e non la trova. Oh pur frapposto alle dolcezze mie Uu qualche amaro intoppo Non abbia il mio destino invido e crudo! Questa lunga dimora Di paura e d'affanno il cor m'ingombra: y Chè un secolo agli amanti

» Pare ogni ora che tardi, ogni momento

" rare ogni ora che tardi, ogni momento
" Quell' aspetitato ben che fa contento.

Ma chi sa? troppo tardi
Son fors' io giunto, e qui m'avrà Corisca
Fors' anco indarno lungamente atteso.
Fui pur anco sollecito a partirmi.
Ohimè! se questo è vero, io vo' morire.

#### ANNOTAZIONI

#### DELLA PRIMA SCENA

DEL TERZO ATTO.

In questa prima Scena dell'Atto terzo l'innamorato Mirtillo, tratto Jalla speranza di favellare con Amarilli, secondo il concerto dell' atuste Corisca, vien seco tesso rammemorando il tempo, che fa principio dell'amor suo. Così il Petr. nel Trionfo d'Amore.

Nel tempo che rinnova i miei sospiri,

Per la dolce memoria di quel giorno,
Che su principio a sì lunghi martiri.

E bisogna avvertire, che questa rammemorazione serve alla favola; nella quale per infiniti rispetti, che sono per sè noti, è molto necessario, che s ppian gli spettatori quanto tempo era, ch'egli fu preso di tale amore.

O primarera j Chiama con leggiadra metafora giovanezza dell'anno la Prinavarra; periocche, sicome quella stagione serve ottimamente per metafora all'ett giovanile, così all'incontro la gioventà serve per metafora noblissima alla stagione. E quali son quel trasporti, e quelle traslazioni lodate tanto nella Poetica d'Aristi. como quella della tazza e dello scudo.

Tu quella 1si, na cuella ) Tormano gli anni, e la stagioni invariabilmente i pereicochè nono effetti di cagione invariabile cioè del Sole, il quale venendo o partenlo opera sempre i medesimi effetti. Cosi non avvinene di noi, i quali abbismo i principi dell' origine nottra temporati, caduchi e variabili per cargione della materia: piochè li parte di sua natura morata, e produce il figliuolo altresì mortale; e però l'effetto è simile alla cagione.

Ma non son so gid quel ) Ancora ch' e' dica il vero di non esser quello in natura, che fu l'anno passato, avendo acquistato un anno di più: onde disse il Petrar.

Quand' era in parte altr' uom da quel, che io sono.

Cioà d'altra età e d'altri pensieri; nondimeno volle intender Miri Ilod in one essere quello tesso, per la diversità dello stato amoroso, polebè l'anno passato fu allegro, e questo è misera; avendo egli detto nella prima del secondo, che Amarilli gli era stata cortese della sua vista, e degli aguardi in que'dì, ch'ella in Eldes si tratteno.

O dolcezze amarissime d'amore) Chiamano i Greci Amore. γλυκύπε προγ.

Vien molto bene in questa Scena espresso lo stato d'un infelice amante, combattuto da varj affetti or d'amore, or di dolore, or di speranza, ord il paura, mentre aspetta la donna amata, come nel testo si può vedere, il quale per essere chiarro, non ha biosgno di opera nostra.

# ATTO TERZO

# SCENA SECONDA.

AMARILLI, MIRTILLO, CORO DI NINFE, CORISCA.

#### AMARILLI

Ecco la cieca.

MIRTILLO

Eccola appunto: ahi vista!

AMARILLI

Or, che si tarda?

Mintillo Ahi voce, che m'hai punto

E sanato in un punto!

Ove siete? che fate? e tu, Lisetta, Che si bramavi il gioco della cieca, Che badi? e tu, Cerisca, ove se' ita?

Or si che si può dire,

Ch'Amor è cieco ed ha bendati gli occhi.

Ascoltatemi voi,
Che 'l sentier mi scorgete, e quinci e quindi
Mi tenete per man: come fien giunte
L'altre nostre compague,
Guidatemi lontan da queste piante,
Or'è maggior il vano, e quivi sola
Lasciandomi nel mezzo,
Ite con l'altre in schiera, e tutte insieme
Fatemi cerchio, e s'incominci il gioco.
Mattleo

Ma che sarà di me? fin qui non veggio Qual mi possa venir da questo gioco Comodità che 'l mio desire adempia; Nè so veder Corisca, Ch'è la mia tramontana. Il ciel m'aiti,

AMARILI
Alfin siete venute: e che pensaste
Di non far altro che bendarmi gli occhi,
Pazzerelle che siete? Or cominciamo.
CORO

- " Cieco Amor, non ti cred'io,
- » Ma fai cieco il desio
- » Di chi ti crede;
  » Chè s'hai pur poca vista, hai minor fede.
  Cieco o no, mi tenti in vano;

Cieco o no, mi tenti in vano; E per girti lontano Ecco m'allargo; Chè così cieco ancor vedi più d'Argo: Così cieco m'annodasti, E cieco m'ingannasti: Or che vo sciolto,

Or one vo sciolto, Se ti credessi più, sarei ben stolto. Fuggi, e scherza pur, se sai; Già non fara' tu mai, Che in te mi fidi,

Perchè non sai scherzar, se non ancidi.

AMARILLI

Ma voi giocate troppo largo, e troppo Vi guardate da rischio: Fuggir bisogna si, ma ferir prima. Toccatemi, accostatevi, chè sempre Non ve n'andrete sciolte.

MIRTILLO

Oh sommi Dei, che miro! oh dove sono! In Cielo o in terra? o Cieli, I vostri eterni giri Han si dolce armonia? le vostre stelle

Han sì leggiadri aspetti? Coro

Ma tu pur, perfido cieco, Mi chiami a scherzar teco; Ed ecco scherzo.

E col piè fuggo, e con la man ti sferzo; E corro e ti percoto,

E tu t'aggiri a vuoto: Ti pungo ad ora ad ora; Ne tu mi prendi ancora.

O cieco Amore,

Perche libero ho il core.

In buona fe, Licori, Ch'io mi pensai d'averti presa, e trovo D'aver presa una pianta. Sento ben, che tu ridi.

MIRTILLO
Deh foss' io quella pianta!
Or non vegg' io Corisca
Tra quelle fratte ascosa? è dessa certo;

TERZO.

E non so che m'accenna, Che non intendo: e pur m'accenna ancora. Coro

"Sciolto cor fa piè fugace:
O lusinghier fallace,
Ancor m'alletti
A'tuoi vezzi mentiti, a'tuoi diletti?
E pur di nuovo io riedo,

E giro e fuggo e fiedo E torno, e non mi prendi, E sempre invan m'attendi,

O cieco Amore,

Perchè libero ho il core.

AMARILLI

Oh fossi svelta, maledetta pianta, Che pur anco ti prendo, Quantunque un'altra al brancolar mi sembri: Forse ch'io non credei D'averti franca a questa volta, Elisa?

Mistillo
E pur anco non cessa
l'accennarmi Corisca: è si sdegnosa,
Che sembra minacciar: vorrebbe forse,
Che mi mischiassi anch'i o tra quelle Ninfe?
Amazilli

Dunque giocar debb'io Tutt'oggi con le piante? Corisca

Bisogna pur che mal mio grado io parli, El esca della buca. Prendita, dappochissimo, che badi? Ch'ella ti corra in braccio? O lasciati almen prendere. Su, dammi Cotesto dardo, e valle incontra, sciocco. Oh come mal s'accorda L'animo col desio!

Si poco ardisce il cor, che tanto brama? AMARILLI

Per questa volta ancor tornisi al gioco; Chè son già stanca; e per mia fe voi siete Troppo indiscrete a farmi correr tanto.

» Mira Nume trionfante .

A cui dà il mondo amante Empio tributo .

Eccol oggi deriso, eccol battuto. Siccome a' rai del Sole

Cieca nottola suole.

Che ha mille augei d'intorno

Che le fan guerra e scorno, Ed ella picchia

Col becco invano, e s'erge e si rannicchia;

Così sei tu beffato.

Amore, in ogni lato,

Chi 'l tergo, e chi le gote Ti stimola e percote,

E poco vale,

Perchè stendi gli artigli, o batti l'ale.

» Gioco dolce ha pania amara;

» E ben l'impara

" Augel che vi s'invesca.

" Non sa fuggire Amor chi seco tresca.

#### ANNOTAZIONI

#### DELLA SECONDA SCENA

DEL TERZO ATTO.

Our l'occasione d'abboccare Mirtillo con Amarilli, parte essurais della farola, fa nascere il Poeta nostro un Episodio molo leggiador, ma non però miente vano: perciocchè serve ill'arte di Corisca, che ha fatto credere alla innamorata donrella, che col pretento del giucoco della cieca, possa onesitre il colloquio, che ha d'aver con Mirtillo, come cosa che abbia portato il casso.

Ö. i. che si pod žire, Cl' Amor è cico ) Questo serve per coloro che leggono; i quali sieno avrisati, che Amarilii venno in Serna con gli occhi bendati precetto di Arist. che c'innecia service in modo le d'amariliche Possie, che quello, ella considerationale della considerationale della condicoli sino coloro, che gli stiti malagevoli da esprimer con le prole, s'ingegnano di far noti a chi legge con la postilla sin mayine, che dice, qui si fi la la loco sa. Ni anche venir mayine, che dice, qui si fi la la loco sa. Via anche venir reggan questo domelle con gli cole che mandi la caccocchi non reggan plattillo; e psi la venosa di late caca, o a ma Ascoltatemi voi ) Il medesimo, che dice qui Amarilli, e pur anche fatto per mettere sotto gli occhi a chi legge l'ordine di quel giuoco, com- se si vedesse. Del quale artificio è tutta piena la presente Secna, siccome si suoi luughi può per se stesso vedere ciascuno, senza chi lo li vada notando uno per uno.

Che pensaste, di non far altro, che bendarmi gli occhi?) Re-

plica questo particolare come importante.

Cieco Amor, non ti cred' io ) L'ordine, e fine di questo giuoco è tale, che la cleca, cioè quella, che ha bendati gli occhi, vien percossa da tutte l'altre, le quali sono sbendate; ed ella fa prova di prender alcuna di loro; e prondendola, quella presa è obbligata a bendarsi gli occlii, ed esser la cieca anch' ella: il che tutto si manifesta nel progresso del giuoco stesso, il quale è si bene rappresentato, che chiunque non l'avesse mai veduto, quinci l'imparerebbe. Ma bisogna avvertire, che tutti i moti, che sogliono essere in cotal giuoco inordinati e casuali, in questo della Scena sono studiati con numero e armonia; in modo che non è meno ballo che giuoco, il quale imita il costume antico de Greci, e an he de Latini , siccome chiaramente dimostra Luciano in quel suo bellissimo trattato dell'arte saltateria, con la quale i professori loro saltando e gesticolando facevano miracoli nell' esprimero qualsivoglia grande e malagevole impresa, ed azione umana sì vivamente, che non v'era niuno degli spettatori, che non intendesse quella muta favella e di moti e di gesti di colui che saltava. Nel che bisogna sapere, che questo Coro non cantava, ma si moveva, come coloro che ballano secondo le leggi e'l tempo di quel suono, che faceva la musica invisibile dietro al palco: imitando pur anche in ciò l'uso antico descritto dal medesimo Luciano, il qual dice, che anticamente, cioè molto prima dei tempi suoi, i saltatori in un medesimo tempo cantavano e saltavano; ma perciocchè era troppa fatica, e male potevano far l'uno e l'altro, ordinarono i sonatori o cantatori, come oggi si fa ne' balli, che fossero separati dai saltatori , i quali alle regole di quel canto saltavano. Ne mi par di tacere il modo, con che il Poeta nostro compose le parole di questo ballo, che fu così. l'rima fece comporre il ballo a un perito di tale esercizio, divisandogli il modo dell'imitare i moti e i gesti, che si sogliono fare nel giuoco della cieca molto ordinario. Fatto il ballo, fu measo in musica da Luzzasco eccellentissimo musico de' nostri tempi. Indi sotto le note di quella musica il Poeta fe' le parole. il che cagionò la diversità dei versi, ora di cinque sillabe, ora di sette, ora di otto, ora di undici, secondo che gli conveniva servire alla necessità delle note. Cosa, che pareva impossibile: e se egli non l'avesse fatta, molte altre volte con

anta maggiore difficoltà, quant' egli negli altri balli gon era padrone dell'invenzione, come fu in questa, non si surebbe forse creduto. Percocchè in detti balli non aveva una sola fatica di metter le parole sotto le note; ma di trovar dai movimenti del ballo invenzione che gli quadrasse, e avesse viso di favola ; cioè principio , mezzo e fine : traendola dalla confusa, easuale e inconsiderata maniera del maestro del ballo siccome si può vedere nelle parole di detti nelli, fatte da lui nella Città di Ferrara per ubbidire allora a quel Duca suo signor naturale .

Vedi più d'Argo ) Gli antichi fins ro, che Argo avesse eento occhi. Ovidio nel primo delle trasformazioni. Centum lunisibus cinctum caput Argus habebat. Mercur o per commessione di Giove gli tagliò il capo, e poselo nella coda del pavone, e fella del modo, ch'ella si vede occhiuta e bella.

Ma voi giocate troppo largo ) Quest' è pur anche fatto per mostrar il tenore di questo giuoco.

I vostri eterni giri ) In questo ballo due cose eran notabili: il moto e l'armonia; le quali Mirtillo peragona alle sfere edesti, le quali in quanto al moto a tutti si manifestano, ma in quanto all' armonia no; perciocche seguendo la ragione, in Cielo non può esser alcun suono : ma i Platonici altramente credettero, o forse secondo il costume loro, sotto quell' armonia, vollero intendere un altro numero, che non fosse sonoro. Certa cosa è, che Marco Tullio nel sogno di Scipiona mostro di crederlo, sopra che puoi vedere quel che ne dice langamente Macrobio, che si sforza di provare tal armonia.

Or non vegg' to Corisca ) Qui mostra, che Corisca accenpasse a Mirtiflo, che mentre Amarilli andava cercando di far presa d'alcuna di quelle Ninfe secondo l'ordine di quel giuoeo, le si facesse incontro, a lasciassesi prender da lei, ma egli non l'interideva; la qual Corisca gli vien veduta con occaion della pianta, che prende Amarilli, dalla quale egli non

rivolgeva mai gli occhi .

Oh come mal s'accorda ) Vedi modestia d'amante ; tanto più singulare, quant ella viene in paragone e in prova con la streciataggine di colei.

Mira nume trionfante) Il soggetto di tutto questo ballo, tioè delle parole fatte per lui, non è altro, che schernire Amere, e mostrare, che non ha forza in quell'animo, che si ta difender da lui, e però disse dianzi, sciolto cor fa piè fusace: perciocchè chi vuol fuggir le pratiche amorose, bisogna cominciar dal core, liberandelo dagli affetti disordinati. E erò dice , che indarno s'affatica di prenderlo , perch'egli ha libero il core. Avvertendo, che la cieca fa la persona d'Amo-

ANNOTAZIONI

1/4

re, e quelle che gli scherzano intorno, son come i cuori, ch' egli cerca di prendere.

Giacco dicche ha pania emara ) Sia con molto giudicio nella metafora della nottola, la quale suol far rimbello agli uccellatoli e però volendo finire, diec che non biogna scherzare lungamente con esso Amore, perciocche i uccello tante volte s'aggira intorno alla pania, che vi s'invesca.

Non sa fuggire Amor) Quello, che disse il Bembo:

Che non si vince Amor, se non suggendo.

# ATTO TERZO

## SCENA TERZA.

AMARILLI, CORISCA, MIRTILLO.

### AMARILLI

Affè t'ho colta, Aglauro.
Tu vuoi fuggir? t'abbraccerò sì stretta...

Certamente, se contra
Non glie l'avessi all'improvviso spinto
Con si grand' urto, io faticava invano
Per far ch'egli vi gisse.
Amanilli

Tu non parli? sei dessa o non sei dessa?

Qui ripongo il suo dardo, e nel cespuglio Torno per osservar ciò che ne segue.

Or ti conosco, si: tu sei Corisca, Che sei si grande e senza chioma: appunto Altra che te non voler' io, per darti Delle pugna a mio senno. Or te' questo, e quest' altro, 6 ATTO

E quest'anco, e poi questo. Ancor non parli? Ma se tu mi legasti, anco mi sciogli:

E fa tosto, cor mio,

Ch' io ve' poi darti il più soave bacio

Ch' avessi mai. Chè tardi?

Par che la man ti tremi: sei sì stanca? Mettici i denti, se non puoi con l'ugna. Oh quanto sei melensa!

Ma lascia fare a me, chè da me stessa

Mi leverò d'impaccio. Or ve' con quanti nodi

Mi legasti tu stretta!

Se può toccar a te l'esser la cieca . . .

Son pur ecco sbendata : ohime ! che veggio ? Lasciami , traditor : ohime ! son morta . MIRTILLO

Sta cheta, anima mia.

AMARILLI

Lasciami , dico.

Lasciami. Così dunque Si fa forza alle Ninfe? Aglauro, Elisa, Ah perfide, ove siete? Lasciami, traditore.

MIRTILLO

Ecco ti lascio.

AMARII LI

Quest' è un inganno di Corisca. Or togli Quel che n'hai guadagnato.

MIRTILLO
Dove fuggi, crudele?
Mira almen la mia morte: ecco mi passo
Con questo dardo il petto.

Ohime! che fai?

TERZO. MIRTILLO

Quel che forse ti pesa Ch' altri faccia per te, Ninfa crudele.

AMARILLI

Ohimè! son quasi morta.
MIRTILLO

E se quest' opra alla tua man si deve, Ecco 'l ferro, ecco 'l petto.

AMARILLI

Ben il meriteresti. E chi t'ha dato Cotanto ardir, presontuoso? Mirtillo

Amore.

Amarilli Amor non è cagion d'atto villano.

Dunque in me credi amore,
Poiche discreto fui: che se prendesti
Tu prima me, son io tanto men degno
D'esser da ted i villania notato,
Quanto con si vezzosa
Comodità d'esser ardio, e quando

Quanto con si vezzosa Comodità d'esser ardito, e quando Potei le leggi usar teco d'Amore, Fui però si discreto, Che quasi mi scordai d'esser amante.

AMARILLI Non mi rimproverar quel che fei cieca.

Mirtillo

Ab, che tanto più cieco

Son io di te, quanto più sono amante!

AMARILLI

» Preghi e lusinghe, e non insidie e furti » Usa il discreto amante.

Guarini, Pastor Fido

Come selvaggia fera
Cacciata dalla fame
Esce dal busco e il peregrino assale;
Tal io, che sol de' tuoi begli occiti vivo,
Poichè l'amato cibo
O tua fierezza o mio desin mi nega;
Se famelico amante
Uscendo oggi de' boschi ov' io soffersi
Digiun misero e lungo,
Quello scampo tentai per mia salute,
Che mi detto necessità d'amore;
Non incolpar già me, Nina crudele;
Te sola pur incolpa:
Chè se co' prieghi sol, come dicesti,
S'ama discretamente e con lusinghe,

S'ama discretamente e con lusinghe, E ciò da me non aspettasti mai; Tu sola, tu m'hai tolto Con la durezza tua, con la tua fuga L'esser discreto amante.

AMARILLI

Assai discreto amante esser potevi Lasciando di seguir chi ti fuggiva. Pur sai che invan mi segui: Che vuoi da me?

MIRTILLO

Ch' una sola fiata Degni almen d'ascoltarmi anzi ch' io moja . Amarilli

Buon per te, che la grazia, Prima che l'abbi chiesta, hai ricevuta, Vattene dunque.

MIRTILLO Ab , Ninfa ,

Quel che t'ho detto, appena

È una minuta stilla
Dell'infinito mar del pianto mio.
Dele, se non per pietate,
Almen per tuo diletto ascolta, o cruda,
Di chi si vuol morir gli ultimi accenti.
AMARILLI

Per levar te d'errore, e me d'impaccio, Son contenta d'udirti; Ma, ve', con queste leggi: Di poco, e tosto parti, e più non torna. MIRTILLO

In troppo picciol fascio, Crudelissima Ninfa. Stringer tu mi comandi Quell' immenso desío, che se con altro Misurar si potesse Che con pensiero umano, Appena il capiria ciò che capire Puote in pensiero umano. Ch' io t' ami, e t' ami più della mia vita, Se tu nol sai, crudele, Chiedilo a queste selve Che tel diranno, e tel diran con esse Le fere loro, e i duri sterpi e i sassi Di questi alpestri monti, Ch' i' ho sì spesse volte Inteneriti al suon de miei lamenti. Ma che bisogna far cotanta fede Dell'amor mio, dov'è hellezza tanta? Mira quante vaghezze ha il ciel sereno. Quante la terra, e tutte Raccogli in picciol giro; indi vedrai L'alta necessità dell'arder mio . E come l'acqua scende, e il foco sale Per sua natura, e l'aria

ATTO Vaga, e posa la terra, e il ciel s'aggira; Così naturalmente a te s'inchina. Come a suo bene, il mio pensiero, e corre Alle bellezze amate Con ogni affetto suo l'anima mia; E chi di traviarla Dal caro oggetto suo forse pensasse, Prima torcer potria Dall' usato cammino e cielo e terra. Ed acqua ed aria e foco, E tutto trar dalle sue sedi il mondo. Ma perchè mi comandi, Ch' io dica poco (ah cruda!) Poco dirò, s'io dirò sol ch'io moro: E men farò morendo, S'io miro a quel che del mio strazio brami: Ma farò quello, ohimè, che sol m'avanza Miseramente amando. Ma poichè sarò morto, anima cruda, Avrai tu almen pietà delle mie pene? Dela, bella e cara e si soave un tempo Cagion del viver mio, mentre a Dio piacque. Volgi una volta, volgi Ouelle stelle amorose, Come le vidi mai, così tranquille E piene di pietà, prima ch'io mora, Che 'I morir mi fia dolce: E dritto è ben, che se mi furo un tempo Dolci segni di vita, or sien di morte; Que' begli occhi amorosi,

E quel soave sguardo Che mi scorse ad amare, Mi scorga auco a morire; E chi fu l'alba mia, TERZO.

Del mio cadente di l'Espero or sia. Ma tu, più che mai dura, Favilla di pietà non senti ancora, Anzi t'inaspri più, quanto più prego?

Anzi t inaspri piu, quanto piu prego i Così senza parlar dunque m'ascolti? A chi perlo, infelice, a un muto marmo? S'altro non mi vuoi dir. dimmi almen: mori

S'altro non mi vuoi dir, dimmi almen: mori; E morir mi vedrai. Questa è ben, empio Amor, miseria estrema,

Che sì rigida Ninfa,

E del mio fin si vaga, Perchè grazia di lei

Non sia la morte mia, morte mi neghi; Nè mi risponda, e l'armi D'una sola sdegnosa e cruda voce

Sdegni di profferire

AMARILLI

Se dianzi t'avess' io Promesso di risponderti, siccome D'ascoltar ti promisi; Qualche giusta cagion di lamentarti

Del mio silenzio avresti.
Tu mi chiami crudele, immaginando

Che dalla ferità rimproverata

Agevole ti sia forse il ritrarmi
Al suo contrario affetto:

Nè sai tu, che l'orecchie Così non mi lusinga il suon di quelle

Da me sì poco meritate, e molto Meno gradite lodi

Che mi dái di beltà, come mi giova Il sentirmi chiamur da te crudele.

» L'esser cruda ad ogn'altro,

» Già nol nego, è peccato; » All'amante è virtute :

» Ed è vera onestate

182

» Quella che in bella donna

» Chiami tu feritate. Ma sia, come tu vuoi, peccato e biasmo

L'esser cruda all'amante; or quando mai Ti fu cruda Amarilli?

Forse allor che giustizia

Stato sarebbe il non usar pietate? E pur teco l'usai

Tanto, ch' a dura morte io ti sottrassi: Io dico allor che tu fra nobil coro

Di vergini pudiche Libidinoso amante

Sotto abito mentito di donzella

Ti mescolasti, e i puri scherzi altrui Contaminando, ardisti

Mischiar tra finti ed innocenti baci,

Baci impuri e lascivi, Che la memoria ancor se ne vergogna.

Ma sallo il ciel, ch'allor non ti conobbi: E che poi conosciuto,

Sdegno n'ebbi e serbai Dalle lascivie tue l'animo intatto :

Nè lasciai che corresse

L'amoroso veneno al cor pudico:

Ch' alfin non violasti Se non la sommità di queste labbra.

Boeca baciata a forza, » Se'l bacio sputa, ogni vergogna ammorza.

Ma dimmi tu, qual frutto avresti allora Dal temerario tuo furto raccolto. Se t'avess' io scoperto a quelle Ninfe?

Non fu sull' Ebro mai
Si fieramente lacerato e morto
Dalle donne di Tracia il Tracio Orfeo,
Come stato da loro
Saresti tu, se non ti dava aita
La pietà di colei che cruda or chiami;
Ma non è cruda già quanto bisogna:
Chè se cotanto ardisci
Quando ti son crudele,
Che faresti tu poi,
Se pietosa ti fussi?
Quella sana pietà che dar potei,
Quella t' ho dato: in altro modo è vano
Che tu la chiedi o speri.

- » Chè pietate amorosa » Mal si dà per colei
- " Che per se non la trova,
  " Poiche l'ha data altrui.
  - Ama l'onestà mia, se amante sei, Ama la mia salute, ama la vita. Troppo lungi sei tu da quel che brami: Il proibisce il Ciel, la terra il guarda, E il vendica la morte;

Ma più d'ogn' altro, e con più saldo scude L'onestate il difende:

- » Chè sdegna alma ben nata
  » Più fido guardatore
- » Aver del proprio onore. Or datti pace Dunque, Mirtillo, e guerra Non far a me: fuggi lontano, e vivi
- » Se saggio sei; chè abbandonar la vita » Per soverchio dolore .
- » Non è atto o pensiero
- » Di magnanimo core:

ATTO

» Ed è vera virtute

184

" Il sapersi astener da quel che piace,

» Se quel che piace, offende.

» Non è in man di chi perde

» L'anima, il non morire.

" Chi s'arma di virtù, vince ogni affetto.

" Virtù non vince, ove trionfa Amore.

" Chi non può quel che vuol , quel che può voglia.

MIRTILLO

" Necessità d'amor legge non have .

AMARILLI

" La lontananza ogui gran piaga salda.

MIRTILLO

Mirtillo Si, se un'altr'alma e un altro core avessi.

MARILLI

» Consuma il tempo finalmente Amore.

MIRTILLO

"Ma prima il crudo Amor l'alma consuma.

AMARILLI

Così dunque il tuo mal non ha rimedio?

MIRTILLO
Non ha rimedio alcun, se non la morte.

AMARILII
La morte? Or tu m'ascolta, e fa che legge
Ti sian queste parole: ancorch' io sappia,
"Che'l morir degli amanti è più tosto uso

TEREO.

D'innamorata lingua, che desio
 D'animo in ciò deliberato e fermo;
 Pur, se talento mai

E sì strano e si folle a te venisse; Sappi che la tua morte,

Non men della mia fama, Che della vita tua, morte sarebbe.

Vivi dunque, se m'ami:

Vattene; e da qui innanzi avrò per chiaro Segno, che tu sii saggio,

Se con ogni tuo ingegno

Ti guarderai di capitarmi innauzi.
Mirtillo

Min Oh sentenza crudele!

Come viver poss' io Senza la vita? o come

Dar fin senza la morte al mio tormento?

Orsù, Mirtillo, è tempo

Che tu ten vada, e troppo lungamente Hai dimorato ancora.

Pártiti, e ti consola, Che infinita è la schiera

Degli infelici amanti : Vive ben altri in pianti ,

» Siccome tu , Mirtillo: ogni ferita » Ha seco il suo dolore;

Ne sei tu solo a lagrimar d'amore.
Mirtillo

Misero infra gli amanti Già solo nen son io; ma son ben solo Miserabile esempio E de'vivi e de'morti, non potendo Ne viver, nò morire.

AMARILLI

Orsù, pártiti omai.

MIRTILLO

Ahi dolente partita! Ah fin della mia vita!

Da te parto, e non moro? e pure io prove

La pena della morte, E sento nel partire Un vivace morire

Che dà vita al dolore, Per far che mora immortalmente il core.

#### ANNOTAZIONI

#### DELLA TERZA SCENA

DEL TERZO ATTO.

Unesta è la scena, nella quale si scuopre II fine, che chè Corisca nel proporre il giucco della cicca all' incana Amarilii, la quale se avesse creduto di dover esser a questo modo lagannata, e di potere, o dovere abbraccia Miritilo in vece d'una delle compagne, Corisca certo non gliei avrebbe mai persuaso. Quanto sia poli a vista di questo ingano di lettevole e vaga, non è ad dire, non solo come inseptitol accidente; ma pieno di maraviglia, che donzolli di anino al accidente; ma pieno di maraviglia, che donzolli di anino al pre unel cuore; ma che però dee sempre fuggire, per interesse non solo della vita, ma dell' norre.

Ta voni fuggir ) Quinci si mostra la gran modestia di Mirtillo; al qual p rendo d'esser necessitato a cosa sconvenevole per dubbio di non offendere quella Ninfa ch'egli amava, volea fuggire. Atti tanto contrari all'uno, che sempre la seguiva; ed all'altra, che sempre l'avea fuggito.

Certamente se contra ) Subito si ricorda il Poeta di far conoscere che Mirtillo vi fu spinto da lei.

Qui ripongo il uso dardo) Perciocchè di sopra glie l'avea tolto di mano, acciocchè non gli fosse d'impedimento nell'esser preso. Ora il ripone, e fallo il Poeta con arte, per quello che seguirà. Or it consore it, as si Corica ) " ao è il luogo de scoppe la cagione, percha l'Octo it a ses rimanere Corica senza ia sua espiliano, percha l'Octo it a ses rimanere Corica senza ia sua espiliano, nella scona, a vinitto perciocole, se controlo controlo della controlo contr

Par che la man ti tremi ) Segno di verò amore, ed oneste, e però disse 'l Petrar.

Così m' ha fatto Amor tremante e fioco .

Ed altrove.

E tremo a mezza state , ardendo 'l verno .

E altrove .

Però s'io tremo, e vo col cor gelato.

E in molti eltri luoghi.

Oh quanto se melensa) La voce melensa vuol dir da poeu. Boccacc. Io non vorrei, che tu credessi, ch' io fussi una melense, e altrove. Alla lor melensaggine hanno posto nome onesta.

Se può toccar a te l'ester la cieca ) Tocca qui la legge del giuoco, che noi abbiamo detto di sopra.

Lacciami, traditor) Previde ben Mirtillo, ch'ella se ne sarebbe fuggita, e però la tenne per la veste.

Ah perfide, ove siete) Ricordasi il Poeta di quello, che promise Corisca, quand ella disse. Ch' io le farò sparir, quando fia tempo. Ecco mi passo con questo dardo il petto) Questo dardo sa

qui mirabile effetto; piochè non era cosa, che potesse travisti challa finga Amarilli, nè intelipiti il suo degono, se non quel l'atto a risolato di volersi ammazzare, che non selo la fi l'atto a risolato di volersi ammazzare, che non selo la fi quel colloquio, che forse per altra via non si poteva opportunamente, con decoro, e con garbo incominciare e se considerate della considerate de

guire. Ohimè che fai?) Il voler prolbire, che Mirtillo non s'uccidesse, fu amore, e parve pietà: e però seguite. Ohimè, son quasi morta) Il che bisogna intender, che sia

Ohime, son quasi morta) II che bisogna intender, che sia detto da se, rivolta agli spettatoriz e che sia vero, Mirtillo, che non l'ha udita, segue il suo ragionamento. Ben il meriteretti ) Essendosi avveduta del moto, che amore fiatto in lel, subito con la solita sua virtute, e onestate il reprime, e torna al rigore, chiamanido Mittillo presontuoso, a fine che egli non interpretti per atto d'amore quel ch' ella ha fatto per dubbio. ch' egli non s' uccidesse.

Che quasi mi scordai d'esser amante) Vuol dire, che nelle braccia di lei non fece atto alcuno d'innamorato.

Di poco, e tosto parti, e più non torna) Persevera con gran

decoro nel suo rigore. Ma quello, ch' importa più, porge bellissima e como dissima occasione a Mirtillo di cominciare lo sfogamento dell'amor suo.

Stringer tu mi comandi) Vuol dire in somma, che non si pund stringer in picciolo facio quell'amore, che appresso di tui è infinito, e che per tale lo tenga, il mostra con questa isperbole, che s'egli fosse com anteriale, com e ispirate, come concetto dell'animo, quante coste posson capir nell'animo, non portebbon capire lui, e perrelà quelle sono infanies, necessariamenta sanch' egli è infinito. Due sono te quantità, necessariamenta sanch' egli è infinito. Due sono te quantità, retraill, e la seconda delle formati; una del corpo, e l'alient dell'animo, E però il desiderio è sotto la quantità intensiva, e non estensiva.

Appena il capirta ciò che capire

Paute in peniero manon) Questo verbo capire o capere, rare volte si trova in significazione attiva, come è qui il primo modo, Appeca il capria. Ma perché Dan, l'usò, credo che il Poeta nottro, il quale in ogni luogo si montre osservanissimo della lingua, y arrischiasse anch' egli d'osarlo; massimamente trendone una figura sassi graziose, col capere in forma solita, e neutra; nella quale l'ha sempre usato il Boccac, ll luogo di Dante è tale:

> E questa prima voglia, Merto di lode, o di biasmo non cape.

Ma che biogna far cotanta (rdc) Bellissimo trapasso [di poter lodar la sua donna senza affettazione, o insipidancenie. L'alta necessità dell'ardor mio) Dicono i Platonici, che la belletza, e il bello è oggetto d'amore; il quale parlando ragionevolmente favira, provoca, alletta, ma non necessità. Con tutto ciù gli insmorati, che sono simili al Poeti nelle loro iperboll amotrose, chiaman necessità l'amare, che più di tutti gli silri è atto volontario.

E come l'acqua scende d ec.) Conferma la detta necessità, prima con la similitudine dei quattro elementi, e poscia del quinto; e diore, che siccome tutti sono necessitati a far il corso lor naturale, così egli è necessitato ad amate quella bellezza. E Irria 1989. I Tutti gli elementi, dal facco in poi, teni dono al basso, ma qual più e rgul meno: la terra più di tutti. I acqua meno di lei, è i aria meno dell' acqua; il quale elemento proveni dell' acqua elemento dell' acqua elemento prave, si faccia grave, a col leggiero, leggiero; e però qui dice il Poeta notto, che l'aria vaga, come quella, che può andar su e giù a guiss dell' uccello, che va per essa vagandaria del dell' acqui elemento della considera della contra della contra della contra della contra dell' acqui elemento della contra della co

El 'ciel e aggira; l'effetto, che fa il cielo dell'aggirarsà e notissimo, ma la Caglone nen già, la quale non è qui noatra cura di dichiarare, poiche l'effetto è chiarissimo: bassa, che per natura eggi s'aggira; il perchè si lascia s'i filosofi, fra quali Aristotile in molti luoghi, e specialmente ne suoi libri del cielo con arrecarci le tre specie dei molt ce la in-

segnò.

Così naturalmente a te s'inchina) Volendo mostrar Mirtillo. che ami con tutte le sue forze Amarilli , abbraccia le due parti dell'anima nostra, cioè l'intelletto e la volontà : l'uno significato per quella voce, pensiero, che è sola operazione intellettuale, l'altra con quella dell'affetto, che è proprio della volontà; nel secondo dice ben egli il vero, perciocchè, come di sopra ho detto, le bellezze sono oggetto d'amore, che non è altro, che affetto e volontà. Ma quanto all' intelletto parla da innamorato; perciocche questo non ha per fine, ne per suo bene altro che il vero, che non è posto in cosa caduca e mortale. Ma come abbiamo detto, gli innamorati dicon le maraviglle, e par loro di dir il vero. Nè debbo tacere, che cotesta pretesa necessità di Mirtillo è falsissima; perciocchè come dice Arist, nei suoi libri Morali contra coloro, che col pretesto della necessità scusano i propri errori, dice : che è cosa ridicola il dar la colpa all'oggetto di quel peccato, che è proprio del mal abito, e dell'appetito vizioso e corrotto. E dunque falso, che l'intelletto di lui naturalmente s'inchini ad Amarilli, perciocche l'intelletto, come tale, non può errare; ma la fantasia, che è piena dell'immagine d'Amarilli, è quella, che'l fa inchinare con l'appetito amoroso, e a lui pare come ai forsennati e malinconici , che sia moto naturale dell' intelletto .

Come le vidi mai così tranquille) Questo è conforme a quanto disse il medesimo nel secondo Atto, che Amarilli, mentre ella stette in Elide, gli fu sempre cortese della sua vista.

Del mio cadente di l'espero or sia ) Questa è la stella di Venere, la quale accompagna il Sole nel nascera e nel cadere; nell'uno è detta lucifero, e nall'alto espero. Laonde se ne cava questo leggiadrissimo spirito. Sont sense perlar danque m' accolt?) Da questo logos à l'orlea, che supertando egli risposta, Amarilli serva, disamulando l'affetto proprio, acciocche Mirtillo In cui scorgeva stimolt d'amore ardentissimi, non diventasse più baldanzono di quello, che conveniva. Così disse il Petra: nel Trionfo della Motte aver fatto madonna Laura verso di Iul.

> Talor ti vidi tali sproni al fianco, Ch' io dissi: qui convien più duro morso.

E l'armi II una sola sdernosa e cruda voce) S

E l'armi D'una sola signosa e cruda vocc) Sta in metafora dell'uccidere. Se la tua voce nom ul ces servir par pietà, servami per morire; ma nè anche tu vuoi dirmi ch'io moja, nè vuoi usare l'armi della tua vocc, perche non degni me anche farmi morire.

Se dianzi il avest' io) S'attiene alla parte del rigore Amarilli, e non a quella dell' equità; dicendo, che promise (ed è vero) a Corisca di ascoltario, e non altro.

Al suo contrario affetto ) Volendo dire : tu credi col biasi-

mare la crudeltà di farmi pietosa, e l'inganni; perciocchè resser crudele appo me è virtà.

L'esser cruda ad ogn' altro ) La pietà è virtà, e però sta nel mezzo de suoi estremi, che sono viziosi; l'uno è la crudeltà, e l'altro è la mollizie e tenerezza soverchia. Come può esser dunque virtude la crudeltà? Questo insegna il Filosofo nel secondo dell' Ktica, dove ci mostra il modo di trovar il mezzo nelle virtà, nelle quali, chiunque pecca in un degli estremi, da quel fuggendo verso l'opposito, dee piegarsi tanto, che il vizioso si venga a contemperare col suo contrario; onde assce poi quel mezzo, che si ricerca . Così Amarilli , ed ogni altra donna che ami l'onestà sua, sentendo in se la natural tenerezza verso il cupido amante, dee metter mano all'altro estremo, che è la ficrezza, la quale, ancora che per se stessa non sia virtu, è però mezzo atto a prepararla quand ella s'usa per reprimere la mollizie. E dove Amarilli sarebbe detta ragionevolmente crudele, se a colui, che le dee esser marito, usasse i termini rigorosi che usa verso Mirtillo; usandoli ora verso lui come amante, o non dee esser crudele, o quella crudeltade in lei è virtude .

Or, quando mai ti fa crada Amarilli?) Giustifica la sua crudeltade, mustrando che non de cruda per vizio, essendo stas pietosa in quello, che non pregiudicava all'esser onesta 1 o qui bisogna avverire un arristicio molto notabile, da che si può comprendere, che l'apriler con Mirillio, e'l contenturaenes sia tatto mutro senno più tosto che tenerezza. Riscordavasi questa Ninfa di que' baci , che pussarono tra lui e lei: verso si quale, alloro che non avvera data la fede ad alcun altro.

poteva inchinar l'animo, ed esser anche cortese di qualche sguardo amoroso : ma ora , ch' ella è promessa , ha cara que sta occasione, onde possa far credere a Mirtillo, che se per sorte egli si fosse persuaso il contrario, non fu amure verso di lui, quant' ella gli mostro di cortese, per non lasciarlo in quel sinistro concetto, che di lei avesse potuto fare.

E serbai Dalle lascivie tue l'animo intatto) Cioè, non mi lasciai vincer da quel disordinato appetito, che tu cercasti di

destarmi nell'animo.

Nè lasciai, che corresse ec.) Cioè, fei resistenza, che l'interna mia pudicizia non fosse contaminata da quell'atto esterno, che chiama leggiadramente veneno; perchè uccide l'one-stà, come fa il veleno la vita: e disse ben correr al core, perchè ordinariamente quella è la parte, come sede vitale, che prima assalta il veleno; siccome il medesimo cuore, essendo fonte degli affetti, vien altresì ferito d'amore .

Boeca baciata ) Onesto proverbio così leggiadro, formate qui dal Poeta, è tolto da Teocrito nell'Idillio venzettesimo: facendo così dire a una pastorella, ch' era stata baciata, verso

colui, che se ne vantava.

## Τὸ ζόμά μευ πλύνο, καὶ ἀπουτύο τὸ φίλαμα.

Io mi lavo la bocca, e sputo il bacio,

Se l'avess' io scoperto a quelle Ninfe ) Par che qui si contraddica Amarilli, avendo detto di sopra: Ma sallo il ciel, che allor non ti conobbi . Come dunque l'avrebb' ella scoperto non conoscendolo? o come nol conobbe, se nol volle scoprire? Non v'è contraddizione, no. Quell' allora, vuol dir, quand' egli si presentò, e baciolla, nel qual atto conobbe; ma finito il giuoeo, agli sguardi, agli atti, ai movimenti della persona il conobbe, che mentre si giocava, e tutte stavano in un drappello, non si potevano così discerner dall'altre.

Non fu su l' Ebro mai ) L' Ebro è fiume della Tracia , sul

quale fu ammazzato Orfeo dalle donne di quel paese, da lui sprezzate per cagion della morte d'Euridice sua consorte, della quale s'attristò tauto, che non volle mai più aver donne alcuna : del quale si favoleggia , che scese ancora all' Inferno per ricovrarla; ma non gli venne fatto. Fu Poeta tanto mirabile, che poteva tirar a se col suo dolcissimo canto le fiere, i sassi e le piante, Vedi Ovidio nel Decimo delle trasformazioni . Virg. Nell' Egloga 3. Orpheaque in medio posuit, sylvasque

sequentes .

Quella sana platà ) Cioè quella , che è virtà indiritta a fine onesto, di giovare, e rimuover gli scandali, come allor fece questa donzella; e non quella, che nasco da tenerezza libidinosa , come sarebbe s'ella si lasciasse trasportare all'affetto a secondar l'amor d'un adultere.

Che pietate amorosa ) Ecco questa è la viziosa , la qual dice, che quando l'esercitasse verso di lui, non troverebbe ella poscia chi di lei avesse pietate, allora che fosse a morte.

come adultera condannata.

sima secondo il dettato volgare.

Ama l'onestà mia) Dicono i Filosofi, ed in particolare Aristotile ne' suoi libri dell' Etica , che l'amare non è altro che un voler bene alla cosa amata, cioè desiderargli quel bene, e procurargliele per cagione di lei, e non per proprio inte-resse; e però dice Amarilli: se tu sei vero amante, non amar în me le tue voglie disordinate, ma il mio onore e la mia salute, che così sarai vero amante.

Il proibisce il Ciel ) Perciocchè l'Oracolo, che può dirsi celeste voce, fu quello, che diè la legge contra gli adulteri, della quale favella Ergasto nella seconda del primo.

La terra il guarda) Perchè vi son ministsi esecutori di detta legge . E'l vendica la morte) Perchè la pena dell'adulterio è ca-

pitale. Che sdegna alma ben nata ) Sentenza nobilissima, e veris-

> Oderunt peccare mali formidine poenae. Oderunt peccare boni virtutis amore.

E dice ben nata, cioè nobile, perclocchè alcuna volta ben nata vuol dir felice. Questo concetto sarà da lei replicato

nella Scena seguente . Ch' abbandonar la vita ) Vedi Aristot, nel libro terzo al capitolo settimo de Morali , dove egli dice così . Mortem autem sibi consciscere ob fugiendam paupertatem, aut amorem, aut molestum aliquid , non fortis est hominis ; e rendendone le ragioni

soggiunge: Non quia res est honesta oppetit mortem, sed quia malum fugit. Ed è d'avvertire, che prende qui il maguanimo per valoroso; perciò che la virtà della magnanimità in altra cosa

consiste. Ed è vera virtute ) Dianzi ha persuaso Mirtillo a sostenere il dolore, e ora persuade il medesimo ad astenersi dal piacere ; e però disse Arist. nel secondo delle Morali, che la virtit dei costumi si esercita circa il dolore e la voluttà ; onde dissero i Greci, come in proverhio, volendo abbracciare tutte l'opere virtuose. Sustine, abstine. Siccome a suo luogo sl mostrerà aver ben osservato Mirtillo; ond'egli è giustamente des gno del titolo di fedele.

Guarini , Past. Fido

Chi i' arma di virtù vince ogni affetto ) La voce di virtà . è oresa qui impropriamente, perciocche non si può vincer l'affetto se egli non combatte; e dove si combatte, è segno, che pon v'è l'abito confirmato; e dove questo manca, non ci può esser vera virtù: e però si prende qui la virtù per quella del continente , la quale è imperfetta .

Quel che nel cor si porta invan si fugge) Nel medesimo sentimento disse Orazio: Scandit erratas vitiosa naves Cura. E altrove: Coelum non animum mutant, qui trans mare currunt.

Scaccerà vecchio amor nuovo desio) Come dice il Petrar. Come d'asse si trae chiodo con chiodo . Sì, s'un' altra alma ec.) Il medesimo concetto dirà nella

sesta del terzo, dove egli dice : Nè può già sostener corporea salma,

Più d'un cor , più d'un' alma . Sappi che la tua morte) Con leggiadro pretesto di voler la vita di Mirtillo non per altro, che per la propria onestà, gli persuade, che viva ; acciocche egli non s'avvegga, che questo suo desiderio venga da pietade amorosa, la quale con tutte le aue forze s'ingegna di tenergli celata . E perciocche gli parve d'essersi troppo intenerita, ripiglia un'altra volta il rigore, ed aspramente gli dà congedo, dicendo, che non gli capiti mai più innanzi: il che non solo serve a quel che s'è detto. ma come pensier contrario in tutto ad amore, farà sentire, e comparire molto più cara e più dilettevole la inaspettata e nuova confessione, che ella fa del suo amore nella Sorna che aegue. Ma per ternar al pretesto, avvertiscasi, che Amarilli non vieta il morire a Mirtillo, per dubbio d'esser detta crudele, che tal concetto non s'accorderebbe con la professione, ch'ella fa di severa; ma perchè si direbbe, ch'egli fosse stato suo amante, e questa fama recherebbe disonore; perciocchè oguuno crede poi a suo modo, e si crede sempre il peggiore .

Orsà Mirtillo è tempo ) S'intenerisce la povera innamorata, e parendole che le parole passate sieno state assai aspre, gli parla ora un poco più teneramente, per nol lasciar partir disperato .

Vive ben altri in pianti ) Intende di se medesima , ma Mirtillo non se n' avvede, e molto più soggiungendo:

Nè se tu solo a lagrimar d'amore ) Le quai parole potevano agevolmente esser intese da chi non fosse stato dalla dispera-

zione sì grandemente accecato com' era egli.

Non potendo ne viver, ne morire ) Non poteva viver, perchè la sua vita era si dolorosa, che piuttosto si poteva dire una morte. Non poteva morire, perciocche gliel vietava colei, che in tutto s'era disposto di sempre ubbidire .

Orsù partiti omai) Congedo grave sì e risoluto, mu non

"Devis parties omain ) congress (green v section) per simile al primo si rigoroso, con simile al primo si rigoroso, con simile al primo si rigoroso, con figura poetica molto vaga volendo esprimere I eccesivo dolore della partita, il quale e persente del con sissemble da most si somiglia alla morte, e perché dura si somiglia alla morte, o perché dura si somiglia del m alla vita, e però è vivace morire, perchè il morire, quand' à mortale, uccide tosto, e leva l'uomo di pena, ma questo non è mortale, perchè fa vivere il tormento, acciocchè il core perpetuamente provi la morte. Nel medesimo senso si vede un madrigale del medesimo Autore, che comincia:

Credetel voi, che non sentite amore.

# ATTO TERZO

## SCENA QUARTA.

#### AMARILLI

Mirtillo, Mirtillo, anima mia, Se vedessi qui dentro, Come sta il cor di questa Che chiami crudelissima Amarilli; So ben, che tu di lei Quella pietà che da lei chiedi, avresti. Oh anime in amor troppo infelici! Che giova a te, cor mio, l'esser amato? Che giova a me l'aver sì caro amante? Perchè, crudo destino, Ne disunisci tu, se Amor ne stringe? E tu, perchè ne stringi, Se ne parte il destin, perfido Amore? Oh fortunate voi fere selvagge, A cui l'alma natura Non diè legge in amar, se non d'amore! Legge umana inumana, Che dái per pena dell'amar la morte.

» Se il peccar è sì dolce,

» E il non peccar si necessario; oh troppo » Imperfetta natura,

» Che repugni alla legge!

» Oh troppo dura legge,

» Che la natura offendi!

» Ma che? poco ama altrui chi'l morir teme. Piacesse pure al Ciel, Mirtillo mio,

Che sol pena al peccar fosse la morte. Santissima onestà, che sola sei

D'alma hen nata inviolabil nume,

Quest' amorosa voglia, Che svenata ho col ferro

Del tuo santo rigor, qual innocente

Vittima a te consacro:

E tu, Mirtillo, anima mia, perdona

A chi t'è cruda sol, dove pietosa Esser non può: perdona a questa, solo

Nei detti e nel sembiante,

Rigida tua nemica, ma nel core

Pietosissima amante:

E se pur hai desío di vendicarti; Deh qual vendetta aver puoi tu maggiore

Del tuo proprio dolore?

Chè se tu sei 'l cor mio,

Come sei pur, malgrado Del Cielo e della terra;

Qualor piangi e sospiri,

Quelle lagrime tue sono il mio sangue, Quei sospiri il mio spirto, e quelle pene

E quel dolor che senti,

Son miei, non tuoi tormenti.

#### ANNOTAZIONI

#### DELLA QUARTA SCENA

DEL TERZO ATTO.

L'indimente in questa quarta Scena Amarilli, la quale è usta, o pintotto è parusi una dura e fredà actec in anore, percossa dal focile dell'amato Mirtillo, dopo la sua parita siavilla, e scoppre il uno chiuso affetto i la quale inaspettia novità è esgione di maraviglia, o diletto mirabile a chi l'ascolta, lasciandoci due notabili esempi; l'uno di virti in questa vergine, che sappia con tanto senno e costanza terei sia cona pericolosa l'accostare, come si dice, la paglia il fuoco, e quanto possano le parole, e i preghi di persona, che s'ami.

O Micillo, Micillo, Micillo, anima mia) In queste parole si scopre il grande storo, che ella ha fatto di contenersi alla presenza di Mirtillo, il qual partito, sentendoni scoppiare, è forza ch'ella sóghi l'ardentismo amore. Chiamalo, anima: perciocche niuna cosa è più cara di quella: cond'ella vuol moutrare, che littillo sia da ela sunto come l'anima sai termine comunistimo degli simuni, el insomma di coloro che monte di sunto della siama come l'anima sai Mecenate parte, o Virgi. In meda dell'anima sua, e Cicromo, scrivendo alla moglie e alla figliuola disse: Yoz mese carisrisme animae quan septisima dem scriptite. Se ne parte il destin, perfido Amore) Vnol intendere del-l'Oracolo, credendo anch' ella il medesimo, che ne credevano il padre, il suocero, e gli altri; e qui tocca ancor essa quel medesimo passo, che toccò il primo Coro, parlando della discordanza del destin con Amore.

O fortunate voi fere selvagge) Chiama, secondo il costume degli innamorati, fortunate le fiere, che non hanno legge in amare, se non d'amore; cioè se non quella del naturale instinto; perclocchè propriamente parlando, negli animali bruti, non pnò essere amore, non v'essendo ragione, o conoscimento del bello, benche alcuni abbian voluto dire, che quella naturale inclinazione si debba chiamar amore, come anche il concedono alle cose, che sono prive di senso, che è falsissimo; percioschè Amore nel suo vero significato, non è altrove, che nella volontà, la quale presuppone intelletto e ragione.

Che dai per pena dell'amar la morte) Vuol intendere qui della pena, che fu determinata già dall'Orscolo alla donna, che mancava di fede: e però questa giovane innamorata prende i termini falsi; perchè la legge non da per pena la morte a quella, che ama il suo sposo, ma anzi a quella, che non l'ama, e commette adulterio. Ma bisogna avvertire, in difesa di questa Ninfa, che non parla si male, come altri forse si pensa; che l'adulterio qui si può prendere in due modi; l'uno, quando si commette l'atto venereo dopo il consumato matrimonio col suo legittimo sposo, e di questo non intende a modo alcuno Amarilli; l'altro, quando si rompe la fede data solo in parole, e questo era gastigato con pena della vita, per la legge di Diana, in vendetta della perfida Lucrina, che non aveva fatto alcnn mal del suo corpo, ma sol mancato di fede. Di questa parla Amarilli, e la chiama inumana, e di questa intende di sotto, quand' ella dice, se'l peccare è si dolce ec. e però è degna non di riprensione, ma di pietà; perchè avendo data la fede, per la legge di Diana, la doveva osservare; ma per legge d'amore, no, poiche per quella non l'avea data. E però il suo fallire non è contra natura, cioè d'adulterio, ma è di legge violata, solo col desiderio, per gran forza d'Amore, che serve poi a mostrare la sua virtù.

S'el peccar è si dolce) Accusa qui e la natura e la legge : quella, perchè si dolce abbia fatto il peccare, non dovendosi peccare; questa, che offenda la natura in cosa si soave, come è il peccare, o per dir meglio il diletto, che non è senza peccare. Bisogua avvertire, che'l difetto può esser o natura-le o legittimo: il primo non è se non quando è contrario all'ordine naturale; ma perchè quest ordine e questa legge non bastava all'eccellenza dell'uomo, che consiste nella ragione, fu fatta un'altra legge, per la quale nacque il peccato; cioè per la quale si conobbe, che l'uomo per sè stesso operando alcuna volta, peccava; e però si chiama peccato legittimo,

perciocchè prima della legge non era peccato. Quando danque dice Amarilli, se \*1 peccato è si doice, intende del peccato, che innanti la legge non era peccato, e secondo la legge dia tura è souve, ma dopo la legge è divenuto peccato; e intende qui per legge quella di Diana, avanti la quale oguna petwa maritarsi a suo modo, e la rotta fede non si puniva con la morte.

Ma che? poco ama altrui chi'l morir teme) Risponde a quello che disse dianzi, legge umana inmana ec, questa sesgenza ha cotal fondamento. Chiunque ama se stesso più della cosa amata, non ama di vero amore; ma chi teme la mepiù che la perdita della cosa amata, j'a man men di se stesso;

dunque di perfetto amore non l'ama.

Santitiona contrà I Qui si scrioppe I cuestà inviscible d'Amazilli, la quale stimando meno la vita, che l'amor di Mirtillo, e più l'onore, che l'amor di Mirtillo, e più l'onore, che l'amor di Mirtillo, viene si guificare, che quanto è maggiore la repurganara del designi amorsos, tanto è maggiore la sua onestà; vera idea d'amissobile nel sesso femminile, che suod essere tanto frate.

Che svenata ho col ferro) Metafora continovata e legisdra, presa dalla vittima, che dovendosi consacrare si scana: così ha fatto Amarilli, che col rigore dell'onestà, quasi col ferro ha scannata e uccisa l'amorosa sua voglia, e fattoss

sacrifizio alla santissima pudicizia.

Come se pur, maigrado del celo della terra Quinci i colo la forza della umana libertà nell'amare, la quale son può esser violentata da forza adouna mondana; perciocebà cosete portà ben esser satretta a prender Silvio per marito, ma non già mai ad amario; e però dice, maigrado del cielo, per l'oracolo, e della terra, per la fade, che ha data di leguri sin matrimonio con Silvio.

# ATTO TERZO

# SCENA QUINTA.

## Corisca, Amarilli.

### CORISCA

Non t'asconder già più, sorella mia.

Meschina me! son discoperta.

Il tutto

Ho troppo bene inteso. Or non m'apposi? Non ti diss'io che amavi? or ne son certa. E da me tu ti guardi? a me l'ascondi? A me, che t'amo si? non t'arrossire, Non t'arrossir, che questo è mal comune.

AMARILLI

Io son vinta, Corisca, e tel confesso. Corisca

Or che negar nol puoi, tu mel confessi:

E ben m'avveggio, ahi lassa!

» Che troppo angusto vaso è debil core

» A traboccante amore. CORISCA

Oh cruda al tuo Mirtillo, E più cruda a te stessa! AMARILLE

» Non è fierezza quella » Che nasce da pietate.

CORISCA . » Aconito e Cicuta

» Nascer da salutifera radice

» Non si vide giammai . Che differenza fai

Da crudeltà ch' offende. A pietà che non giova?

Ohimè . Corisca!

CORISCA

Il sospirar, sorella, E debolezza e vanità di core, E proprio è delle femmine dappoche.

AMARILLI

AMARILLI

Non sarei più crudele, Se in lui nudrissi amor senza speranza? Il fuggirlo è pur segno Ch' i' ho compassione Del suo male e del mio.

Corisca Perchè senza speranza?

AMARILLI Non sai tu che promessa a Silvio sono? Non sai tu che la legge

TERZO.

Condanna a morte ogni donzella ch' abbia Violata la fede?

Corisca

Oh semplicetta! ed altro non t'arresta? Qual è tra noi più antica? La legge di Dïana, oppur d'Amore? >> Ouesta ne nostri petti

" Nasce, Amarilli, e con l'età s'avanza,

» Nà s'apprende o s'insegna, » Ma negli umani cuori

» Senza maestro la natura stessa » Di propria man l'imprime:

» E dov' ella comanda,

>> Ubbidisce anco il Ciel, non che la terra.

E pur se questa legge Mi togliesse la vita, Quella d'Amor non mi darebbe aita. Conisca

Tu sei troppo guardinga: se cotali Fosser tutte le donne, E cotali rispetti avesser tutte, Buon tempo addio! Soggette a questa pena Stimo le poco pratiche, Amarilli: Per quelle che son sagge, Non è fatta la legge. Se tutte le colpevoli uccidesse, Credimi, senza donne Resterebbe il paese: e se le sciocche V'inciampano, è ben dritto, Che'l rubar sia vietato A chi leggiadramente

Non sa celare il furto:

"" Ch' altro alfin l'onestate

ATTO

204 » Non è che un'arte di parere onesta. Creda ognuno a suo modo; io così credo. AMARILLI

Queste son vanità. Corisca mia.

» Gran senno è lasciar tosto » Quel che non può tenersi.

### CORISCA

#### E chi tel vieta, sciocca? » Troppo breve è la vita

» Da trapassarla con un solo amore.

- » Troppo gli Uomini avari,
  - » O sia difetto o pur fierezza loro,
- » Ci son delle lor grazie.
- » E sai? tanto siam care. " Tanto gradite altrui, quanto siam fresche.
- » Levaci la beltà, la giovinezza;
- » Come alberghi di pecchie
- » Restiamo senza favi e senza miele
- » Negletti aridi tronchi. Lascia gracchiar agli uomini, Amarilli, Però ch' essi non sanno,

Nè sentono i disagi delle donne:

E troppo differente Dalla condizion dell' uomo è quella Della misera donna.

- » Quanto più invecchia l'uomo.
- » Diventa più perfetto;
- » E se perde bellezza, acquista senno:
- » Ma in noi con la beltate
- » E con la gioventù, da cui sì spesso
  - » Il viril senno e la possanza è vinta, » Manca ogni nostro ben; nè si può dire,
- » Ne pensar la più sozza
- » Cosa, nè la più vil di donna vecchia. Or prima che tu giunga

TERZO.

A questa nostra universal miseria,
Conosci i pregi tuoi.
Se t'è la vita destra,
Non l'usar a sinistra.
Che varrebbe al leone
La sua ferocità, se non l'usasse?
Che gioverebbe all'uomo
L'ingegno suo, se non l'usasse a tempo!
Così noi la bellezza,
Ch'è virti nostra così propria, come
La forza del leone,
E l'ingegno dell'uomo,
Usiam, mentre l'abbiamo:
Godiam, sorella mia,
Sodiam; chè'l tempo vola, e posson gli anni
Sodiam; chè'l tempo vola, e posson gli anni

» Ben ristorar i danni
» Della passata lor fredda vecchiezza;
» Ma se in noi giovinezza

" Una volta si perde,

" Mai più non si rinverde;

» Ed a canuto e livido sembiante » Può ben tornare Amor, ma non amante.

Tu, come credo, in questa guisa parli Per tentarmi, Corisca, Fiutosto che per dir quel che ne senti. E però sii pur certa, Che se tu non mi mostri agevol modo, E sopra tutto onesto, Di fuggir queste nozze;

Ho fatto irrevocabile pensiero
Di piuttosto morir, che macchiar mai
L'onesta mia, Corisca.

Corisca
Non ho veduto mai la più ostinata

Communication of Carlogic

Ze6
Femmina di costei .
Poichè questo conchiudi , eccomi pronta .
Dimmi un poco , Amarilli ,
Credi tu forse che I tuo Silvio sia
Tanto di fede amico ,
Ouanto tu d'onestate?

AMARILLI
Tu mi farai ben ridere: di fede
Amico Silvio? e come?
S'è nemico d'Amore?

CORISCA
Silvio d'Amor nemico? oh semplicetta!
Tu nol conosci; ei sa far e tacere,
Ti so dir io. Quest'anime sì schife, eh?
Non ti fidar di loro.

" Non è furto d'amor tanto sicuro,

» Ne di tanta finezza, » Quanto quel che s'asconde

» Sotto il vel d'onestate.
Ama dunque il tuo Silvio,
Ma non già te, sorella.

AMARILI
E quale è questa Dea,
(Che certo esser non può donna mortale)
Che l' ha d'amore acceso?
CORISCA

Nè Dea, ne anco Ninfa.

Oh, che mi narri!

Conosci tu la mia Lisetta?

AMARILLI

Quale?

Lisetta tua, la pecoraja?

TERZO. CORISCA Quella.

AMARILLI

Di' tu vero, Corisca?

Corisca

Questa è dessa:

Questa è l'anima sua.

Or vedi se lo schifo S' è d'un leggiadro amor ben provveduto.

CORISCA

E sai come ne spasima e ne more?
Ogui giorno s'infinge
D'ire alla caccia.

AMARILLE

Ogni mattina appunto Sento sull'alba il maladetto corno.

CORISCA E sul fitto meriggio, Mentre che gli altri sono Più fervidi nell' opra, ed egli allora Da' compagni s'invola, e vien soletto Per via non trita al mio giardino, ov'ella Tra le fessure d'una siepe ombrosa Che'l giardin chiude, i suoi sospiri ardenti, I suoi prieglii amorosi ascolta, e poi A me gli narra, e ride. Or odi quello, Che pensato ho di fare, anzi ho già fatto Per tuo servigio. lo credo ben che sappi, Che la medesma legge che comanda Alla donna il servar fede al suo sposo, Ha comandato ancor, che ritrovando Ella il suo sposo in atto di perfidia, Possa, mal grado de parenti suoi,

208 ATTO

Negar d'essergli sposa, e d'altro amante Onestamente provvedersi.

AMARILLI Questo

So molto bene; ed anco alcun esempio Veduto n'ho. Leucippe a Ligurino, Egle a Licota, ed a Turingo Armilla, Trovati senza fe, la data fede Ricoveraron tutte.

Corisca

Lisetta mia, così da me avveritta, Ha col fanciullo amante e poco cauto, D'esser in quello speco oggi con lui Ordine dato: ond' egli è il più contento Garzon che viva, e sol n'attende l'ora. Quivi vo' che tu Ta colga: ie sarò tecco Per testimon del tutto; chè senz' esso Vana sarebbe l'opra: e così sciolta Sarai senza periglio, e con tuo onore, E con onor del Padre tuo, da questo Si nojoso legame.

AMARILLI

Oh quanto bene Hai pensato, Corisca! Or che ci resta? CORISCA

Quel ch' ora intenderai: tu bene osserva Le mie parole. A mezze dello speco, Ch'è di forma assai lunga e poco larga, Sulla man dritta è nel cavato sasso Una, non so ben dir se fatta sia O per natura o per industria umana, Picciola cavernetta, d'ogn' intorno Tutta vestita d'edera tenace, A cui dà lume un picciolo pertugio

TERZO. Che d'alto s'apre: assai grato ricetto, Ed a' furti d'amor comodo molto. Or tu, gli amanti prevenendo, quivi Fa che t'asconda, e il venir loro attendi: Invierò la mia Lisetta intanto; Poi le vestigia di lontan seguendo Di Silvio, come pria sceso nell'antro Vedrollo, entrando anch' io subitamente. Il prenderò perchè non fugga, e insieme Faro (chè così seco ho divisato) Con Lisetta grandissimi rumori, A' quali tosto accorrerai tu ancora: E secondo il costume, eseguirai Contra Silvio la legge, e poi n'andreme Ambedue con Lisetta al Sacerdote: E così il marital nodo sciorrai.

Dinanzi al padre suo?

AMARILLI suo ? Corisca

Che importa questo? Pensi tu che Montano il suo privato Comodo debba al pubblico anteporre? Ed al sacro il profano?

AMARILLI

Or dunque gli occhi

Chiudendo, fedelissima mia scorta, A te regger mi lascio.

CORISCA Ma non tardar: entra. l

Ma non tardar; entra, ben mio.

AMARILLI

Vo prima

Girmene al tempio a venerar gli Dei:

"Chè fortunato fin non può sortire,

"Se non la sorge il Ciel, mortale impresa.

"Consini Bort Fido.

Guarini , Past. Fide

4

» Ogni loco, Amarilli, è degno tempio

» Di ben devoto core. Perderai troppo tempo.

» Non si può perder tempo

» Nel far prieghi a coloro

" Che comandano al tempo.

Corisca

Vanne dunque, e vien tosto. Or, s'io non erro, a buon cammin son volu: Mi turba sol questa tardanza: pure Potrebbe anco giovarmi. Or mi bisogna Tesser novello inganno, A Coridone Amante mio creder farò, che seco Trovar mi voglia; e nel medesimo antro Dono Amarilli il manderò là dove Faro venir per più secreta strada Di Diana i ministri a prender lei, La qual, come colpevole, a morire Sarà senz' alcun dubbio condannata. Spenta la mia rivale, alcun contrasto Non avrò più per ispugnar Mirtillo, Che per lei m'è crudele, Eccolo appunto. Oh come a tempo! Io vo' tentario alquanto, Mentre Amarilli mi da tempo. Amore. Vien nella lingua mia tutto, e nel volto.

#### ANNOTAZIONI

#### DELLA QUINTA SCENA

DEL TERZO ATTO.

Mentre che Amarilli, credendo di non esser udita disfogsa va l'amorous ana passione, l'astitu Corisca, che l'attendeva progressi di lei, ora l'assalta improvvisamente; e come colta sul fatto l'astringe a confessarie quello, che non poteva disesimulare, essemdo scoperta.

annulari, e cassa de la compania del compania del compania de la compania del la compania de la compania del la compania de la compania de la

#### ANNOTAZIONI

Che troppo angusto vazo) La metafora è bolla, e proporzionata; chè siccome un picciol vazo non è capace di gran materia, così un debil core non basta a chiudere nn grand' amore: e dice traboccante, volendo significare la sua gran-

amore: e dice traboccante, volendo significare la sua grandezza, perciocché quando il vaso è tanto pieso o d'acqua di di vino, che non ne può tener più, quell'umore si versa, e quello spandersi propriamente è traboccare, così Dante:

Ed egli a me la tun città, che è piena D'invidia, sì che già trabocca il sacco.

#### E il Petrarca:

212

Lagrime per la piaga il cor trabocchi.

Non è fierezza quella ) Siccome il medico non è fiere, perchè egli adopri il ferro e I fuoco, usandolo per salute, e però disse il Petrarca:

Ne per fersa è però madre men pia .

Aconito e Cicata y Aconito è un erbs velenora, della qual parla l'initio al capitolo terco del vigeimo estimo l'ibro, nota, come finsero i Foeti, della spuna di Cerbero, quando Excole il tressa dell' inferno : chiannal Aconito percibi acconito al come finsero il Foeti, della come della

Et dare mixte ein trius aconite cicuis. E perciocchè Amarilli disse, che la ma ficurza nascera da pietà, coste ribatte uns tal ragione, dicendo, che dalla pietà, che è buona cosa, non può nascer la crudeltà, ch'è cattira. E detto verebo il vero, se il termine di pietà avosse preso per virtà, e non per teuerrezza libidinosa.

Non sai tu, che la legne) Di questa legge parlò nella seconda Scena del primo ano Ergado, e qui con buosa occasione se ne fa matto: perciocché sseendo parte della favola principale, il conservata nella memoria degli ascoltanti è cosa ben futta.

Questa ne nostri petti) Tutta questa amplificazione è tolta di peso da diarro Tullio nella Miloniana, il qual luogo, pet esser molto bello, mi piace di riferire Est enis hace, Judicer, nan seripta, sed nata lex, quam non didicimus, accepimus, legimus: serum ex natura ipisa arripaimus, hassimus expressimus:

District Carry

ed quam non docti , sed facti : non instituti , sed imbuti sumus : ut si vita nostra etc.

Ubbidisce anco il ciel ec. ) Vuol intendere degli Iddii che furon vinti d'Amore ; onde disse il Petrarca nel Trionfo d'Amore, capitolo primo...

#### Tutti son qui prigion gli Dei di Varro.

Cioè dei quali ha trattato Varrone .

Tu se troppo guardinga ) La voce guardinga val quanto cauta e rispettosa , e che nel suo operare va con riguardo e considerazione. Boccac. amor, che per sottili sentieri sottentrava sel guardingo animo.

Per quelle, che son sagge) Dice il vero, se per sagge intende oneste; ma dice il falso se prende sagge per accorte, come ella veramente dir vuole .

Se tutte le colpevoli uceidesse) Costume ordinario delle fem-

mine disoneste l'accusar tutte per tali . Non sa celare il furto ) Par ch' ella accenni la legge de Lacedemoni, la quale non puniva il rubatore, che sapeva calare

Ch' altro alfin l'onestade) Chiama l'onestade non l'essere, ma parer onesta; ed hassi d'avvertire, che anche il Petr. chiamò arte la virtà. Non a caso è virtude, anzi a bel arte, nel qual luogo arte vuol dire studio, ed opera di ragione contraria al caso; ma qui vuol dire artificio di mala sorte, perciocchè la virtù non dipende da altro che da se stessa, e chiunque la possede, non opera per esser tenuto, ma solo per esser

virtuose, secondo l'abito interno, e non secondo l'esterno.

Lucia gracchiar) è proprio della cornacchia, e prendesl metaforicamente per coloro , che vanamente e coplosamente hvellano, e perciò vengono a noja.

Se t'è la vita destra ) Cioè propizia, per la gioventà : onde disse il Petrar.

## Ch' è bel morir mentre la vita è destra .

E in altro luogo :

Che s'altra amante ha più destra fortuna ) E perchè il contrario di destro è il sinistro, e chiamasi la vita destra con metafora della mano, la quale è più comoda, che non è la sinistra, perciò soggiunge: non l'usar a sinistra.

Così noi la bellezza ) Questo luogo è tolto dalla seconda Ode d'Anacreonte, che comincia φύσις πέρατα, ταύ ροις

nella qual dice che la natura ha dato a ciascun animale la sua propria arme, e la prudenza all'uomo, alle donne diè la bellezza , con la quale è superiore alle arme di tutti gli altri. E posson gli anni Ben ristorar i danni) Tutto questo è concetto di Catullo nell' Epigramma, Vivamus, mea Lesbia, etc. Dove egli dice così:

> Soles occidere, et redire possunt, Nobis, cum semel occidit brevis lux, Nox est perpetua una dormienda.

Può ben tornar amor, ma non amante) Vuol dir, che la donna vecchia può ben innamorarsi, ma non già trovare chi ami lei.

Tu, come credo) L'onestà d'Amarilli le fa credere, che le altre donne non possan essere disoneste; e però crede, che Corisca parli a quel modo, non per ver dire, ma per fare esperienza di lei.

Non ho veduto mai la più ostinata ) È proprio de viziosi lo scambiar i nomi della virtute e del vizio; l'ostinazione è perseveranza nel male, e la fermezza è perseveranza nel beme.

E come? S è nemico L'Amore?) Par che qui voglia dire niuno poter esser fedele, se non l'amante. Ma veramente mon dice questo, perciocochi la fede è parte della giustita, che in molte altre cose s'esercita, che nell'amar d'amore. Ma vuol dire, che amorosa fede non può esser dove altri als vuol dire. Che amorosa fede non può esser dove altri also sociale della disconsidada della considera considera considera considera considera considera considera sono quelle so-

mate, che s'intesero dai cacciatori di Silvio nel principio della

E sul fitto meriggio) Modo di dire purissimo de Toscani. Dice il Boccac, nella Belcolorei Andando il giovane di fitto

meriggio per la costrada, cioè ael lei mezzo di, cc. Eda i sacco il profaco i la voce di profano i la voce di profano i la cono de l'ation, e secondo Varrone profana è quella cosa, che non appartiene alle
feaum il tempio. Macrobio dice per testimonio di Trobazio,
che profana cosa è quella, che prima era religiosa e sacra, e
poi à è convertità in uso e proprietà degli nomini. Il medesino dice Aggeno Urbico ne conentari di Frontino. Alcuna
alcano fabbirciari cappella, o chiesettà vicina alla sua abitazione. Intomana, profano si contrappone a Sacro, siccome
qui i e oggi ordinariamente quella, che non è cost sacra, na
temporate, si chiama profana, rispetto alla Ecclesiatica. à ben
temporate, si chiama profana, rispetto alla Ecclesiatica. à ben
remorate, ra con contrata con un con el canto, vuodi fice ancera unome scellerato. Stazio.

Fraternas acies, alternaque bella profanis Decertata odiis, etc.) Si prende eziandio, come dice Servio, per colni, che non abbia alcun ordine Sacro; il qual significato è quasi il medesimo con quel primo, Virg. nel Sesto, Procul esto profani;

dove Servio dice: Hoc est non initiati.

Io non vo' finir questa Scena senza giustificare le disoneste e sconce parole di Corisca, per indurre Amarilli a far ma-le: e dico primieramente, ch'elle sono col decoro, che si conviene alla persona, ch'è il principal ufficio del Poeta; pos dico, che in quanto alla loro malvagità, non potevano farsi d'altra maniera, volendo persuadere Amarilli; e oltre a ciò, che quanto più sono astute, maliziose, e piene d'arte meretricia, tanto viene a risplendere più la costanza e l'onestà di Amarilli. Ultimamente dico, che le si fatte persone, e persuasioni, per altro scandalose, si concedono quando da loro si cava esempio di virtù, o di grande edificazione, perclocchè, se il valor d'un animo virtuoso non può mostrarsi dove non è contrasto grandissimo ; certissima cosa è ch' alla costanza di Amarilli era necessaria la malvagità di Corisco; e se fu lecito al Vida, Poeta eroico e sacro, imitato poi da Torquato Tasso nel suo Goffredi, indurra il concilio de Diavoli, e farli dire bestemmie orribili contra la persona divina di Gesti Cristo Nostro Signore vero figliuol di Dio, quanto più dovrà esser lecito a Poeta drammatico far parlar una femmina disonesta, secondo l'uso di tutti i comici antichi e moderni, quando massimamente v'è necessaria per trarne il frutto della virtù mirabile di due costanti e virtuosi animi, come quello di Amarilli nella passata, e quello di Mirtillo nella seguente Scena.

# ATTO TERZO

SCENA SESTA.

## MIRTILLO, CORISCA.

## Mirtillo

Udite, lagrimosi
Spirit d'Averno, udite
Nova sorte ci pena e di tormento:
Mirate crudo sfletto
In sembiante pietoso:
La mia donna crudel più dell'inferno,
Perchè una sola morte
Non può far sezia la sua fiera voglia;
E la mia vita è quasi
Una perpetua morte;
Mi comanda ch'io viva,
Perchè la vita mia
Di mille morti 'I di ricetto sia.
Conscoa

M'infingerò di non l'aver veduto. Sento una voce querula e dolente Sonar d'intorno, e non so dir di cui. Oh, sei tu, il mio Mirtillo? TERZO.

MIRTILLO

Così foss' io nud'ombra e poca polve.

CORISCA.

E ben, come ti senti, Da poi che lungamente ragionasti

Con l'amata tua Donna?
Mirtilio

Come assetato infermo

Che bramò lungamente

Il vietato liquor, se mai vi giunge, Meschiu, beve la morte,

E spegne anzi la vita, che la sete;

Tal io gran tempo infermo,

E d'amorosa sete arso e consunto,

In due bramati fonti.

Che stillan ghiaccio dall'alpéstre vena

D'un indurato core,

Ho bevuto il veleno,

E spento il viver mio,

Più tosto che I desio.

Corisca » Tanto è possente Amore,

» Quanto dai nostri cor forza riceve,

" Caro Mirtillo: e come l'orsa suole

» Con la lingua dar forma

" All' informe suo parto,

» Che per sè fora inutilmente nato; » Così l'amante al semplice desfre,

" Cosi i amante ai semplice desire
" Che nel suo nascimento

» Era infermo ed informe,

» Dando forma e vigore, » Ne fa nascere Amore:

» Il qual prima nascendo,

» È delicato e tenero bambino,

» E mentre è tale in noi, sempre è soave;

ATTO

218 " Ma se troppo s'avanza, » Divien aspro e crudele;

" Ch' alfin, Mirtillo, un invecchiato affetto

» Si fa pena e difetto.

» Chè se in un sol pensiero

" L'anima immaginando si condensa,

» E troppo in lui s'affisa, " L'amor ch' esser dovrebbe

» Pura gioja e dolcezza.

» Si fa malinconia,

» E quel ch'è peggio, alfin morte, o pazzia.

» Però saggio è quel core

" Che spesso cangia amore.

MIRTILLO Prima che mai cangiar voglia o pensiero, Cangerò vita in morte;

Pero che la bellissima Amarilli, Così com' è crudel, com' è spietata. Sola è la vita mia:

Nè può già sostener corporea salma Più d'un cor, più d'un' alma. CORISCA

Oh misero pastore, Come sai mal usare Per lo suo dritto Amore! Amar chi m'odia, e seguir chi mi fugge ch? lo mi morrei ben prima. MIRTILLO

" Come l'oro nel foco,

" Così la fede nel dolor s'affina,

» Corisca mia; nè può senza fierezza » Dimostrar sua possanza

» Amorosa invincibile costanza.

Questo solo mi resta

Fra tanti affanni mici dolce conforto.

Arda pur sempre, o mora,
O languisca il toor mio,
A lui fien lievi pene
Per si bella cagion pianti e sospiri,
Strazio, pene, tormenti, esilio e morte;
Purchè prima la vita,
Che questa fe si scioglia:
Chè assai peggio di morte è il cangiar voglia.
Consco.

Oh bella impresa! oh valoroso amante, Come ostinata fera, Come insensato scaglio Rigido e pertinace! Non v'è la maggior peste,

"Nè il più fero e mortifero veleno "A un' anima amorosa, della fede.

» Infelice quel core,
 » Che si lascia ingannar da questa vana
 » Fantasima d'errore, e de più cari

» Amorosi diletti

"Turbatrice importuna.
Dimmi, povero amane,
Con cotesta tua folle
Virtu della costanza,
Che cosa ami in colei che ti disprezza?
Ami tu la bellerza,
Che non e tua? la gioja che nou hai?
La pietà che sospiri?
La mercè che non speri?
Altro non ami allin, se dritto miri,
Che'lto omal, che'l tuo duol, che la tua morte.
E sei si forsennato,
Che aunar vuoi sempre, e non esser amato?
Deh risorgi, Mirtillo,
Riconasci te stesso.

ATTO

Forse ti mancheran gli amori? forse Non troverai chi ti gradisca e pregi? Mirtillo

M'è più dolce il penar per Amarilli, Che il gioir di mill'altre: E se gioir di lei Mi vieta il mio destino, oggi si moja Per me pure ogni gioja. Viver io fortunato Per altra donna mai, per altro amore? Nè volendo il potrei, Nè potendo il vorrei. E s'esser può che in alcun tempo mai

Ciò voglia il mio volere,
O possa il mio potere;
Prego il cielo ed Amor, che tolto pria
Ogni voler, ogni poter mi sia.
CORISCA

Oh core ammaliato!
Per una cruda dunque
Tanto sprezzi te stesso?
Mirrillo

" Chi non spera pietà, non teme affanno, Corisca mia.

Corisca

Non t'ingannar, Mittillo: Chè forse daddovero Non credi ancor ch'ella non t'ami, e ch'ella Daddovero ti sprezzi. Se tu sapessi quello, Che søvente di te meco ragiona....

MIRTILLO
Tutti questi pur sono
Amorosi trofei della mia fede .
Trionferò con questa

TERZO.

Del cielo e della terra,
Della sua cruda voglia,
Delle mie pene e della dura sorte,
Di fortuna, del mondo e della morte.

CORISCA
(Che farebbe costui, quando sapesse
D'esser da lei sl grandemente amato?)

Oh qual compassione T'ho io, Mirtillo, di cotesta tua

Misera frenesia! Dimmi, amasti tu mai

Altra donna, che questa?

Primo amor del cor mio Fu la bella Amarilli, E la bella Amarilli

Sarà l'ultimo ancora . Corisca

Dunque, per quel ch' io veggio, Non provasti tu mai Se non crudele Amor, se non sdegnoso. Deh, se una volta sola

Il provassi soave E cortese, e gentile! Provalo un poco: provalo, e vedrai Com' è dolce il gioire

Per gratissima donna che t'adori Quanto fai tu la tua Crudele ed amarissima Amarilli;

Crudele ed amarissuma Amarill Com' è soave cosa Tanto goder, quant'ami, Tanto aver, quanto brami;

Sentir che la tua donna Ai tuoi caldi sospiri

Caldamente sospiri,

222 E dica poi : ben mio, Quanto son, quanto miri, Tutto è tuo: s'io son bella, A te solo son bella : a te s'adorna Questo viso, quest' oro e questo seno: In questo petto mio Alberghi tu, caro mio cor, non io. Ma questo è un picciol rivo, Rispetto all' ampio mar delle dolcezze Che fa gustar Amore: Ma non le sa ben dir chi non le prova . MIRTILLO

Oh mille volte fortunato e mille Chi nasce in tale stella!

CORISCA Ascoltami, Mirtillo, (Quasi m'uscì di bocca anima mia.) Una Ninfa gentile Fra quante o spieghi al vento, o'n treccia annodi Chioma d'oro leggiadra, Degna dell' amor tuo. Come sei tu del suo; Onor di queste selve, Amor di tutti i cori; Dai più degni Pastori Invan sollecitata, invan seguita, Te solo adora ed ama Più della vita sua, più del suo core. Se saggio sei , Mirtillo , Tu non la sprezzerai. Come l'ombra del corpo, Così questa fia sempre

Dell' orme tue seguace : Al tuo detto, al tuo cenno Ubbidiente ancella a tutte l'ore

TERZO. Della notte e del di teco l'avrai. Deh non lasciar . Mirtillo . Ouesta rara ventura. Non è piacere al mondo Più soave di quel che non ti costa Nè sospiri ne pianto, Ne periglio ne tempo. Un comodo diletto . Una dolcezza alle tue voglie pronta, All' appetito tuo sempre, al tuo gusto Apparecchiata, ohime! non è tesoro, Che la possa pagar . Mirtillo , lascia , Lascia di piè fugace La disperata traccia, E chi ti cerca abbraccia. Nè di speranze vane Ti pascerò, Mirtillo: A te sta comandare. Non è molto lontan chi te desia:

Se vuoi ora, ora sia.

MIRTILLO

Non è il mio cor soggetto

D'amoroso diletto .

Consca
Proval solo una volta,
E poi torna al tuo solito tormento;
Perchè sappi almen dire,
Com' è fatto il gioire.

MIRTILLO

» Corrotto gusto ogni dolcezza abborre.
Corisca

Fállo almen per dar vita A chi del Sol de' tuoi begli occhi vive. Crudel, tu sai pur anco Che cosa è povertate,

ATTO

E l'andar mendicando: ah! se tu brami Per te stesso pietate, Non la negare altrui.

MIRTILLO Che pietà posso dare,

224

Non la potendo avere? In somma io son fermato Di serbar fin ch'io viva Fede a colei ch'adoro, o cruda o pia Ch'ella sia stata, e sia.

Oh veramente cieco ed infelice,
Oh stupido Mirtillo!
A chi swhi tu fede?
Non volca già contaminarti, e pena
Giugnere alla tua pena.
Ma troppo sei tradito;
Ed io che t'amo, sofferir nol posso.
Credi tu, che Amarilli
Ti sia cruda per zelo
O di religione o d'onestate?
Folle sei ben, se'l credi.
Occupata è la stanza,
Misero, ed a te tocca
Pianger quand'altri ride.

Sta la mia vita in forse
Tra I viver e I morire,
Mentre sta in dubbio il core,
Se ciò creda o non creda:
Però son io così stupido e muto.
CORISCA
Dunque tu non mel credi?

MIRTILLO

Tu non parli? sei muto?

TERZO.

S' io tel credessi, certo Mi vedresti morire: e s'egli è vero, lo vo' morire or ora.

Vivi, meschino, vivi,

Serbati alla vendetta .
MIRTILLO

Ma non tel credo, e so che non è vero.
CORISCA

Ancor non credi? e pur cercando vai, Ch'io dica quel che d'ascoltar ti duole. Vedi tu là quell'antro? Quello è fido custode

Della fe dell'onor della tua donna. Quivi di te si ride, Quivi con le tue pene

Si condiscon le gioje
Del fortunato tuo lieto rivale;

Quivi, per dirti insomma, Molto sovente suole La tua fida Amarilli

A rozzo pastorel recarsi in braccio.
Or va, piangi e sospira, or serva fede;
Tu n'hai cotal mercede.

MIRTILLO

Ohimè, Corisca, dunque
Il ver mi narri, e pur convien che il creda?
CORISCA

Quanto più vai cercando, Tauto peggio udirai, E peggio troverai. MIRTILLO

E l'hai veduto tu, Corisca? ahi lasso!
Guarini, Past. Fido 15

ATTO

Consca
Non pur l'ho vedut'io,
Ma tu ancor il potrai
Per te stesso vedere: ed oggi appunto;
Ch'oggi l'ordine è dato, e questa è l'ora;
Talche se tu t'ascondi
Tra qualcuna di queste
Fratte vicine, la vedrai tu stesso
Scender nell'antro, ed indi a poco il vago.

MIRTILLO
Si tosto ho da morir?
CORISCA

Vedila appunto,
Che per la via del tempio
Vien pian piano scendendo.
La vedi tu, Mirtillo?

E non ti par che mova Furtivo il piè, come ha furtivo il core? Or qui l'attendi, e ne vedrai l'effetto. Ci rivedrem dappoi.

MIRTILLO
Già ch' io son si vicino
A chiarirmi del vero,
Sospenderò con la credenza mia
E la vita e la morte.

#### ANNOTAZIONI

#### DELLA SESTA SCENA

DEL TERZO ATTO.

Vactat è la Sonna, che fa per la maria guadagnare a Mirtillio il titolo di Fido; perciocche la vitrà massimamente della cottanza, si considera nel sostenere, e nell'astenersi, e pro dissea Aria, ne suoi libri dell' Ricca, che Tunnan virtù si dispensa intorno al piacere, astenendosi da lui; si il domana si dispensa intorno al piacere, astenendosi da lui; si il domana si dispensa intorno al piacere, astenendosi da lui; si il domana si dississimata roceremo, quando eggi aleggera di morire per la una donna, poichè miuna cossa più dura da sostener della la maria dell'astenera mila presente Socan aon orne perfetta in lui si conouce. Portato eggi donque dal suo dolore caso in quella parta, dova e Corica ayiene ramaneicandosi caso in quella parta, dova e Corica ayiene ramaneicandosi vederlo piacera sotre, e della crudella di Amarilli, che per vederlo piacera sotre, e della crudella d'amarilli, che per vederlo piacera sotre, e della crudella proportionale della consistente.

Spirti d'Averno ) Cioè anime tormentate .

Julia Asterio I ultra attination commensate cicle, fossi io mostnoperciocche nella motta non resta altro, che l'anima, chianta secondo i Gentili, qui da lui outora, si il cadavero, che si ricolve in terra, chiamata polever, il che è tolto dal Petrarnal Son. O pessi spessi, ove egli dice: E voi nud ombra, e polys. Luogo sasta malagevola da intendersi per il verto. Meschin beve la morte) Cioè beve quel liquore, che gli cagiona la morte, come l'infermo o d'idropisia o di pleuritide, o altro simil mulore, a cui sia il bere interdetto.

Is doo homesti (nota) (heesta si chiams metafora comtinuata; t doo homesti (nota) (heesta si chiams metafora comtinuata; t doo homesti (nota engli costeli manti; il core è il sasso, ondo stilla il liquore agghiacciato, cioè donde nasce la crudellat e cost dice di aver bevunti vi eleno, non perche l'a seque sia tale, ma perchè al corpo mai affetto è mortale : che insonma vooi dire; toi infermo d'amore, ho bramano di favoltare con la mis donna, credendo di estinguer la mis sete, ed holla fatta maggiore

Tanto è possente Amore) Il fine di Corisca in questo suo discorso è di persuadere a Mirtillo, che non si debba amar se non come torna in acconcio, e che'l seguire un solo amore, sia una pazzia. Per far questo prende a dichiarare la natura d'Amore, e dice, che egli non ha altra forza che quella, che riceve oni nostri pazzi appetiti, paragonando il sno nascimento in noi a quello dell' Orsatto, il quale dicono uscir del ventre materno a guisa d'un pezzo di carne rozza, e sformata, che dalla madre vien poi con la lingua fatta perfetta. Così, dice Corisca, interviene di questo affetto amoroso, che nel principio è debole, e noi l'andiamo col soverchio e disordinato nostro appetito facendo forte e gagliardo. Per questo disse il Petrarca, di lui parlando: Mansueto fanciullo, e flero veglio, e questo volle dire in quel suo vago apologo Anacreonte, dov' egli finse, che Amore tutto molle per pioggia, bussò alla porta di lui, e pregollo a volerlo ricettare: il che avendo egli fatto, e col fuoco rasciutto molto ben lui, le suc penne, il suo arco, e sua faretra : e ritornatolo nel solito suo vigore, esso gli disse: proviano un poco, Anacreonte, se le mie armi hanno patito, e posto lo strale all'arco, ferì il buon ospite, dicendogli : il mio arco è sano, e'l tuo core è ferito.

Comincia questa bellisteima cole 900 "ópate; μετορνικτίος. Ma per intender i frondamento di tai concerto, il destro este alcuni si credettero i'amore non concerto, il destro per de clauni si credettero i'amore non concerto, il destro per del si concerto, con concerto per del regiono del regiono del conferencia per posibilità verso il suo bane, o verso, o apparente che sia : ne può ferre di non amendo i parendo loco impertinente proposisione il dire: vogito manere, o non vogito amare, come cossa, che non sia in nontra potesta Ma biogna distingue ci mori dell'autino, condo massono il gradi poi dell'autore. Si verso, che non sia in nontra potesta Ma biogna distingue ci mori dell'autoro, condo massono il gradi poi dell'autore. Si verso, dell'autoro, condo massono di gradi poi dell'amore. Si verso, dell'autori con considerato moto della natura: ma il desiderata ia tabe in moi i e questo moto nasco dalla volontà libera, e poù volere e non volere desideraria. E in questo leno para dell'amore della contra d wlombà è moss dall'eggetto, il quità ha impecsa la sua egicia nella fastasia, nondimeno esta da è si smore, ed è tra loro questa notabilissima differenza ; che la volontà mouve come causa efficiente, e l'oggetto come causa since qua aon; poichè sessa i fantami l'anima non si mouve; siccome poco appresso direno. Dice chaque bene Corisca, snororbè male concluida, poichè il desiderio amonso ricve forza dal noarto conce premedando, come apesso si soole, l'instrumento arto corte premedando, come apesso si soole, l'instrumento trare, e non desiderare, come ne place, a vendo ti dano dat libero sibilito:

Che s' in un sol pensiero ) Tutte le operazioni dell' intelletto pratico, e quelle spezialmente degli affetti più veementi, si fanno mediante il moto; al qual tre cose necessariamente concorrono: quella che muove, cioè l'oggetto appetibile; quella, che mossa muove, cioè l'appetito, e l'instrumento con che si muove : che son gli spiriti e'l cuore, sede in noi degli affetti. E per lasciar da parte il concetto morale, che qui non è necessario, ne fa a proposito, direm solo dell'operazion naturale, quanto possa parere, che ci bisogni per dichiarar questo luogo. Non essendo pertanto il desiderare e amare, altro che un moto dell'appetito, e della volontà verso la cosa desiderata con alterazione, e consenso degli instrumenti corporei, per fine di consegnirla; quando egli avviene, che questo moto sia veemente, o per la forza della cosa desiderata, o per la fantasia, che la rappresenti assai più desiderabile che non è, o per la naturale inclinazione di colui che desidera, da quel moto tanto gagliardo s'eccita il caldo, e quel caldo accende il sangne si fattamente, ch' egli si cnoce, e passando dalla temperie sua naturale all'eccessiva malinconia, che vien atrabilare detta da' Medici , genera spiriti imputi , caliginosi e maligni , i quali o corrompono la simmetria degli umori, e fanno di gravissime infermità; o elevandosi al cervello, porturbano il discorso, e cagionano la pazzia, che mania vien detta da Greci; della quale, siccome son molte spezie, così vien anche con molti nomi appellata. Onde soleva dire Prodice, ch' un desiderio duplicato faceva amore, e un amore duplicato si faceva pazzia.

L'anima immaginando si condenza ) L'anima umana ne linandeno de voltende qualsivogia cosa, non opera serza l'obietto della potenza immaginativa, che fantania da Greci vien detta. In questa si ricevano le immagini, o specie delle cose rappresentate dal sensi, che fantanni sono chiamate: intorne le quali discore, e giudica l'intelletto, o in quanto son vere e false, o in quanto son bonne e ree. Na tannà è per lo più a forza di quelle limmagini, che l'intelletto resta ingananto nel giudicarie: onde dinse Platone, che quando la fantania nel giudicarie: onde dinse Platone, che quando la fantania tintifa, e coccapi a lanine, non gil la lacie partienta alcunto que-

Deserve

razione che non sia torbida, essendo detta fantasia potenza tutta corporea, e però dice Corisca, immaginando, cioè quando l'anima si Isscia vincer dal senso, che forma le sue immagini nella fantasia di piacere e di diletto amoroso.

Si condenta J Questo è detto metaforicamente i perclocché l'anima nou essendo corpo, non i più fa ra de dessa se rara; ma l'actinutori perturbare da qui della liste che le rapirati simila i ale neuo, che sempere della considerazione con la mesiona è presa dall'acre condensato dal vapori terrestri, perciocale, siccome l'elemento dell'acre ra lela sua regione sona di non della condensato dal vapori terrestri, perciocale, siccome l'elemento dell'acre ra lela sua regione sona di non di forr del tuo centro, estitivato dallo corpores immagini del diletto, che le rappresenta la fantasia.

E sao ch' eur dureble) Cioè l'amore, che dovrebbe aver per fine il dietto, direnta dispiacere dolore; ond'ella pol conclude quel che voleva, che sia bene cangiare spesso aggetto amoroso, secondo ch'ella faceva, pet non cadere con un pensiero solo amoroso in quelle infernita, che si son detta di sopra, e che si leggon nel testo; ond'ella alfin concluder però saggio è quel core, che apesso cangir amore.

Congrob vida in morte J La ragion di Mirtillo così procede: se in ona vivo se non di quel pensiero amorano, che in me produce Amerilla, non poicado saser cagione della vita, mo potenti vivera. Nel che bisogna severite; che qui non chiama vita la nutritiva del corpo, ma quella dell'animo, che si nutre del pensier amorato i a quale a lui è di cara, che l'antipone alla vita materiale, togliendo anzi di perder quemorte è il cangra reglia.

monte e il cângiar sogita, a fronzo Chiama l'amorosa fede fantasima, che di latini vien detta larva, e di voce greca, she vol dit appearea, e significa un cope d'ombra, che monti una forna presenta e significa un cope d'ombra che monti una forna presenta e significa de la contra constitue de la contra contra

M? P più dole el pener per hamalli ) (vinire il i scorge quanti forza abbia la futatsia, massimamente ne' melanconici e negli amanti i quali s' affissan tato nol d'esiderio, che lasciano il bene, che è manifetto e sensato, per reguir l'idolo e la sembianza di quello, che gli rappresenta la fantasis per somma loro felicità. Ma qui Mittillo non si può dire, che segua in tutto il senso, estendo pagano, perciocche sebben aman la ereatura più di quello che si dovrebbe, e come dice il Petrar. Con tanta fete, quant' a Dio ol per debito conviensi sumo però non senza viriù, nè senza seempio di maravigilosa cestanza e continenza, con cul resiste alle macchine della sfrenata Corisca, che tenta di superarlo con quante forze ha tutto il regno d'Amore.

On core ammaliato!) Quello che i Latini chiamano fascinato. Vir. nella terza Egloga.

Nescio quis teneros oculus mihi fascinat agnos.

Dante

La cieca cupidigia , che o' ammalia . Simili fatti o' hanno al fantolino , Che muor per fame , e caccia via la balia .

Onde la donne, che noi chiamiamo strephe, maliarde con propria voce si chiamano, e dicesi ancora afisturare; e di-consi fattucchierie l'opere loro. Chiama dunque Corisca il cuore di Mirtillo ammaliato, secondo l'opinione del volgo, il qual crede, che le malle possano sforzare l'umana volontà ad amare; e però vedendolo; ella cost fisso in questo pensie-

ro, crede che per incanto sia stato guasto.

Non l'ingannar Mirtillo ) In tre maniere, e con tre mezzi universali dicono i Retori, che ciascuna cosa si persnade i perchè sia ntile, perchè sia onesta, e perchè sia dilettevole. nelle quali si serva poscia quell'ordine, che conviene alla qualità del negozio; ma molto più alla natura del soggetto persuasibile. E si comincia sempre da quello, ch'è più materiale e più comune a tutti, cioè dall'utile. Questo precetto ha osservato Corisca nel tentar l'animo di Mirtillo, avendo prima dalla natura d'amore argementato, che'l troppo amare è cagione o di morte, o d'insania . Passò poi all'onesto, moatrando che non conveniva a Pastore sì meritevole il patir e merire per donna ingrata e crudele; e seguitando il medesimo cerca di eccitarlo a sdegno con fargli credere che Amarilli il villpenda e dispregi; che è molto peggio del non esser amato; poichè il disprezzo argomenta viltà nella persona che si disprezza; laddove il non amare presuppone pur, che la persona non amata sia in qualche sorte di stima di chi non l'ama. Contuttociò l'astata femmina non fa frutto, troyando l'animo di Mirtillo armato di tanta fede, chi alla medesima ne prende gran maraviglia, e però chiamala:

Misera frenesia) La frenesia è un mal di capo e di men-

te, chiamata così da' Greci ppesitte, perciocchè fa impeto mella mente; onde coloro, che dicono o fanno cose esorbitanti, si chiamano farnetiel. Dice il Boccae. Inceminciò a giusa d'uom che tognasse, ad entrare in altri farnetici. Ed il Petraca. Ch' io son entrato in simil frenesia; onde è poi nato il verbo farneticare; che vuol dir impazzare, e lafuriare. Boccaccio. Che dice Pirro? farnetica egli?

Dimmit, amasti ta mai 71 Poichè Corisca non ffa, pottude no con l'utile, ne con l'outile, ne con l'outile, voiger l'intustissimo animo di Miritillo, assalta con la treza macchia del diletto, riererata da lei lutil lutimo, pensando che ella sia di tutute la più potennie, perchè in essa si persande di poten assai più che an on che ella manda ad effetto qu'utile, che già propose nella sua prima Scena, cloè di discripri l'autor, ma non l'amanter e fallo con tinti forzo, che Mirtillo non può fere, che non se ne risenta; chiamundo fortunato chi può godere di al Letto diolezze. Il che è fatto con atre, acciocche si consca Mirtillo soere pur nonno, che ha gii affetti ordinari dell'umana nutra; c'he non a resistenza, perchè dia tunquò, ma perfetto, in un no avesse atimul il possenti.

Quai n'atte di borca, aman mie 3 Nons i può mezilo.

Quai n'atte di borca, aman mie 3 Nons i può mezilo.

Quair s'serd di borca, anima mia ) Non si può meglio equisi ha vinta la sua solita e scalirità sagnettà, mossa da qual ha vinta la sua solita e scalirità sagnettà, mossa da sentimento amovano: ma tutto è niente, poichè egli torna mui gli ausaliti die, a me s'inna vicciore, e sinore d'astra mui gli ausaliti die, a me s'inna vicciore, e sinore d'astra fedele, qualanque sin o possa essere l'animo d'Amarilli verso di lui.

and the propose & & stars & Potchè Corise non ha pottto fare, and persandendo, no haisinguado acun futto, per traviare l'animo di Mirillo dall' annata Amarilli, s'ingegua per altra sia di consegnit Il no úne col mezzo potentissimo della gelosia: e però dice: Occupita è la stana; volendo dire, che altri gode di quell'amore, dal quale sotto pretente di consesta e di religione vien ggil escluso. La metalora perasi da chi occupa dell'amara donna, che non da luogo a più duvo, che sia anato di vero amore, o però quella parola di stassa, non uno di cumera, dove molti posson capire in un medesimo tempo, ma si des intendere per quel luogo, che è at proprio di ciascua copo, che altri uno possa starvi, ciaceme nella di ciascua copo, che altri uno possa starvi, siceme nella mente si mostrerà, sichistrando la forza della gelosia, e la cazione perché lella sia passione unto pretene.

Tu nos parli? esi muto?) Ciò è detto con artificio, per mostrar prima che Mirtillo non rispondeva; e poi servando il verisimile, ch'egli fu soprappreso da cesa dolorosa, non aspettuta, per la qual resti poco meno che stupido. Fassi estandio con molto decoro, ch'egli non presti fede a Corisea, sovvenendomi in questo caso quel, che dice il Filosofo nell'ottavo delle morali , nel capitolo quarto , cioè ; che i veri amici, i quali s'aman per fine onesto, non prestan si agevolmente fede alle calunnie; siccome quelli, che lungamente hanno praticato l'amico, e sono della sua bontà consapevoli. E però Mirtillo. il qual aveva concetto della sua donna onestissimo e nobilissimo, con gran senno, e osservanza del verisimile arditamente gli contraddice con tanta saldezza d'animo, non prestando fede alle parole di lei : che s'ella non si fosse offerta di farle veder l'effetto, ne rimaneva scornata. Ma contuttociò nè anche interamente le crede, per fin che egli coi propri occhi non I ha veduto, in modo che egli ha in ciò fatto il debito suo: nè cosa in lui si può desiderare in quest' atto, che appartenga a nobile e vero amante. Ma le parole della ribalda femmina, che promette di farlo veder allora, sono tanto gagliarde, che non è maraviglia s'egli si ferma per vedere quello, che riosce: anzi sarebbe da maravigliarsi, se facesse altramente : perciocchè avea ben d'Amarilli concetto nobile, ma finalmente era amante, che vuol dire sollecito e sospettoso; massimamente dove si tratti di far vedere e toccar con mani la verità, essendo materia troppo delicata, e piaga troppo sen-sitiva la gelosia nell'amante. Ond' egli conclude di sospender la sua credenza finchè non vede.

Potria forse parere ad alcuno, che'l Poeta nostro in questa Scena faccia parlare Corisca troppo sensatamente per una femmina: ma la cosa non è così; perciocchè ella non dice alcun concetto, che non sia volgare in bocca di tutti : che'l perdersi in amore è nostro difetto; che bisogna resistere nel principio; che vi si perde il cervello, o vi si lascia la vita. Qual femminuccia non sa dire siffatte cose alla figliuola, alla sirocchia, all'amica, che sia perduta in amore? Le medesime cose non dice la balia a Fedra innamorata nell'Ippolito di Seneca? Che sien poi dette ornatamente, con forme, traslati, e comparazioni poetiche, tanto è lontano, che'l Poeta se ne debba rip endere, quanto questa è sua propria virtu, sua propria lode. Per questo principalmente è Poeta: per questo si distingue dagli altri, i quali hanno con esso lui comuni i concetti, ma non già il modo di spiegarli, e vestirli. Ne perche si trovino ne' Poemi ( parlo de' buoni ) i fondamenti, e l'orme filosofiche, s' hanno a biasimare i Poeti ; purche non vestano i concetti loro di termini non usati, scolastici e oscuri: perciocchè tutto quel che si scrive o si parla da persone che sanno, è pien di filosofia, la quale entra per tutto. E benche un buon Poeta faccia parlar un idiota; nondimeno gli farà sempre dir cose ragionevoli, che tutte entrano nella giurisdizione della filosofia o naturale o morale, e vi si scorgono le vestigia loro da buon conoscitore, siccome per non dir d'altro nel canzonier

del Petrarca può chiaramente vedere chi ha buon occhio e giudizio. E come che di così fatti esempi sien piene le tragedie, commedie Greche e Latine, di due soli vo' contentarmi, che possono servire, a mio parere, per molti altri. Euripide nell' Ippolito, alla nutrice, che sostien gran dolore per cagione di Fedra agonizzata d'amore, fa dir così. » O cuanto bisognerebbe, che le persone sapessero trovar modo e temeramento nel portarsi amore l'una con l'altra, in modo che l'affetto non penetrasse nelle midolle dell'anima, di cui è troppo gran peso l'aversi a dolere e per se e per altri , siccome fo io per costei « e'l soverchio esercizio dicono, ch' è nocivo alla salute (quasi voglia dire non vorrei affliggermi tanto, perchè dubito di ammalarmi), e poi seggiunge, che in fatti ella commenda quel dettato de Savi, ne quid nimis. Or to vorrei sapere qual Filosofo, in caso tale, potrebbe dire più saggiamente, più dottamente. Non son eglino in quelle poche parole reconditi sensi, o semi di esquisita moralità, sopra i quali si potrebbe discorrere eccellentissimamente? L'altro luogo è di Terenzio, molto mirabile nell'Eunuco. Fedria innamorato chiede consiglio a Parmenone suo servo; il quale così risponde: o padrone, le cose, che di consiglio non son capaci. con consiglio reggere non si possono. Nell'amore sono tutti questi difetti , ingiurie , sospetti , nimistà , tregue , contese , paci ; queste cose, che sono tanto incerte, tu pensi di regolare con ragion certa, credimi, che cotesto è un voler esser pazzo e savio ad un tratto. Qual savio della Grecia può dir cosa, che sia più dotta di questa? Or di tali abbonda tutta la Scena tragica e comica antica .

# ATTO TERZO

## SCENA SETTIMA.

### AMARILLI.

Non cominci mortale alcuna impresa Senza scorta divina. Assai confusa, E con incerto cor quinci partimmi Per gire al tempio, onde, merce del Cielo, E ben disposta e consolata io torno: Chè alle preghiere mie pure e divote M'è paruto sentir moversi dentro Un animoso spirito celeste, E rincorarmi, e quasi dir : che temi? Va sicura, Amarilli: e così voglio Sicuramente andar, chè il Ciel mi guida. Bella madre d'Amore, Favorisci colei Che'l tuo soccorso attende. Donna del terzo giro, Se mai provasti di tuo figlio il foco, Abbi del mio pietate.

236

Scorgi, cortese Dea,
Con piè veloce e scaltro
Il pastorello, a cui la fede ho data.
E tu, cara spelonca,
Si chinsamente nel tuo sen ricevi
Questa serva d'Amor, che in te finire
Possa ogni suo desire.
Ma che tardi, Amarilli?
Qui non è chi mi vegga o chi m'ascolti.
Entra sicuramente.
O Mirtillo, Mirtillo,
Se di trovarmi qui sognar potessi!

## ANNOTAZIONI

#### DELLA SETTIMA SCENA

DEL TERZO ATTO.

Due cose in questa Seena on de notree molto principali; t una e la piela d'Amarilli, loi lei rappresentanta con decore sempre uniforme e centinovato, non avendo ella voluto mai fare alcuna cosa senza scorta divina; come 'ella spunno qui dice; l'altra è quanto possa il caso nelle umane operazioni; postcia che questa giovane va per un fine in quella spelunos; dere a Mirtillo, già pregno di sospetto, ch' sila vi vada per altro fine, non sol diverso, mai tutto opposto al vero.

Un animono spirito electe ) Frutto della sua divota preghiera, perciocche mentre l'unanna volontà è sospesa in quello sua deliberazione, e la rimette al voler divino, a quello sempre molto più condidentemente s'appiglia, cha dopo è preghiere gli pare più ragionevole e più riuscibile, e al quasio finalmente le pare d'esser meglio diposta, e perciò bene in-

spirats. Bális madre l'Amore) Prega Venere pinttosto che altra della madre l'Amore) Prega Venere pinttosto che altra della, come quella, che doveva condure Silvio e Lisetta, proceso. E qui coninciano le parole di doppio senso; poiché Mirillo crede, che l'invocazione sia per lei fatta, o non pec altri, com'era.

Abbi del mio pietate ) Cioè di quello amor, ch' io porto a Mirtillo, acciocchè col tuo mezzo io possa liberarmi da Silvio. E Mirtillo crede tutto I contrario, che anzi parli di quell'amore, che perta all'adultero.

Il pastorello, a cui la fede ho data) Questa è la scure, che dà il colpo mortale al misero amante; il quale non so come non debba creder per vero quello che sente, e pure è falso, perciocchè ella intende di Silvio, a cui ha data la fede maritale, e Mirtillo si crede, che voglia intender di quello, a cui abbia data l'amorosa, e adultera.

Questa serva d'Amor ) Cioè serva per Mirtillo, per cagion del quale fa tutto questo, e Mirtillo crede che per l'adultero si chiami serva d'Amore.

Ch' in te finire possa ogni tuo desire) Il vero senso è, che possa trovare in adulterio il suo sposo: e Mirtillo si crede chi ella ciò dica per commettere l'adulterio.

Oh Mirtillo , Mirtillo ,

Se di trovarmi qui sognar potessi!) Quasi voglia dire: amante mio caro, che faresti tu, se ti cadesse mai nel pensiero, ch' io fossi sola in questa spelonca? non brameresti d'esserci ancer tu meco? ovvero non ci verresti tu ancora? parole, che sono però prese in sinistro senso insieme con tutte l'altre dal geloso Mirtillo, siccome nella seguente Scena si vede.

## ATTO TERZO

## SCENA OTTAVA.

## MIRTILLO.

Ah pur troppo son desto, e troppo miro! Così nato senz' occhi Foss'io piuttosto, o piuttosto non nato. A che, fero destin, serbarmi in vita? Per condurmi a vedere Spettacolo si crudo e si dolente? Oh più d'ogn' infernale Anima tormentata . Tormentato Mirtillo! Non stare in dubbio, no: la tua credenza Non sospender già più: tu l'hai veduta Con gli occhi propri, e con gli orecchi udita: La tua donna è d'altrui, Non per legge del mondo, Che la toglie ad ogni altro, Ma per legge d'Amore, Che la toglie a te solo. Oh crudele Amarilli!

240 ATTO Dunque non ti bastava Di dare a questo misero la morte. S'anco non lo schernivi? Con quella insidiosa ed incostante Bocca, che le dolcezze di Mirtillo Gradi pur una volta? Or l'odiato nome , Che forse ti sovvenne Per tuo rimordimento, Non bai voluto a parte Delle dolcezze tue, delle tue gieje; E il vomitasti fuore, Ninfa crudel, per non l'aver nel core? Ma che tardi, Mirtillo? Colei che ti dà vita, A te l'ha tolta, e l'ha donata altrui : E tu vivi, meschino? e tu non mori? Mori, Mirtillo, mori Al tormento, al dolore, Come al tuo ben, come al gioir sei morto: Mori, morto Mirtillo: Hai finita la vita. Finisci anco il tormento. Esci, misero amante, Di questa dura ed angosciosa morte, Che per maggior tuo mal ti tiene in vita. Ma che? debb' io morir senza vendetta?

Farò prima morir chi mi dà morte.

Tanto in me si sospenda
Il desio di morire;
Che giustamente abbia la vita tolta
A chi m' ha tolto ingiustamente il core.
Ceda il dolore alla vendetta. ceda

La pietate allo sdegno,

241

E la morte alla vita, Finch' abbia con la vita Vendicato la morte. Non beva questo ferro Del suo signor l'invendicato sangue; E questa man non sia Ministra di pietate, Che non sia prima d'ira. Ben ti farò sentire. Chiunque sei, che del mio ben gioisci, Nel precipizio mio la tua ruina. M'appiatterò qui dentro Nel medesmo cespuglio: e come prima Alla caverna avvicinar vedrollo, Improvviso assalendolo, nel fianco Il ferirò con questo acuto dardo. Ma non sarà viltà ferir altrui Nascosamente? si . Sfidalo dunque A singular contesa, ove virtute Del tuo giusto dolor possa far fede. No, chè potrebbon di leggieri in questo Loco a tutti sì noto e sì frequente, Accorrere i Pastori, ed impedirci, E ricercare ancor, che peggio fora, La cagion che mi move: e s'io la nego, Malvagio; e s'io la fingo, senza fede Ne saro riputato; e s'io la scopro, D' eterna infamia rimarrà macchiato Della mia donna il nome; in cui, bench'io Non ami quel che veggio, almen quell'amo, Che sempre volli, e vorrò fin ch'io viva, E che sperai e che veder dovrei. Mora dunque l'adultero malvagio,

Guarini, Pastor Fido

ATTO Ch'a lei l'onore, a me la vita invola. Ma se l'uccido qui, non sarà il sangue Chiaro indizio del fatto? e che tem' io La pena del morir, se morir bramo? Ma l'omicidio alfin fatto palese Scoprirà la cagione, onde cadrai Nel medesmo periglio dell' infamia, Che può venirne a questa ingrata. Or entra Nella spelonca, e qui l'assali : è buono, Questo mi piace: entrerò cheto cheto, Si ch' ella non mi senta: e credo bene Che nella più segreta e chiusa parte, Come accenno di far ne detti suoi . Si sarà ricovrata: ond' io non voglio Penetrar molto addentro: una fessura Fatta nel sasso, e di frondosi rami Tulta coperta a man sinistra appunto Si trova a piè dell' alta scesa : quivi Più che si può tacitamente entrando. Il tempo attenderò di dar effetto A quel che bramo: il mio nemico morto Alla nemica mia porterò innanzi : Così d'ambidue lor farò vendetta: Indi trapasserò col ferro stesso A me medesmo il petto: e tre saranno Gli estinti, due dal ferro, una dal duolo, Vedrà questa crudele Dell' amante gradito, Non men che del tradito, Tragedia miserabile e funesta: E sarà questo speco, Ch' esser dovea delle sue gioje albergo, Dell' uno e l'altro amante, E quel che più desio,

Delle vergogne sue tomba e sepolero.

Ma voi, orme già tanto invan seguite,
Così fido sentiero

Voi mi segnate? a così caro albergo Voi mi scorgete? e pur v'inchino e sieguo. O Corisca, Corisca, Or sì m'hai detto il vero, or sì ti credo.

#### ANNOTAZIONI

#### DELLA OTTAVA SCENA

DEL TERZO ATTO.

Oltre a quel ohe si vede e nella fronte, e nella scorza di questa Scena, che non è altro che un incredibil dolore del geloso Mirtillo, il quale dalle cose udite e vedute ha conceputo ferma e ragionevol credenza, che Amarilli da lui amata, quanto dianzi s'è conosciuto, si sia condotta nella spelonca per amor dell'adultero; è qui recondito un artificio mirabile del Poeta, di far nascere necessità verisimile e ragionevole al disperato Mirtillo, d'entrar anch'egli in detta spelonca . E ciò con due fini principalissimi. L'uno, perchè si possa verificare, che Amarilli sia stata colta in flagranti crimine con l'adultero : da che poi nascono l'altre parti e accidenti del gruppo ; l'altro è, perchè dovendo Mirtillo essere finalmente sposo di lei, non era convenevole ch'egli restasse con quello scrupolo, che Amarilli avesse commesso errore, il quale mon avrebbe già ella in quell'antro potuto giammai commettere, che Mittillo, ascoso anch'egli per queste solo là entro, non l'avesse scoperto. Per assicurarlo dunque di questo, fu necessario ch'entrasse anch' egli nella spelonca: perciocchè quanto all' assicurarsi poi ch' ella non vi fosse entrata per fine alcune disonesto, l'aver voluto ella morir per lul; com'egli si era offetto di far per lei bastava a farlo sicorro, che mon amesse sitri che lui. In due parti danque si divide la Scena; nella prima si constene il dolor di Mirtillo, certificato di quello che non avrebbe creduto mai. Nella seconda si vede la risoluzione di voler ammeszare il rivale nella spelonca. Il qual consiglio Il more a seconder in essa.

At pur troppo son desto ) Riptiglia il concetto d'Amarillio, che disse nell'entrare: se egli avesse postuto indovinare il rivaria la entro: ma usò la voce di segnare, come le più volte si suole per indovinare: ondo egli stando in mestora dell'intogno dice ora, che pur troppo è siato desto, avendo vedato quello, che torrebbe a esser anzi cieco, che sverlo va-

Spittacolo il crafo, e il delico: ) L'aggiunto di dolente nel sno principale significato volo dire persono, o saimo, che si duole. Ma quatche volta analogicamente si dice ancora per la coca intennata, o che cagiona il dolore, o line il quale sta, come soggetto o come circostanna il dolore. Disse il Petr. nel Son. Alma faitor: A consolar in mie notai deluzii. Non perchè le cotti il dolesaro, ma perchè egli le passava dolendosi. Lo continuo della continuo di perchè ggi il dolga, ma perché fa dolente chi l' vede.

Ta l'asi redate con gli occhi ec.) Cagione vera del suo dolore, perciocché mentre la gelosia fu sospeito, era pur ajutato e consolato da qualche iprifico di speranza di trovar falsa
le parole di Corisca; ma orr c'he l'a sopeito passa in centezza, non può sopender più l'anismo con la contraria credenza, ma tutto s' abbandona in quello, che ha veduto e utito.

La tua doma è dafurul y Per dichiarazione di questo luo-

La tas donne è delirui) Per disharazione di questo luogo, il qual consinen in soltanza l'effetto e la natura della gelosia, biogna che nol cerchiamo quel chi ella è e prima quanto al nome, si deu appere, che i Greci e Librii la chiazatione della consultata della consultata della consultata di sella che vuol dire amore; ma si prende ancora per gelosia. Benchè i notti abbina distino tra dei gelosia, suando sempre l'un per amore, si l'altra per quel timore, che à compagno d'Amore. Petrar.

Amor ch' incende il cor d'ardente zelo.

Ed in un altro luogo.

Or convien che s'accenda ogni mio zelo.

Dove si vede, che zelo vuol dir amore; e dove parla di gelosia, la chiama sempre col nome di gelosia, e la distingue da zelo. Ora i Gresi e i Latini chiamaron zelo la gelosia, nerch' ella nasce da grande amore, e veramente chi non è geloso non ama, e chiamasi gelosia dall'effetto; perciocchè alla , quasi gelo , spegne il foco d'amore . Dunque la gelosia si può dira esser quella figliuola, ch' uccide il padre; nel che biaogna sapare, che quando ella nasce d'amore è pargoletta; ma quando poi uccide, è fatta grande e possente. Nel principio è lieve timore, nel mazzo grave sospetto, e nel fine dolorosa certezza. Con queste premesse vaggiamo quel ch'ella è. Sen Tommaso, e quasi tutti gli altri dottori sacri e protani, dicono che la gelosia nasce da amore, che non patisce compagnia nella cosa amata, la qual definizione è tolta da Aristotele nel secondo della Retorica, dov'egli senza nominarla la circoscriva cost: Che sia timore nato per cagion del rivule, e per cagion di cosa, che non si possa insieme goder da due. Quinci avviene, che quanto meno la cose, che si godono, sono comunicabili, tanto più nasce per loro la gelosia : la quale è perciè affetto tanto potente nell'animo innamorato; perciocche tutte l'altre cose si possono altrui concedere, dalla donna in fuori ; il che nasce dal tesoro dell'animo amato, vera base d'amora, che non si può concedere se non ad uno. ovvaro ad una nell'affetto d'emore : dico amora generativo non d'amicizia, come di sopra abbiam detto; avendo la natura formato l'uomo per una sola donna, e la donna per un solo uomo, acciocchè i parti laro con l'unione non men degl'animi che dei corpi nascano simili ai generanti. Quinci avvien, che sono gli amanti sì rabbiosi dove si tratti di veder la donna loro in poter del rivale . Per questo disse l'Ariosto .

> Da quel martir , da quella frenesia , Da quella rabbia detta gelosia .

Par questo è reputato infanse colui, che comporta la mee glia duliura. Dalla coce dette di sopua agevolmente varremo più duliura. Dalla coce dette di sopua agevolmente varremo perciecche, menta Miritilo si credatte, che Amarilli avesa perciecche, menta Miritilo si credatte, che Amarilli avesa perciecche, menta fina di silvio per ubbidire al padre e alla legge dell'onestà, non avera stimolo alcuno di gelosia, pararendogli d'aver perduto di lei piutototo il corpo che l'animo, fondamento vero d'amore; ma poiche ora vede, che anche l'animo gli è rubato, entre in tunta rabbia di galosia, che son vuoli vivere. che il preder la sinno della domna amara sia con vuoli vivere. che il preder la sinno della domna amara sia con vuoli vivere. che il preder la sinno della domna amara sia retta della sun viale, che l'avez pieno di glosios per conto di Trasone, poliche egli i' ha pregata di molte cose, conclude finalimente così:

Meus fac sit postremo animus, quando ego sum tuus. Quasi voglia dire, se tu mi darai l'animo ancora; che tu conceda Il tuo corpo a Trasone, mi parrà nondimeno d'esser guario in parte della mia misera gelosia. E se tanto si stima l'animo ia ma meretrice; che sarà pol in una vergine onesta? ed e quello un losgo molto notabile, e pura non è nè notato, nè avvertito.

E'l vomitani fuore ) Quanto leggiadramente interpreta Mirtillo, secondo il semo del suo dolora, quelle parole d'Annarilli. O Mirillo, Mirillo Wolendo dire : tu non mi ricevesti nel caore, ma vomitasti il mio nome, perchè nè anche con quello io fossi a parte delle tuo dolcezze amorose.

Ma che I deble morie sensa readetta 2) Qui non è maraviglia, che nel colono del uno più intenso dolore Miritilo passi al desiderto della vendetta percioc-bè prima è grande alleviamento dell' nuino addolorato per region amerona il vendicaria parametri della propositi della propositi della propositi nuoi per mente da forza all' altro; anzi l'ira si muore i moi per cagione del desiderio. Veggendosti dunqua il geloro Miritilo cupicibile, non e di maravigliarisi che passi totto all' irascibile per vendicarsi. E però nel medesimo luogo da noi cisto dalla Retorica, farellando Aristottel dei rivali, soggiunge qua-

ste parole αεί γαρ σολεμούσι πρός τοιούπους, cioà e perciò sempre fanno guerra tra loro, poiche nell'ira eada per forza il desiderio della vendetta. Ma forse dirà alcuno s come può stare, che Mirtillo sia preso da tanto desiderio di vendicarsi, e vada però sì cauto e sì guardingo nella maniera di farlo, sicche non sia disdicevole? rispondo, che questo avviene solo agli animi grandi e nobili, perciocche la parte irascibile s'esercita per due fini , l'uno per rimuover gli impedimenti che s'attraversano alle cose desiderate, l'altro per dar forza alla ragione , quando ella pugna , ed ha contesa con la concupiscibile e con l'affetto disordinato . Mirtillo dunque st serve dell'irasaibile per ambedue questi 'oggetti . Con l'uno vuol rimuovere l'impedimento, che gli toglie il suo bene, e con l'altro difende la ragione, che non trabocchi a far cosa nella vendetta, che non convenga. Per questo va esaminando, come può levar la vita a colui, che dee esser l'adultero, senza che Amarilli ne resti disonorata, e che quel fatto non rechi biasimo a se. Dalla quale esatta a diligente consulta pasce la tanto verisimile necessità dell'entrare nella spelonca per quei due fini , che si son detti .

Ceda il dolore alla vendetta ) Cioè s' io seguitassi l'afflizione e'l cordoglio or ora dovrei morire; ma voglio prima ch' io muoja far la vendetta; e però ceda il dolore alla vendetta, dopo la quale il dolore farà poi la sua parte uccidendomi. M'appatterò qui dentro) La vendetta gli dettra d'accider misidiosamente il rivale, ma con l'altra parte dell'irascibile difende la ragione, la quale non soprafiatta dall'appetito, conosce che sarebbe viltà l'ammazzazio nascosamente, e però risolve d'assalicio, e sidacio a singolar contesa.

Ore virstet, Del no giuste doire pous fur fede! Non è cosa che faccia l'amino tanto interpido nel combattere, quanto la concienza della propria giustizia, nella quale i Giurecconsulti e serendo cosa nuturalistima, che la vertità feccia sostienere i tormenti, e sierri il colpevole a non soffirtit. Quinci fondaron aziandio le leggi ed desilo, oggi antiamente viesto. Disco dinque Mirillio: Ove virstet, cico I naimo forte, possa giustinon artituti d'affonnatio; periocicche quando avesti il toro non artituti d'affonnatio; periocicche quando avesti il toro

No, cle potrebbo co.) Penas meglio, e cangli proposito, elegendo de due mali il minore, parcadole moto peggio contralira alla legge cavallereza, che recar infamia a quella donna che ama, quantanque i abbai travata meno che onesta. El e degno di considerazione il maturo diacorso che seco degli scriatin, che pierbobo occorrere per il silisfica per della caracteria della sua donna pe però cirilore d'uccider il rivole senza disdia.

Aines quell'eso et.) Itispunde Mirillo a una tecita obbiectione che altri avrebbe potion fargil, con diacendo r Tu hai preduto il corpo e l'animo d'Amarilli, e non ostante questo, l' I sunvi per l'onesta; ora che anche questa svaninee, che ami ta l'hispondia, che suna quello, che vorrebbe vedere in lei; isperio della compania della contra diacenti della conper rederi ai cli ogni bene, che il vero anno r. Ne perchè la vegga peccure non può per questo rimanesti d'amarla, il che vedermo anche meglio nella sporizione di quel che segue.

Muoja adasque l'adaltero ec.) Mirtillo în queste parole par che rifetta nell' adultero ia colpa del peccato che ha commenso Amarilli, o per dir megito, che gli par che abbia commenso da che si scopre la cagione radicale dell' amor suo verbo lei, benché colpevole gisdicata: la qualte è questa. Commo de la donna santa, che non l'ama meno di se medesimo, anti ama se atesso in lei della qual metamorfosi, oltre la dottria pl'atonica, che che charamente l'addita, e i tratti Longhi del Petrarea, e di tunti i Poeti Lirici in nostra lingva; quando il discorso non fosse troppo più lungo di quello che quando il discorso non fosse troppo più lungo di quello che mirrosto del Pistonici non sarebbe stimato. Ama dunque il Pestifornato manuta senza una differenza ai mondo, a par di Pestifornato manuta senza una differenza ai mondo, a par di

se stesto, la donna sua: e siccome chiunque petca, non si rimane perciò d'amare se medesimo, e sempre del suo peccato cerca di fare scuta; e darne la colpa altrui più che può; coa l'amante vero è talmente una medesima coas con la sua donna; che non solo non può fare di non amarla, ancora che peccarice: ma cerca di scanarla, e dare del suo peccato la colpa altrui. E però dice Mirtillo: muoja colui; che ha stonic done a lei, come colpevole del suo allo: presuppogo: muoja colui, che toglie la vita a ma; che vivo in lei, chiaro indaizò della trasformazione detti di sopra e

Ma se l'accido qui ec.) Muta nuovamente pensiero; poichè nè anche a questo modo si può fuggire l'infamia della sua donna; ond egli delibera di entrare nella spelonca, e quivi far l'omicidio. Nel che è cosa notabile come il Poeta nostro vel faccia entrare con necessità, quanto si possa dire

più verisimile.

Come accennò di far ne detti suoi ) Perciocchè disse Ama-

rillis e tu, cara spelonce, a chiusamente nel tuo sen riceri. Una fetura ec, Disugona fru un poco d'esamina sopra di questo pasto, per mostrare la verisimilitudine dell'estrar di Nittillo secondo il siu della spelonce; la quale disse Corisca, ch' era lunga, e she nel mezzo vera la cavernetta, dove marmilir a dovera nascondere. Considero dunque due termini; fano alla cavernetta, or'era ascosa Amartili, Nittillo si ferma nel primo, siccome è chiaro nel testo: e da quel luogo dove egli si è fermato, bisogna che sia buono spazio per arrivara alla cavernetta, dov'e Amartili, avendo detto Corica, che la spelonca è lunga, e che la cavernetta stava nel mezzo. È dunque verisimile che hirillo is si arrito senza sassera sentito da Amartili, ch' era quindi lontana, e chiusa nella cavernetta, senza cavernetta, senza cavernetta, senza che senza capitale cavernetta, estami capitale cavernetta, senza della cavernetta, estami capitale cavernetta, mente caracterita capitale cavernetta, senza capitale cavernetta, estami capitale cavernetta, mente capitale cavernetta, senza capitale cavernetta, senza capitale cavernetta, mente capitale cavernetta, senza capitale cavernetta, mente capitale cap

Una dal duolo ) Presuppone, che vedendosi ella mottol I amante innazzi, deblas morti di duolo; parole dette in quell' ardore dell'ira, fuor della quale non vorrabbe però vedere morta Amarili: e che sia vero s'offere di mortre per lei. Ma in quell'empito che fa in lui la vendetta si lascia condurre a bramare tanto dolore in lel, che pareggi la morte.

Tragedia miterabile, e functa ) Siccome il poema tragico è antichissimo, così ha esempe avuo il medesimo none; onde sappiamo per testimonio di Diegene Laerzio, che la tragedia nel suo cominciamento non fu altro, che un Coro, il qual cantava accidenti miserabili di qualche gran personaggio. Non è danque fuori del vertaimile, che Dirnillo gi serra di questa voce.

250

Ma voi, orme) Vuol dir Mirtillo: o vestigia della mia donna, voi mi scorgete a vederla nell'altrul braccia, quando per l'amer ch'io le porto, mi dovevate scorgere a riceverla nelle mie.

E pur o'inchino e seguo) Con tutto questo non mi rimango di seguitarvi, e riverirvi.

O Corica, Corica) Questi sei versi altimi sono detti per fer che l'Saitre così resti inganato coi doppio lor sentineato, come restò Mirtillo dell'altime d'Amarilli. Novità molte bella che porta il caso, e fi sinspettatamente seguire tuto contrario di quello, che si credeva, e s' aspettava, così dagli operanti, come dai mediesniti spettatori.

## ATTO TERZO

SCENA NONA.

## SATIRO.

Jostui crede a Corisca? e segue l'orme
Di lei nella spelonca d'Ericina?
Stupido è ben chi non intende il resto.
Ma certe ei ti bisogna aver gran pegno
Della sua fede in man, se tu le credi;
E stretta lei con più tenaci nodi;
E stretta lei con più tenaci nodi;
Che non ebbi io quando nel crin la presi.
Ma nodi più possenti in lei dei doni
Certo avuto non hai. Questa malvagia
Nemica d'onestate, cggi a costui
S'è venduta al suo soitto, e qui dentro
Si paga il prezzo del mercato infame.
Ma forse costaggiù ti mandò il Cielo
Per tuo castigo e per vendetta mia.
Dalle pario di costui si scorge

252

Ch' egli non crede invano: e le vestigia Che vedute ha di lei, son chiari indizi, Ch' ella è già nello speco. Or fa un bel colpo: Chiudi'l foro dell'antro con quel grave E soprastante sasso, acciocche quinci Sia lor negata di fuggir l'uscità. Poi vanne al Sacerdote, e i suoi ministri Per la strada del colle a pochi nota Conduci, e fálla prendere, e secondo La legge e suoi misfatti, alfin morire. E so ben io, che data a Coridone Ha la fe maritale, il qual si tace, Perchè teme di me, che minacciato L'ho molte volte. Oggi farò ben io. Ch' egli di due vendichera l'oltraggio. Non vo' perder più tempo : un sodo tronce Schianterò da quest' elce : appunto questo Fia buono: ond' io potrò più prontamente Smovere il sasso. Oh come è grave! oh come È ben affisso! qui bisogna il tronco Spinger di forza, e penetrar si dentro, Che questa mole alquanto si divella. Il consiglio fu buono: anco si faccia Il medesmo di qua . Come s'appoggia Tenacemente! è più dura l'impresa Di quel che mi pensava: ancor non posso Svellerlo, nè per urto anco piegarlo. Forse il mondo è qui dentro? oppur mi manca Il solite vigor? Stelle perverse, Che macchinate? il moverò malgrado. Maledetta Corisca, e quasi dissi Quante femmine ha il mondo! O Pan Liceo. O Pan, che tutto puoi, che tutto sei, Moviti a preghi miei :

TERZO. Fosti amante ancor tu di cor protervo: Vendica nella perfida Corisca I tuoi scherniti amori. Così 'n virtù del tuo gran nume il movo, Così 'n virtù del tuo gran nume ei cade. La mala volpe è nella tana chiusa; Or le si darà il foco, ov' io vorrei Veder quante son femmine malvage In un incendio solo arse e distrutte.

## ANNOTAZIONI

#### DELLA NONA SCENA

DEL TERZO ATTO.

Inteso che ha il Saito il nome di Goitea, appresso di baj, comi era veramente femnina distonetta, vidato il Pastor giovane e hello entrare nella apelonca, ricetto, come disse Corice, comodo degli amanti: e faniamente udite le parole di lai, che motiravano di seguir l'orma di lei, abbe con gras conditato de la comitato della di comitato della comitato della considerazione di distributa della considerazione di distributa di considerazione di discorre, e alla finisiona del chiadre il apelonca, e noni seciare il romoda occasione, che gli appresenta il caso di sato e tradito:

Nella spelonca d' Ericha ) Che fu additata dal fiume Alfeo nel Prologo per segno della sua terra riconosciuta . Per la strada del colle a pochi nota ) Nota però a Corisca; la quale disegnò anch' ella di mandar i ministri a far prende-

re Amarilli con Cordone.

\*\* più dura l'impresa ec.) ù molto ragionevole che costui
peni molto a smover quel sasso, dovendo esser assai grande
per turar la bocca dell'antro, siccome nom è però fuori del

vertismile, chi egli il mnova massimamente estendo in usi sito, che per fanto trabocare basto solo che si saccasse dal monte: avendo poi per cagion del suo peso e del sito procività naturale at cadere, nel qual caso lassi da presupporra che fosse di sua natura un pezzo separato dall'altro sasso del sonote, mai in qualche parte però al tenacemente appicatio anti internationale del supporta del tempo, al consumerato con cosa lo vellerlo, o però di cei il Sistio?

Forse il mondo è qui dentro?) Parendogli che fosse troppo pesante.

Stelle perverse) Finalmente s'adira, e maledice Corisca con tutte le altre feamine del mondo. Alfane invoca Pase come suo nume particolate, e chiamalo Licce, dal monte cesì chiamato. Ovidio nel primo delle trasf. parlando di Siringa.

Redeuntem colle Lyceo Pan vidit hanc .

O Pan, che tutto puoi che tutto sei) Allude all'etimologia del nome, perciocche 70 gray in voce Greca vuol dir tutto,

e perciò chiamasi Pane, perciocchè in lui tutta si rappresenta la natura del mondo, siccome nella Scena quarta del primo Atto abbiam detto.

Fosti smante ancor in 1) Saggiamente tocca il Saitro questa corda che non può sonar all'orecchie di Pane, sorza ecciario a sdegno contra la mala femmina, ed a compassione di chi a betfato da lei, ricordandosi di Siringa, che l'uccellò, siccome nel primo delle trasformationi Ovidio favoleggiò, essendosi trasformata in canna appresso il fume Ladone per uscirgil di braccia, e però dice i uso internui anon;

Coi is vivia del no gren name e cade). Che costui muova la sasso in vivia del nos gren name e cade) che costui muova la sasso in vivia di Pana non sascebbe gran cosa, percèbi il demonio poò fare maggieri prove di questa nelle cosa della deconiza del cade del cosa della cade cosa della cosa della

del Lione sarebbe fiera , presupposti niente meno impossibili di quelli d'Aris, quand egli cambia gli occhi del giovane e que del vecchio, nel secondo lib. dell'Anima. Non voglio passar con silenzio un particolare, per diversi rispetti molto importante. Disse costui parlando dell'ingresso di Mirtillo nella spelonca d'Ericina. Stupido è ben chi non intende il resto, onde potrebbe alcuno far argomento che quel luogo fosse un postribolo dedicato e proprio delle operazioni laide e disoneste. Che però non è, ne per le cose dette si può far di lui tal concetto. In tre luoghi si parla della spelonea di Ericina nel Prologo oporatamente: nella Soena V. del terzo. dove Corisca non dice che sia luogo infame, perciocchè Amarilli non vi sarebbe entrata , nè sarebbe tale in quel sito , ma dice solo, ch' ella è molto comoda ai furti d'amore : e non ci sono de' luoghi comodi a ciò, che non sono, postriboli? Quando poi il Satiro dice qui : stupido è ben chi non intende il resto, non argomenta il fatto venereo dall'infamia della caverna d' Ericina come solita a così fatti congressi, ma per esser luogo rinchiuso, che dava occasione di sospettare, che riducendosi sola con solo, vi fosse per fine amoroso e disonesto. Come se si dicesse : si sono ritirati in camera soli , e hanno serrato l'uscio, stupido è ben chi non intende il resto. Non bisogna dunque infamar quel luogo, che non è infame, perciocche si verrebbe a macchiar la fama d'Amarilli, che vi fosse entrata, quantunque per fine non disonesto, nè in conseguenza il Poeta, il quale non l'avrebbe fatta entrare in luogo pubblicamente e notoriamente disonorato.

Come sei grande, Amore, Di natura miracolo e del mondo! Qual cor sì rozzo, o qual sì fiera gente Il tuo valor non sente? Ma qual sì scaltro ingegno e sì profondo Il tuo valor intende? Chi sa gli ardori che'l tuo foco accende Importuni e lascivi, Dirà: spirto mortal, tu regni, e vivi Nella corporea salma: Ma chi sa poi come a virtù l'amante Si desti, e come soglia Farsi al suo foco (ogni sfrenata voglia Subito spenta) pallido e tremante Dirà : spirto immortale, hai tu nell'alma Il tuo solo e santissimo ricetto. » Raro mostro e mirabile d'umano » E di divino aspetto, » Di veder cieco, e di saper insano, » Di senso e d'intelletto, » Di ragion e desio confuso affetto.

17

E tale hai tu l'impero Guarini, Past, Fide 258 ATTO Della terra e del ciel ch' a te soggiace. Ma, dirol con tua pace, Miraçolo più altero Ha di te il mondo, e più stupendo assai; Perocchè quanto fai Di meraviglia e di stupor tra noi, Tutto in virtà di bella donna puoi. O donna, o don del Cielo. Anzi pur di colui Che'l' tuo leggiadro velo Fe', d'ambo creator, più bel di lui! Qual cosa non hai tu del Ciel più bella? Nella sua vasta fronte Mostruoso Ciclope un occhio ei gira, Non di luce a chi'l mira, Ma d'alta cecità cagione e fonte. Se sospira o favella. Come irato leon rugge e spaventa; E non più ciel, ma campo Di tempestosa ed orrida procella Col fiero lampeggiar folgori avventa. Tu col soave lampo, E con la vista angelica amorosa Di due Soli visibili e sereni. L'anima tempestosa Di chi ti mira acqueti e rassereni: E suono e moto e lume. E valor e bellezza e leggiadría Fan si dolce armonía nel tuo bel viso, Che il cielo invan presume, Se il cielo è pur men bel del Paradiso,

Di pareggiarsi a te, cosa divina. E ben ha gran ragione Ouell'altero animale, TERZO. 25

Ch'uomo s'appella, ed a cui pur s'inchina Ogui cosa mortale, Se mirando di te l'alta cagione, T'inchina e cede: e s'ei tritonía e regna, Non è perchè di scettro o di vittoria Sii tu di lui men degna; Ma per meggior tua gloria:

» Chè quanto il vinto è di più pregio, tanto » Più glorioso è di chi vince il vanto.

Ma che la tua beltate Vinca con l'uomo ancor l'umanitate; Oggi ne fa Mirtillo a chi nol crede Maravigliosa fede.

E mancava ben questo al tuo valore, Donna, di far senza speranza Amore.

#### ANNOTAZIONI

## DEL TERZO CORO.

Is fine del Poets nustro nel presente Coro, è di lodare la Donna con occasione del marvigliarsi, che produce Amarilia nell' animo di Nitrillo, sforzandolo ad amaria senza speranza, che pare cosa marvigliona e impossibile, come a nuo luogo che pare cosa marvigliona e impossibile, come a nuo luogo la quale è tanto propria di lei, secondo che di sopra abbiam detto, recando cainaño sopra cio un bellissimo luogo d'Anacreonte, quanto è il semo dell' nomo, la forza del leone, e questa proprietti della donna in niuri ultra maniera meglio, che col mostrare, che per essa Amore sequista tutta la sua puosanza: prima doga ilara conso amplifica la grandezza d'Anmore per farni pui l'argomento di quanta eccellenza la donna da lodar Amore, che che già pur grande.

Di natura miracolo, e del mondo) Di natura quanto a se stesso, e del mondo in quanto oggetto di lui.

Chi sa gli ardori ) Rende la ragione perchè Amore sia gran miracolo. Per intelligenza di questo bisogna considerare come egli abbraccia tutte le potenzo del corpo e dell'anima uma-na, avvertendo che qui non parla il Poeta, se non di quell'Amore generativo, che è una delle specie dell'amor nmano e onesto, la quale si contraddistingue coll'amiclzia. Se l'atto del generare un simile a se si potesse far senza mezzo e opera corporale, non è tra tutte le azioni dell'uomo niuna, che si dovesse fare, nè si facesse con tanta purità e perfezio-ne dell'umano intelletto, quanto quella del generare, come cosa fra tutte l'altre divina; con cui si viene a un certo mo-do a imitare la provvidenza di Dio nella creazione dell'uomo, e ristorare con l'eternità della specie la nostra caducità; che è quasi un'emulazione, e sembianza d'opera eterna. Ma saremmo forse troppo superbi, se quest atto si nobile non fosse oscurato colla perturbazione degli affetti, e istrumenti corporei, che ci fauno conoscere e sentire colle sue pazze e sordide passioni i difetti dell' umana natura. Onde soleva dire Alessandro Magno, ch' egli non s'accorgeva mai tanto d'esser uomo, quanto facea nell'atto venereo. Dice dunque il Poeta: O Amore, s'io ti considero nell'animo, mi sembri un Dio, perchè fai opere simiglianti a quelle di Dio col propagare la specie umana: ma quando io ti considero nel corpo, ta mi sembri una bestia, facendo co tuoi atti sordidi e furiosi l'uomo simile ai bruti.

Forsi al suo feco pallida e tremate) Questi sono gli effetti che fi l'amore nel vero manne, dei quali i mille lughi parla si eccellentemente il Petrarca, che meglio di lui not a questa paura da quella rivercaza, che porta il vero amante alla donna amata, come immagine di quel bello che l'ha creata, per imprimer in essa, siccome stampa della divina provvidenza, la prole umans: e perciocchè questi ano al riverante per superimer del propositi della divina provvidenza, la prole umans: e perciocchè quest ano al riverante alla tina di anti di sono e a sensitamo riccio. Ma per venire alla baona e real dottrina peripatrica, abbiano a dire non è altro che appetito intellettuale. Londe come intelletto conosce il bello, e sense in sè medesimo la divina operazione del generave, ed propagar la specie, opera come abbian deltro, divina; ma come appetito essendo questo corporo, e etq., nei quali la natura, come era ben ragionevole, colloco tutta la maggior forza che abbia in se, muove le parti del corpo sordice, ma però necessarie a tal ministro. Questo è del propagar composo sono e altro che ma pre me era ben ragionevole, colloco tutta la maggior forza che abbia in se, muove le parti del corpo sordice, ma però necessarie a tal ministro. Questo è del propagar come sobbianto.

dangue il mitto di corpo e d'anima, che fa tenti miracolli, che qui di chima appunto miracolo, per engione del cosorso delle potenze animali e corporce, che sono tanto contrarie, e par i vinicono, e fanono quai a vicenda in questo gran negocio, che annor si chiana; si quale negli animali brati non e altro che cempto di lididica. Ma nell'umono, che che concorrano gli animi del congiunti, ancora che non possa frasi sema l'atto venerco, la libidica non e fine, ras mezzo. E però saggiamente quell'Ariatottle Coroneo a chi gli addiminata per la mone aveva per fine i tatto venerco, rispose: nel per quello, menue appello, per cammo nila spesificame per quello, menue appello, per cammo nila spesificame sesso chiaristica.

Raco matiro cc.) D' umano aspetto per esser appetito ragionevole e divino, rispetto a fine, che è di generare un simila a se, e propegare la specie umana. E per questo lo chiama mostro, siccome Singe leggiadmente Pitaraco il chiama non solo Estricto d'enjuni, ma lia medesimo un superiori del conservato del conservato del conservato del matura che abbiamo veduta in lutte esser tuteso, per la varia matura che abbiamo veduta in lutte esser tuteso, per la varia

Di veder cisco, e di suere insano I Di vedere, perchè opera coll intelletto, ma cieco, perchè nelle opera non consosci il suo fine, e si lascia condurre all'empito corporale: perciocchè nell' atto venere lo facossi hibidine perturba l'intelletto, che in quella operazione non adopera nolla, e da l'uogo all'appetito. In modo che se la ragione prima che si venga a quell' atto, non provvede di vesurica per fin onesto, podichi l'empito, naturale v<sup>4</sup> oper nulla, per esser consiminata dal circo essaco, siccome nel settimo libre delle Morali, parlando dell'incontinente ci mostra chiaro Artistolile.

E di sure fasso.) Perciocobè chi si conduce a generare savoi per il opera sembra un pazzo si fattamente, cho si vergogna d'esse veduto. E se la donna non ci fosse anchi cella per la sur parte d'oscentità, si vergogne-rebbe ancora per rispetto di lei, tanto è quell' atto abbomine-vole e solicio.

Di senso, e d'intelletto ) L'uno per l'appetito, e l'altro per la ragione.

Di ragion e desto confuso affetto). Che l'affetto s'acconfaccia col detsiderio, non è da dubiurme, essendo una medesima cosa, o poco almen differente. Ma affetto di ragione non può passar senza dubibo e nondimeno è questo ancor molto chiaro, perciocchè non è altro la volontà consumata, che un affetto indiritto dalla ragione. E però disse Arist, favellando della eletione, che cila è o un appetito intellettivo, o as intelletto oppositivo. Tutto in virtà di bella donna puoi) Applica il discorso, ch' egli ha fatto d'amore, e dei miracoli procedenti da lui a quel fine, che noi dicemmo già da principio essere stato in lui di celebrar la Donna con le lodi d'Amore, dicendo, che tutto il poter di lui nasce dalla bellezza di lei : ond egli intende poi di conchiudere , che la donna sia di più pregio. che non è Amore; non potendo egli senza la donna essere quel ch' egli è . La qual cosa se vera sia , non è qui luogo da disputare: perciocchè noi averemmo per avversari non solo tutti i Platonici, ma tutti ancora gli amanti, e la sperienza stessa, ch' è troppo grande avversaria. Non resterò tuttavia di recare un luogo di Aristotile nel problema quinquagesimo primo della decima porzione o sezione, come vien detta, dove egli tiene che niuna cosa sia bella di sua natura, ma bella in quanto dall'appetito vien giudicata, il che suol essere usnrpato ancora dal volgo, che il bello non sia bello, ma quel solo sia bello, che piace. Della quale autorità non fo quel capitale, che si dee fare della dottrina di lui, che vera-mente è il maestro ; perciocchè molti di que problemi , ap-presso di me, sono sospetti, per non legittimi. Menandro famosissimo Comico, e si può dire principe di tutti i Comici Greci , non vuole in certa sua commedia , che la forza d'amore venga dalla bellezza, nè da altra cosa corporea, contra il quale disputando Plutarco nel suo dialogo dell'Amore, tutto che tenga la ragione della bellezza, confessa nondimeno, che la forza d'amore consiste in altro: la qual sentenza è verissima . Bisogna dunque vedere l'effetto , che nell'amore fa la bellezza, la quale senza alcun dubbio ci concorre, siccome oggetto dell' occhio corporale, e l'anima per oggetto dell' occhio intellettuale. Avendo noi dunque per le cose dette di sopra veduto chiaramente, che l'amore generativo nell'uomo animal ragionevole, vuol prima l'unione degli animi, che dei corpi, dovendo generare un animal ragionevole: quello che nei bruti non si ricerca; fu molto ragionevole, ch'egli avesse un oggetto corporeo, che nel congiungimento dei corpi gli rappresentasse la bellezza interna dell'animo, e ajutasse l'impeto naturale all' atto del generare . E siccome l'anima nell' intendere e contemplare ha bisogno dei fantasmi corporei, che rappresentino le specie delle cose sensibili ; così amore nell'atto del generare si serve della bellezza corporea, per immagine della bellezza dell'animo .

Quinci nasce ch' ella dà tanta forza all' affetto, e che lo mannie s'accende tanto nel vedere un hel volto, e vien tanto da lui amato ancor che solo non basti a generare l'amore in lui. E sicome abbiam detto, che la fannasia rappresenta con tanta forza gli oggetti, che molte volte corrompe la virth del discorro, e fa l'uomo poco mene che pasza; coal virth del discorro, e fa l'uomo poco mene che pasza; coal

un bel volto, che serve per fantasia nell'amare, induce quella smania, che dal Petrarca è stata in tante guise si ben espressa, e si mirabilmente cantata.

design di coli i) Avendo detto che la donna è dono del ciclo, parendogli aver delto poco, si correge dicendo, che non è dono del ciclo, ma di colni, che ha creato il premo de celcione e novo luogo di celchirata, paragonando-la, ami pure anteponendo la sua beliezza a quella del celcio prima, perioccio di cido ha un ecchio solo, che non si poù rimirate, el clia ne ha due, che sono vibilisi pol premo del celcio del del colo del colo del celcio del colo del colo

Mottrono Celore's Intende di Polifeno, del quale Omero nell' Odissa, e Virgilio nel Tero dell' Enede fa parlar Achemenide, che racconta come Ulisse, essendo giunto in quella parte e avendolo innebrito, gli cacció quell' occhio solo che aveva in fronte, della qual azione Europide compose la Traegelai, intitolata il Ciclope, e l'ecorcio cantò poi gli anori di lui, amente di Galueta, nell' undecinno Idilio; gli anori di lui, amente di Galueta, pell' undecinno Idilio; di cincio. Circ qui lo paragona a Ciclope, insperocche, siccone quell' immenso Gigante aveva un occhio solo, eschi il Ciclope, por assistiono, acult' egil hau no cchio solo, evervadosi di lui per traslato del Sole per Gocchio di Polifeno, in questa maniera? Ingrava, quad torra solum sub fronte Iucheta Argolici ciprei, aust Phaebese dampagda intern.

Come irato Leon rugge, e sparenta) Gioè, quando tuona. Di due Soli visibili, e rerai J Gioè gli occhi, che chiama soli, perchè son luminosi, ed hanno questo di più, che sono visibili, e però avanzano il Sol di bellezza; piocichè questa è fatta per esser oggesto di chi la mira: laonde nou potende mirari, non si può dire, che bello sia.

mirarsi, non si può dire, che bello sia.

L'anima tempestora) Cioè per le cure, e travagli della
vita umanu, siccome disse già Linco, i sospiri amorosi nell'animo d'Alcide essere stati delle passate noje dolci respiri.

E suono e moto e lume) Suono per le parole, moto per

gli atti, lume per lo splendore degli occhi, valore per la bellezza dell' animo, bellezza per quella del corpo, l'eggiadria per condimento di tutto. Onde disse Catullo, che certa donna non era bella, mancando in questa parte. Noa est in toto corpor mice atti, che altro non vuol dire, che leggiadria.

Fan si dolce armonia nel tuo bel vito) Metafora gentilissima, e propriissima della bellezza, la quale uon è altro, che proporzione di parti, come è l'armonia proporzione di numeti: onde volle Platone, che l'anima fosse armonia, contra la qual opinione disputò la Scuola Peripatetica. Ma come si può dire, che l'valore conocra nel bet viso a fare con l'altre parti quell'armonia? Per la ragione detta di sopra, cha la bellezza esterna è simbolo dell'interna; e avendo con esso lei proporzione, può ragionevolmente concorrer nell'armonia.

Se'l cielo invan presume) Un altro luogo porta da lodare la donna, dicendo che quanto il Paradiso è più bello, che non è il cielo, tanto la donna, che il paradiso somiglia, è più bella che non è lui. Hassi qui a prender il Paradiso non per quel luogo, che i Gentili credettero fusse stanza dell'anime valorose, e degli Eroi, che con altra voce chiamarono campi Elisi, e il Poeta nostro altrove circoscrivendolo, il chiamò fortunato giardin de Semidei; perciocche Paradiso in Greca voce vuel dir giardino, il quale non può esser più bel del Cielo, essendo egli vicino tanto all'inferno, quanto di sopra con l'autorità di Virgilio abbiam dimostrato. Che direm dunque? Veramente se si trattasse qui del nostro, la cosa sarebba chiara, perciocchè egli essendo nel ciel empireo, ch'è sovra tutti gli altri cieli, luogo dell'eterna beatitudine, non ha alcun dubbio, che non sia molto più bello dei cieli inferiori e visibili; ma questi che son gentili, qual cognizione potevano essi avere di tal Paradiso? Per soluzione di questo dubbio, due cose sono da considerarsi: l'una è il luogo, e l'altra è la voce. Quanto al primo, siccome i Gentili ebbero per via di lume naturale cognizion d'un primo motore; così potettero ancora credere, che la sua stanza fosse superiore a tutti i cicli, e quivi fosse l'eterna beatitudine, siccome noi veggiamo in più d'un luogo appresso gli antichi: e Omero specialmente. Aristotile anch' egli nel primo del cielo conferma questa sentenza, con tai parole. Onnes enim homines de Diis habent existimationem, et omnes eum qui sursum est locum Deo tribuunt, e Barbari e Greci. Laonde non è inconveniente, che questo Coro, il qual disse nel primo. Ma tu che stai sovra le Stelle e'l Fato, e con saver divino indi ne reggi alto motor del cielo; avesse opinione, che la sua stanza fosse il Paradiso, cioè luogo di eterna felicità. Quanto alla voce, non mi ricordo d'aver veduto mai Paradiso in tal sentimento appresso gli antichi; chiamarono ben quella sede di Dio οὖρανὸν, quasi

termino esteriore di tutti i corpi celesti: e  $\bar{g}\lambda v\mu \pi \sigma \sigma$ , per esser in ogni parte lucido e puro, ma paradiso non so d'averlo veduto. Nullatimeno per esser questa una voce domestica al-l'orecchie del teatro, tanto significante ed espressiva di quel concetto che si vuole rappresentare, si può ben concedere al Poeta, che l'abbia, per così dir, abussia, riposto alle per-

sone che parlano, quand'ella calza sì bene a quelle che ascoltano.

Quell' altero animale ) Amplifica la lode con la definizione. o pinttosto descrizione dell'nomo, chiamandolo, per enfai, animale altero, cioè nobile ed eccellente; il quale aggiunto quasi sempre si prende in buona parte, come in tanti luogii del Petrarca, del Boccaccio e di Dante si può vedere.

Ed a cui pur s'inchina ogni cosa mertale) Per questo disse Arist, nel terzo delle morali, che fra tutte le cose del mundo inferiore non è niuna più perfetta dell' uomo : immegine di Dio, secondo la verità Teologica, che fu pur anche in ciò conosciuta, o adombrata piuttoste dai Filosofi autichi, e spe-

cialmente dai Pitagorici e dagli Egizi .

Vinca con l'uomo ancor l'umanitate) Applica tutto quel che egli ha detto, lodando la beltà della donna, al proposito della favola, nella quale è cosa maravigliosa il vedere che Mirtillo ami con tanta fede, e con niuna speranza di averla; attribuendo questo alla bellezza della donna, che vince gli affetti umani . Nel che bisogna notare , che sebben l'uomo in concreto non può stare senza l'umanità , nè l'umanità senza l' nomo; con la ragione però si distinguono nell'astratto: perciocche l'uomo è la sostanza, e l'umanità è la natura di lui; e perchè l'uomo in concreto ha la volontà , che si può o pregando, o persuadendo, o allettando mutare, non è miracolo, ch' cgli possa volere una cosa che abbia del divino, avendo l' intelletto divino. Ma vincer l'umanità, cioè la naturale propensione, che non può svellersi dal soggetto senza corronperlo, questo è maraviglioso, essendo cosa impossibile l'amare senza desiderare, nè desiderare senza speranza, la quale non è altro, secondo S. Tommaso, che una estensione dell'appetito alla cosa desiderata, ovvero un desiderio di lei con fiducia di conseguirla. Ma bisogna sapere, che questo miracolo non è altro, che amare onestamente, siccome quello che si fa senza interesse : e la speranza presuppene il puro interesse; e però dicone i nostri Teologi, che non bisogna amar Dio sperandone il proprio bene, ma con fine che'l nostro bene ridondi in gloria di lul; e questo è il vero amore figurato col suo mirabile e sopra umano intelletto dal Filosofo ne suoi libri dell'Etica, il quale in ogni luogo tenne costante opinione, che l'amore fosse un voler bene alla persona amata, non per proprio interesse, ma solo per ben di lei. Può dunque amare senza speranza, chi può amare senza interesse, o di proprio utile o di proprio diletto. Il quale instinto della natura chi può stirpare, pnò anche dir di far un miracolo, parlando dell'amore generativo: perciocche o di quel d'amicizia, o del divino, è cosa corta, che il vero amore è senza interesse .

DEL TERZO CORO.

Donna di far senza perazza e more / Cioè tenna speranza di conseguire alcun utile, ovvero alcun diletto dalla persona che s'ama, onde nance la lodo della bellezza, che rende gli uomini sì perfetti in virtà dell'oggetto, che rassembra una delle forme divine, che non sente gli affetti ingeniti e ordinazzi dell'umana natura.

# ATTO QUARTO

## SCENA PRIMA.

## CORISCA.

Tanto in condur la semplicetta al varco Ebbi pur dianzi I cor fisso e la mente, Che di pensar non mi sovvene mai Della mia cara chioma, che rapita M' ha quel brutto villano, e comi io possa Ricoveratala. Oli quanto mi fu grave D'avermi a riscattar con si gran prezzo, E con si caro pegno! Ma fu forza Uscir di man dell'indiscreta bestia: Chè quantuque egli si più d' un coniglio Pusillanimo assai, m'avria potuto Far nondimeno mille oltraggi e mille Fiere vergogue. lo l'ho schernite sempre,

E fin che sangue ha nelle vene avuto, Come sansuga l'ho succhiato. Or duolsi Che più non l'ami, e di dolersi avrebbe Giusta cagion, se mai l'avessi amato.

» Amar cosa inamabile non puossi. Com' erba che fu dianzi a chi la colse Per uso salutifero si cara; Poiche 'I succo n' è tratto, inutil resta, E come cosa fracida s'abborre; Così costui, poichè spremuto ho quanto Era di buono in lui, che far ne debbo, Se non gettarne il fracidume al ciacco? Or vo' veder se Coridone è sceso Ancor nella spelonca. Oh, che fia questo? Che novità vegg'io? son desta o sogno? O son ebbra o traveggio? so pur certo, Ch' era la bocca di quest' antro aperta Guari non ha: com' ora è chiusa? e come Questa pietra sì grave e tanto antica All' improvviso è ruinata a basso? Non s'è già scossa di tremuoto udita. Sapessi almen se Coridon v'è chiuso Con Amarilli; chè del resto poi Poco mi curerei: dovria pur egli Esser giunto oggimai, si buona pezza È che parti, se ben Lisetta intesi. Chi sa che non sia dentro, e che Mirtillo

» Così non gli abbia amendue chiusi: Amore » Punto da sdegno, il mondo anco potrebbe » Scuoter, non ch' una pietra: se ciò fosse, Già non avria potuto far Mirtillo Più secondo il mio cor, se nel suo core Posse Corisca invece d'Amarilli.

Fosse Corisca invece d'Amarilli. Meglio sarà che per la via del monte Mi conduca nell'antro, e il ver n'intenda.

#### ANNOTAZIONI

#### DELLA PRIMA SCENA

DEL QUARTO ATTO.

In quests prima Sean. Corisca vien a vedere gli affesti dalla sur manchias al folicomente occidie, che tambe is necedetto, quante lala ha disegnato. Ma prima d'ogc' altra cosa le torna a mente d'aver perduta la sua capellatura; il che vien fatto dal Posta nostro con atte, per levare lo acrupolo che quinci poteva nostro con atte, per levare lo acrupolo che quinci poteva nostro con atte, per levare lo acrupolo che quinci poteva nascere nella considerazione degli sacolturi, perché Corisca penasse tanto a liberarsi dalle mani del Saitro, essendo in ana potesta di farfo con la percita della chiama. Or coste penasse tanto a liberarsi dalle mani del Saitro, essendo in ana potenta di farfo con la percita della chiama. Or coste penasse la considerazione della cons

Che quantinque egli tia più d'un consiglio co. ) Vuole anche qui il Poeta, che sappian gli spettatori, che 'l Satiro era vilissimo e putillanimo iuor di modo, acciocche non paja strano, e che Corisca sia stata tanto ardita contra di lui, ed egli si vigilacco verso di lei.

Come sansuga) Così Orazio; Non missura cutim nisi plens gruoris hirudo. Amar cora inamabile nos puosti) Sentenza per l'ordinario veriassima. Onde Aristotile nell'ottavo capitolo dell'ottavo dell' l'Etica si fa befle d'alcani, i quali non avendo in se niuna amabile qualità, si lamentano però di non esser amati. Se non gettares il fracidiume al ciacco ) Ciacco val quanto

porco. Arios, nelle Satire:

Perchè sanno imitar l'asino, e'l ciacco.

Or vo' votor? Qui si volge a far quello, che l'ha condotta a venir in Seena, cioè vedere se Coridone e secon anocan anlla apelouca secondo l'ordine concertato da lei. E vedendo prima se ne marriglia e poli l'interpreta secondo ch' talla vorrebbe, a che meglio le torna comodo, essendo fatta tamo insolente nel presumere della fertua», ch'ogual accidente, ancorché situitro, converte in biona ventura, siccome assai beno d'essere illerepretate.

Sapessi almea se Coridon ) Del quale disse nella Scena quinta dell'Atto terzo, che si volca servire per mandare nella spelonca, acciocchè fosse colta con esso lui Amarilli.

Se bea Liesta interi.) Lisetta sua fante, della quale parlò nella medesima quinta dell' Atto terzo, e die da intender ad Amarilli, che Silvio fosse invaghito di lei, e che doveva trovarsi con esso lui nella spelonca, per farci entrare altres Amarilli per corlo in adulterio, e rompet il matrimonio.

# ATTO QUARTO

## SCENA SECONDA.

## DORINDA, LINCO.

### DORINDA

E conosciuta certo
Tu non m'avevi, Linco?
Linco

Chi ti conoscerebbe
Sotto queste si rozze orride spoglie
Per Dorinda gentile?
S'io fossi un fiero can, come son Linco,
Malgrado tuo t'avrci
Troppo ben conosciuta.
Oh che veggio, oh che veggio!

Un affetto d'amor tu vedi, Linco, Un effetto d'amare Misero e singolare.

Una fanciulla, come tu sì molle E tenerella ancora, QUARTO. 27 Ch'eri pur dianzi, si può dir, bambina;

E mi par che pur jeri T'avessi tra le braccia pargeletta,

E le tenere piante

Reggendo, t'insegnassi A formar babbo e mamma,

Quando a servigi del tuo padre io stava. Tu che qual damma timida solevi, Prima ch'amor sentissi.

Prima ch' amor sentissi Paventar d'ogni cosa

Ch' all' improvviso si movesse; ogn' aura,

Ogni augellin che ramo Scotesse, ogni lucertola che fuori

Della fratta corresse; Ogni tremante foglia Ti facea sbigottire;

Or vai soletta errando Per montagne e per boschi,

Per montagne e per boschi, Nè di fera hai paura nè di veltro?

» Chi è ferito d'amoroso strale,

» D'altra piaga non teme. Linco

Ben ha potuto in te, Dorinda, amore, Poiche di donna in uomo,

Anzi di donna in lupo ti trasforma . Dorinda

Oh, se qui dentro, Linco, Scorger tu mi potessi, Vedresti un vivo Lupo Quasi agnella innocente L'anima divorarmi!

Linco E quale è il lupo? Silvio? Guarini, Past. Fido

Ah tu l'hai detto!

E tu, poich' egli è lupo, In lupa volentier ti sei cangiata: Perchè se non l'ha mosso il viso umano, Il mova almen questo ferino, e t'ami. Ma, dimmi, ove trovasti Questi ruvidi panni?

DORINDA Io ti diro : mi mossi Stamane assai per tempo Verso la dove inteso avea che Silvio A piè dell' Erimanto Nobilissima caccia Al fier cignale apparecchiata avea. E nell' uscir dell' Eliceto, appunto Quinci non molto lunge Verso il rigagno che dal poggio scende, Trovai Melampo il cane Del bellissimo Silvio, che la sete Quivi , come cred' io , s'avea già tratta . E nel prato vicin posando stava . Io, ch' ogni cosa del mio Silvio ho cara. E l'ombra ancor del suo bel corpo, e l'orma Del piè leggiadro, non che'l can da lui Cotanto amato, inchino, Subitamente il presi: Ed ei senza contrasto. Qual mansueto agnel meco ne venne : E mentre io vo pensando Di ricondurlo al suo Signore e mio,

Sperando far con dono a lui si caro Della sua grazia acquisto; Eccolo appunto, che venia diritto Cercandone i vestigi e qui fermossi di Caro Linco i non veglio Perder tempo in marvanti Minutamente quello

Ch' e possate tra noi: Ma diro ben, per ispedirmi in breve,

Di mentite promesse e di parole,

Di mentite promesse e di parole,

Pien d'ira e di disdegno

Col suo fide Melampo, 11 10 163 E con la cara mia dolce mercede . 17 163 Linco 18 16 163

DORINDA

Anzi, come se appunto
Il foco del suo sdegno
Fosse stato al mio cor foco amoroso;
Crebbe per l'ira sua l'incendio mio;
E tuttavia seguendone i vestigi,
E pur verso la caccia
L'interrotto cammin continuando,
Non molto lunge il mio lunjur reggiunsi;
Che quindi poco prima
Di me s'era partito: onde mi venno
Tosto pensier di travestirmi, e in questi
Abiti suoi servili
Assondermi si ben, che tra pastori

Nascondermi si ben, che tra pastori
Potessi per pastore esser tenuta;
E seguire e mirar comodamente
Il mio bel Silvio.

Linco E in sembianza di lapo 37

Tu se ita alla caccia, E t'han veduta i cani, e quinci salva Sei ritornata? hai fatto assai, Dorinda.

Non ti maravigliar, Linco, chè i cani A chi del Signor loro È destinata preda Ouivi confusa infra la spessa turba De' vicini pastori Ch' eran concorsi alla famosa caccia, Stav' io fuor delle tende Spettatrice amorosa Via più del cacciator, che della caccia. A ciascun moto della fera alpestre Palpitava il cor mio: A ciascun atto del mio caro Silvio Correa subitamente Con ogni affetto suo l'anima mia. Ma il mio sommo diletto Turbava assai la paventosa vista Del terribil Cignale, Smisurato di forza e di grandezza. Come rapido turbe D'impetuosa e subita procella, Che tetti e piante e sassi e ciò ch' incontra, la poco giro, in poco tempo atterra; Cost a un solo ruotar di quelle zanne E spumose e sanguigne, Si vedean tutti insieme Cani uccisi , aste rotte , uomini offesi . Quante volte bramai. Di patteggiar con la rabbiosa fera Per la vita di Silvio il sangue mio!

Quante volte d'accorrervi, e di fare

Con questo petto al suo bel petto scudo! Quante, volte dicea Fra me stessa: perdona, Fiero cignal, perdons Al delicato sen del mio bel Silvio. Così meco parlava Sospirando e pregando; Quand' egli di squamosa e dura scorza Il suo Melampo armato Contro la fera impetuoso spinse, Che più superba ognera S' avea fatta d' intorno Di molti uccisi cani, e di feriti Pastori orrida strage. Linco, non potrei dirti Il valor di quel cane; E ben ha gran ragion Silvio se l'ama: Come irato Leon che 'l fiero corno ... Dell' indomito Tauro Ora incontri, ora fugga, Una sola fiata Che nel tergo l'afferri Con le robuste branche, Il ferma sì, ch'ogni poter n'emunge; Tale il forte Melampo Fuggendo accortamente Gli spessi giri e le mortali rote Di quella fera mostruosa, alfine L'assanno nell'orecchia: E dopo averla impetuosamente Prima crollata alquante volte e scossa, Ferma la tenne si, che potea farsi Nel vasto corpo suo, quantunque altrove Leggiermente ferito,

Di ferita mortal certo disegno.
Allor subitamente il mio bel Silvio,
Invocando Diana,
Drizza tu questo colpo,

Drizza tu questo colpo, Disse, che a te fa voto Di sacrar, santa Dea, l'orribil teschio: E in questo dir dalla faretra d'oro Tratto un rapido strale,

Fin dall' orecchia al ferro
Tese l'arco possente,
E nel medesmo puate
Resto piagato ove confina il collo
Con l'omero, simistro, il fier cinghiale,
Il qual subito cadde: io respirai
Vedendo Silvio mio fuor di periglio.
Oli fortunata fera,

Degna d'uscir di vita Per quella man che invola Si dolcemente il cor dai petti umani!

Linco

Ma che sarà di quella fera uccisa?

Nol so, perchè men venni, de l'elemente de la companie de la compa

E tu non vuoi uscir di questi panni?

Si voglio, ma Lupino Ebbe la veste mia con l'altro arnese, E disse d'aspettarmi Con essi al fonte, e non ve l'ho trovato. QUARTO.

Caro Linco, se m'ami,
Ya tu per queste selve
Di lui cercando, chè non può già molto
Esser lontano. Poserò frattanto
Là in quel cespuglio: il vedi? ivi t'attendo,
Ch' io son dalla stanchezza
Vinta e dal sonno, e ritornar non voglio
Con queste spoglie a casa.

Io vo. Tu non partire Di là fin ch'io non torni.

### ANNOTAZIONI

#### DELLA SECONDA SCENA

DEL QUARTO ATTO.

Jopo che Dorinda restè schernita da Silvio, siccome s'è veduto nella seconda del secondo, parti la cattivella accesa di desiderio di pur seguirlo, com' ella stessa nella terza seguente del medesimo Atto diceva, seco dolendosi della fierezza di lui. Laonde essendosi incontrata nel suo Lupino, gli venne spirito di prender i rozzi panni di lui, e così travestita condursi là, dove l'amato Silvio tornato era, dopo il racquisto del suo Melampo, a far la caccia al cignale; la qual finita, ritorna ora Dorinda con Linco da lei trovato per istrada, il quale si maraviglia vedendola in que panni, non già perchè le pala sconvenevole, che una fanciulla vada in quell'abito per ca-gione d'amora, poichè l'amare in quel secolo, che viveva con le leggi della natura, e'l confessare d'amar un solo non disdiceva a vergine onesta, la quale se potea senza biasimo andar soletta ovunque più le piacea, poteva ancora onestamente mutarsi d'abito, e travestirsi; non si maraviglia dunque di questo, per non essere cosa nè nuova, ne allora mel fatta; ma che essendo d'anni si giovanetta, e per natura si timida, si sia arrischiata di andar attorno senza timore di cosa alcuna.

So font affer on Scherz Linco quasi tempre la quasi Sema con cos loi : alice di me nevre consciuta con com esta : alice di me nevre consciuta con com 'ella era coperta di quel cuojo di lupo, siccomo avrebbe fatto se fosse suto un cane, animale per ordinario grun nemico del lupo; e però dice malgrado, perchè le si sarebbo avventato.

Un affetto d'amor) Quei testi, che leggono effetto d'amore, e affetto d'amare, sono scorretti, perciocchè l'affetto conviene alla passione, e l'effetto all'opera. E però bisogna legger così: Un affetto d'amor tu vedi, Linco, Un effetto d'a-

A formar babbo e mamma) Queste son voci de pargoletti, che cominciano a snodar la lingua. Dante.

### Nè da lingua che chiami mamma, o babbo.

Quendo ai servigi del tuo padre io stava ) Il che mostra da un canto verisimile la dimestichezza, che ha Linco con esso lei, e dall'altro la cura, che di lei prende.

'Chê i ferito d'amoróno terale ) l'inche qui la ragione del son esser tatto sieura, dicencio che l'amante non ha putra di corsa alcuna. Cost dicera Ovidio nel quarto delle trasformazioni d'Tibbe, che s'articibi oucire di notte tempo foce propositione del la constanta del compositione del constanta del compositione della compositione d

Anzi di donna ia lapo, ec.) Seguita pure scherzando Linco con esso lei, ed essa rispondendo secondo il suo concetto amoroso, siccome è chiaro nel testo.

lo ti dirò, mi mossi ec.) Qui racconta quello, che mancava nella seconda del secondo; cioè di far intender com'ella avesse trovato il cane di Silvio. Il che non poteva ella fare in quella Scena con arte:

E nell'useir dell'Eliceto, ec.) Eliceto vuol dir un bosco d'Elei, come querceto di querce, siccome altrove s'è detto. Caro Linco, non voglio ec.) Come fu arte il far dire quel che mancava alla storia del cane, perchè non s'era nè più

che manenva alla storia del cane, perchè non s'era nè più veduto, nè più udito; cost è arte il tacer quello, che passò tra Silvio e lei, essendo nelle drammutiche sivole le cost fatte repliche viziose:

Oh dispietato Silvio!) Pare che qui non sia servato il decero avendo il medesimo Linco nella prima del primo lodato Silvio del non amare Dorinda: ma infatti non v'è peccato, poichè l'obbligo, ch'egli avea di persuader a Silvio, che non amasse Dorinda, non passa ora a persuader a Dorinda il medesimo : massimamente che colà faceva quell' ufficio che conveniva a buon servidore; qui non è tenuto di far lo stesso a Dorinda, massimamente, che non potrebbe riuscite se non con dispiacere di lei, e senza frutto alcuno dell'opera; e quello, ch' è principale in questo proposito, senza alcun obblige, non essendo più servidore nella casa di lei, come essere già soleva, e però non fa alcun errore se va piaggiando e secondando l'umore di questa giovinetta cotanto d'amore accesa .

E tuttavia seguendone i vestigi) Va pur continuando il suc-cesso della sua gita alla caccia, per dir a Linco la cagione dell'essersi travestita; ond'egli si maraviglia, che i cani non l'abbian assalita secondo il primiero concetto che n'ebbe, quando le disse per ischerzo. Se fossi un fiero can, come son Linco, ed ella va continuando nel chiosare ogni cosa, secon-do il senso amoroso; dicendo, che dovendo esser preda di Silvio solo (nel che parve ch' ella fosse indovina) i suoi cant non la potevano offendere .

Quinci confusa ) Racconta qui il successo di quella caccia, e non è fuori del verisimile, perciocchè ella il fa con gran gusto; e però vi mette molto studio nel descriver esattamente tutti i particolari. Così fanno gli amanti per l'ordinario loquacissimi nel favellare della persona amata, narrandone ogni minuzia, sicchè non se ne sanno staccare. Esprime ancora, e molto al vivo ci rappresenta gli affetti suoi, mentre ella era assalita da diversi moti dell'animo, per cagion del suo Silvio .

Come rapido turbo ) Non poteva meglio imitare i moti rapidissimi del cignale, di quello che ha fatto col paragone del turbine; il quale non è altro, che incontro di due venti, che in un medesimo tempo esalano impetuosi, e scoppiano da due nugole, spingendosi verso terra, e incontrandosi insieme, cagionano vari effetti, tutti terribili e spaventosi, mediante i diversi vapori che seco portano, siccome chiaramente Aristo-tile c'insegnò ne suoi libri delle Meteore: nè vo'tacere che Ovidio, nell'ottavo delle sue trasformazioni, descrivendo la caccia del cignal Calidonio, il paragona al fulmine, como il Poeta nostro al turbine.

Fortur, ut excussus elisis nubibus ignis.

In poco giro, in poco tempo atterra) Questo è detto a differenza degli altri venti, che spirando da regioni Iontane, e per lungo spazio si stendono, siccome quei, che hanno molta materia; perciocchè turbine non sarebbe, se poco spazio, e poco tempo non abbracciasse.

Così a un solo retar di quelle zanne ) Che mobe son dette sanne : significano propriamente le prese, cioè i denti maggiori degli animali. Dante:

### E con le agute ranne.

Mi parea allor veder fender i fianshi ) Onde assanare , che si dirà più sotto, vuol dire afferrar col denti.

Cani uccisi, aste rotte, uomini offesi ) In questo solo verso ha ristretto il Poeta nostro tutto quello, che in molti versi ha detto Ovidio narrando nell'ottavo delle sue metamorfosi la fierezza del cignal Calidonie, come abbiem detto.

Perdona, fiero cignat, perdona) Forma di dire nel medesi-

mo proposito usata da Tribullo nel libre quarto, in nome di Sulpizia a Cherinto . Parce meo juveni , seu quis bona Pascua eampi ec. la voce di perdonare, nel suo primo e più proprio significato, importa rimettere il poecato. Mu perchè chi rimette il peccato s'astiene di dar la pena; per questo s'usurpa ancora per astenersi da far altrui male, nel qual sentimento l'usò il Petr. nel sonetto:

> Lasso, ben sa che dolorose prede, Di noi fa quella , che a null' uom perdona .

### Cioè la morte .

E ben ha gran ragion Silvio, se l'ama) Questo conferma la necessità, che ebbe Silvio di lasciar la caccia, di tornar in Scena, di sofferir la noja dell'odiata Dorinda per riaver il suo cane, essendo si valoroso.

Come irato Leon ) Comparazione molto a proposito per

mostrare la fortezza e attitudine di Melampo .

Ogni poter n'emunge) Verbo latino, che vuol dire moccarsi il naso. Onde dicevano, homo naris emunciae, volendo significare una persona astuta. Per traslato si prende per moz-Zare, e in conseguenza per levare e scemare.

L'assannò nell'orecchia) Cioè l'afferrò. Verbo come s'è

detto, che vien da sanna, che è la presa dei denti della fiera

più possenti e più lunghi .

Invocando Diana ) Come fece Ampicide, che invocò Febo nella sopraddetta caccia del cignal Calidonio.

> Phaebe, ait Ampycides, si te coluique, coloque, Da mihi quod petitur certo contingere telo.

ANNOTAZIONI

284

L'orribil teschio ) Teschio vuol dir capo separato dal bue. sto . Petrar.

> Vince Oloferne, e lei tornar soletta Con un ancella , e con l'orribil teschio .

Fin dall' orecchia al ferro) Quanto si compiace questa fan-ciulla di dipinger esattamente questo bel colpo dell'amato garzone: la quale accuratezza se non fosse in bocca di giovanetta innamorata, non sarebbe forse ornamento a poema drammatico convenevole, per essere dipintura più propria dell' Epico .

Restò piagato ove confina il collo ) Così Ovidio fa che Meleagro ferisce il Calidonio nella medesima parte.

Splendidaque adversos venabula condit in armos. E la ragione è questa di ferir in quel luogo; perciocchè il sangue subito scende al cuore, e l'ammazza. È però il fa ferire nell'omero sinistro.

Per non esser veduta innanzi a tutti ) Perciocchè mentre a attendeva alla caccia, non dubitava d'esser avvertita, nè conosciuta; ma finita la cascia, che occupava la vista di tutti, era più agevol cosa, che altri la notasse e s'accorgesse di lei : e perchè tutto il resto è chiarissimo, non accade in questa Scena dir altro .

# ATTO QUARTO

# SCENA TERZA.

Coro, Ergasto.

### Coro

astori, avete inteso, Che'l nostro semideo, figlio ben degno Del gran Montano, e degno Discendente d'Alcide, Oggi n'ha liberati Dalla fera terribile che tutta Infestava l'Arcadia; E che già si prepara Di sciorne il voto al tempio . Se grati esser vogliamo Di tanto benefizio, Andiamo tutti ad incontrarlo; e come Nostro liberatore Sia da noi onorato Con la lingua e col core: » E benchè d'alma valorosa e bella » L'onor sia poco pregio; e però quello » Che si può dar maggiore »:Alla virtute in terra .

ERGASTO
Oh sciagura dolente! oh caso amaro!
Oh piaga immedicabile e mortale!
Oh sempre acerbo e lagrimevol giorno!
CORO

Qual voce odo d'orror piena e di pianto?

Stelle nemiche alia salute nostra, Così il nostro sperar levaste in alto, Perchè poscia cadendo, Con maggior pena il precipizio avesse?

Questi mi par Ergasto: e certo è desso.

Ma perche il ciclo accuso?
Te pur accusa, Ergasto;
Tu solo avvicinasti
U sca pericolosa.
Al focile d'amor, tu il percotesti,
Et us ol ne traesti
Le faville, oud è nato che in in inconio
Ma sallo il ciel, se da buon fin mi mossi,
E se fu sol pietà che mi c'indusse.
Oh sfortunati amanti!

Ma sallo il ciel, se da buort fin 'mi mossi, E se fu sol pietà che mi e 'induse; Oh sfortunati amanti l'accor. Oh misera Amarilli! Oh Titiro infelice! oh orbo padre! Oh desolata Arcadia! olt noi meschini! Oh finalmente misero e infelice. Quanti pardo e veggió, Quanto pardo e quanto opense! Ohimè! qual fia cotesto
Si misero accidente,
Che in se comprende ogni miseria nostra?
Andiam; pastori, andiamo
Verso di lui, che appunto
Egli ci viene incontra. Eterni numi,
Ah non è tempo ancorra
Di rallentar lo sdegno?
Dinne, Ergasto geutile,
Qual fiero caso a lamentar ti mena?
Che piangi?

ERGASTO

Amici cari,
Piango la mia, piango la vostra, piango
La ruina d'Arcadia.

Coro

Ohimè! che narri? Engasto

È caduto il sostegno D'ogni nostra speranza. Coro

Deh parlaci più chiaro.

EROSTO
La figliuola di Titiro, quel solo
Del suo ceppo cadente, e del cadente
Padre appoggio e rampollo;
Quell' unica speranza
Della nostra salute,
Ch' al figlio di Montano era dal Cielo

Destinata e promessa, Per liberar con le sue nozze Arcadia; Quella Ninfa celeste,

Quella saggia Amarilli,

288

Quell'esempio d'onore, Quel fior di castitate,

Ohime! quella . . . ah mi scoppia Il core a dirlo!

> Coro È morta?

No, ma sta per morire.

Ohimè che intendo?

ERGASTO-

E nulla ancor intendi.

Peggio è che muore infame. Coro

Amarillide infame? e come, Ergasto? Ergasto

Trovata con l'adultero; e se quinci Non partite si tosto, La vedrete condurre Cattiva al tempio.

Coro

» Oh bella, e singolare,

» Ma troppo malagevole virtute » Del sesso femminile! oh pudicizia

» Del sesso femminile! ob pudicizia » Come oggi sei si rara! Dunque non si dirà donna pudica, Se non quella, che mai Non fu sollecitata? Oh secolo infelice!

ERGASTO
Veramente potrassi
Con gran ragione avere
D'ogni altra donna l'onestà sospetta,
Se disonesta l'onestà si trova.

QUARTO. Coro

Deh, cortese pastor, non ti sia grave Di raccontarci il tutto. ERGASTO

Io vi dirò: stamane assai per tempo Venne, come sapete, Il Sacerdote al Tempio Con l'infelice padre Della misera Ninfa. Da un medesmo pensier ambidue mossi

D'agevolar co' prieghi Le nozze de lor figli Da lor bramate tanto. Fer questo selo in un medesmo tempo

Fur le vittime offerte, E fatto il sacrificio

Solennemente e con sì lieti auspici. Che non fur viste mai Nè viscere più belle,

Ne fiamma più sipcera o men turbata : Onde da questi segni Mosso il cieco indovino.

Oggi, disse a Montano: Sarà il tuo Silvio amante, e la tua figlia Oggi, Titiro, sposa.

Vanne tu tosto a preparar le nozze. Oh insensate e vane

Menti degli indovini! e tu di dentro Non men che di fuor cieco: Se a Titiro l'esequie Invece delle nozze avessi detto

Ti potevi ben dir certo indovino. Già tutti consolati Erano i circostanti, e i vecchi padri

Piangean di tenerezza; Guarini, Past. Fido 19

Allora (oh mente umana. Come nel tuo destino Sei tu stupida e cieca!) Respirarono alquanto Gli afflitti e buoni padri, Parendo lor che fosse Trovata la cagion, che pria sospesi Gli ebbe a tener nel sacrificio infausto: Onde subitamente il Sacerdote Al ministro maggior, Nicandro, impose, Che sen gisse col Satiro, e cattivi Conducesse amendue gli amanti al tempio. Ond' egli accompagnato Da tutto il nostro coro De' Ministri minori . Per quella via che I Satiro avea mostra Tenebrosa ed obliqua, Si condusse nell'antro . La giovane infelice Forse dallo splendor delle facelle D'improvviso assalita e spaventata. Uscendo fuor d'una riposta cava, Ch'è nell' mezzo dell'antro, Si provò di fuggir, come cred'io. Verso cotesta uscita, che fu dianzi Dal Satiro malvagio, Com' ei ci disse, chiusa.

CORO
Ed egli intanto che facea ?
ERGASTO

Partissi,

Subito che I sentiero Ebbe scorto a Nicandro. Non si può dir, fratelli, Quanto rimase ognune

TTTO

292 Stupefatto ed attonito, vedendo, Che quella era la figlia Di Titiro; la quale Non fu sì tosto presa, Che subito v'accorse. Ma non saprei già dirvi onde s'uscisse, L'animoso Mirtillo , E per ferir Nicandro . Il dardo ond era armato, Impetuoso spinse: E se giungeva il ferro La ve la mano il destinò, Nicandro Oggi vivo non fora. Ma in quel medesmo punto, Che drizzò l'uno il colpo, S'arretro l'altro: e o fosse caso, o fosse Avvedimento accorto. Sfuggi il ferro mortale . Lasciando il petto, che diè luogo, intatto: E nell' irsuta spoglia Non pur fini quel periglioso colpo: Ma s'intricò, non so dir come, in modo, Che nol potendo ricovrar, Mirtillo Restò cattivo anch' egli .

E di lui che seguì?

ERGASTO Per altra via

Nel condussero al tempio. Cono

E per far che? ERGASTO

Per meglio trar da lui Di questo fatto il vero: e chi sa? forse Non merta impunità l'aver tentato

QUARTO.
Di por man ne' Ministri, e contra loro
La maestà sacerdotale offesa.
Avessi almen potuto
Consolarlo il meschino.
CORO

E perchè non potesti?

Perchè vieta la legge
Ai Ministri minori
Di favellar co 'rei .

Per questo sol mi sono
Dilungato dagli altri,
E per altro sentiero
Mi vo condurre al Tempio,
E con prieghi e con lagrime divote
Chiedere al ciel , che a più sereno stato
Giri questa oscurissima procella.
Addio, cari pastori ,
Restate in pace , e voi co' prieghi vostri
Accompagnate i nostri ,

Così farem, poichè per noi fornito Sarà verso il huon Silvio il nostro a lui Così devoto ufficio. O Dei del sommo Cielo, Deh mostratevi omai Con la pietà, non col furore eterni!

### ANNOTAZIONI

### DELLA TERZA SCENA

DEL QUARTO ATTO.

L Coro, che viene in Scena qui, è il medesimo che ha tramezzato la favola in ciascun Atto; perciocchè due son gli ufficj del Coro; l'uno è di cantare in fine di ciascun Atto, l'altro di favellare come istrione con tutti gli altri. Il primo si chiama Coro intercalare, perchè divide le parti secondo f Greci , e secondo i Latini , e moderni tragici gli Atti della tragedia . Il secondo dai Latini e dai nostri fu ed è chiamato Semicoro: ma quanto bene io nol so; perciocchè questo secondo ufficio non si distingue dal primo per quantità di persone, ma solo per qualità di operazione, come si vede chiaro in tutte le antiche è moderne favole; e chiaramente c'insegnò 'Arist, il qual disse: che il Coro intercalare tutto cantava e saltava, e che il Coro istrione, ancora che in quantità fosse il medesimo, un solo nondimeno parlava in vece di tutti. Oggi il Coro intercalare non salta, e le più volte non canta, nè sta continuamente in Scena come stava quello de Greci, la quale usanza è stata con gran giudizio dismessa dai nostri tragici, che in questo veramente hanno veduto assai più degli antichi; e ciò per molte ragioni, che non è luogo qui da recare. Vien dunque il Coro in questa Scena come istrione: e come quello, che non dee mai comparire (quando è ben maneggiato) se non per cosa grave, appartenente al negozio pubblico della favola i svendo inteo che Silvio ha liberata l'Arcadia da quel fiero cignale, che la infestava, gli va contra per onorazio, e qui si vuole avvertire un particolare molto importante; cioè che quando il Coro è venuto fin qui tre volte in Scena per tamezzare, come s'è detto, gli Atti, non la parlato mai se non di qual negozio, che tanto preme a tutti, cioè delle norze di Silvio e d'Amsuilli, e dell'amor di Mirtillo, che son la partico per se sunti, care della considerazioni della considerazioni con la considerazioni della considerazione della considerazione carecia, non l'ha serbato nel canto intercalare, ma viene come birione a trattare in mezzo dell'Atto.

Che'l nostro Semideo ) Siccome quegli, che discendeva da Ercole, come s'è detto da principio, e pero Semideo, quasi

mezzo Dio, per essere fatto tele in virtu di quello.

Bi sciorce il veto al Tempio ) Conce at testo hanno costor saputo, che Silvio voglia portari Il technio votivo al Tempio ? È molto verisimile, si una novella al pubblico beneficio tanto importante fosse portata subito per velocissimo corso, il quald dovette anche portar l'avviso del voto.

E beaché d'alma valorosa e bella ) Concetto d'Arist. nel libro quarto dell' Etica, là dove tratta del magnanimo.

O scingera deleze! ) Mentre è passito il tempo, che si figura tra un Anto e l'altro, e che si dispensò nelle due Soene passate del presente Atto, è molto verisimile, che seguissa tuno cià, che da Frgatso vien qui narrato, siccome da persona, che fin presente alla cettura dell'accusata douzella. E tropica della contra dell'accusata douzella. E tropica per sona che la cettura dell'accusata douzella. E tropica per sona con con con con con cettura della de

Stille semiche ) à proprio di chi si duole, « patice qualche gram male, ricorrere alla cagion di quello; e s'ella e dubbia darne la colpa agli universali, massimamente dove si tratta di propria colpa, come fi ora Ergesto, il qual partendosi col pensiere dalla cagion particolare di tanto male, e parendogli impossibile, che una vergine tanto oncetsi sia colta na daulerio, si rivolge al incolparen le stelle, che l'abbiano acconsentito, e fores anche operato; chiamanole insideos; comi era quella delle mozza di sibrio, e d'Amarilli, che pol risces di vana con l'adulerio di lei. Ma si ravede, e lorna a casa più sanamente accusando i propri colpevoli, e sè medestimo, che di mezzano di propri colpevoli, e sè medestimo, che di mezzano di propri colpevoli, e sè medestimo, che di mezzano di propri colpevoli, e se me**2**96 cagion primiera di tanto male. Nel che mi pare degno di avvertimento, che costui sol discorre per congetture; perciocchè da quell' ufficio infuori, che ne fece con la malvagia Corisca. non ha saputo mai altro, nè punto s'impacció nel concerto fatto da lei con l'incauta Amarilli, perciocche, dopo che ebbe fatto l'ufficio, e raccomandato il caso dell'innamorato Mirtillo, non v'intervenne mai più.

O sfortunati amanti!) Risponde alle prime parole del suo

lamento, sciagura e caso.

O misera Amarilli!) Risponde alle seconde, di piaga immedicabile e mortale : perciocchè l' adulterio non si poteva nè medicare nè perdonare.

O Titiro infelice! ) Con tutto quello che segue, risponde al terzo verso, O sempre acerbo, e lugrimevol giorno: perciocchè e'l padre e il suocero di lei, e tutta la previncia, avrebbe

sempre avuta memoria miserabile di quel giorno.

O finalmente misero, e infelice! ) Quanto ho veduto, si riferisce ai rei. Veggio, a tutto quello che vede, o uomini

o cose che sieno, essendo ogni cosa misera per l'accidente misero d'Amarilli'.

Quanto parlo ) Perciocchè narra cose funeste . Quant' odo; perciocchè s'apparecchia d'ascoltare i comuni lamenti. Quento penso; perchè non può seguire da cagion tanto acerba, se aon effetti acerbissimi .

Ah non è tempo ancora ec. ) Vuol intendere dello sdegno di Cintia, cagione del sacrificio umano in quella provincia, e della pena data alle donne, che sono perfide.

Amici cari) Bellissimo principio, che ha molto del tragico

e del patetico, crescendo sempre dal più privato al pubblico male .

È caduto il sostegno ) Parole, che producono nell'animo del Coro concetto di miseria infinita.

La figliuola di Titiro ) Raccoglie in poche parole l'importanza di quella piaga, che disse fin da principio, la qual consiste in due cose ; l'una nell'aver trovato in adulterio la più saggia Ninfa del mondo, l'altra nell'effetto, che nasce da tal peccato, ch'è la ruina d'Arcadia.

È morta?) Luogo notabile per mostrar il concetto, che tutti avevano della bontà d'Amarilli; di cui sentende cose tanto infelici, non si poteva creder altro, che la morte di lei : poiche dell'onestate non era punto da dubitare ; e però dice : Amarillide infame ? quasi volendo dire , come può esser questo?

O bella e siagolare! ) Tra le virtù della donna . Aristotile nel primo della Retorica, pose la bellezza nel corpo, e la pudicizia nell'animo; e la chiama qui il Coro quesi per sentenza comune, malagevole in tutte, perciocchè la donna di sua na-

tura è fragile e pieghevole grandemente; e però vuol esser custodita, come insegna Aristotile nel libro settimo della Storia degli Animali al capitolo primo.

Dunque non si dirà donna pudica .

Allude a quel, che disse in tal proposito . . . . . .

Il rimanente non s'è mai potuto intender nel testo.

Se disonesta l'onestà si trova ) Cioè (quella vergine che si

credeva da tutti la stessa onestà.

Del cortese pastor) Il caso è stato portato da Ergasto

con circostanze si gavei e tanto importanti, che il Coro con gran regione si ferma per intenderne i particolari parendogli d'essar molto più obbligato a saper cosa si grandemente importante al pubblico, che il rincontrare silvivio, che fu il suo primo oggetto: tanto più, che dopo averlo udito, porrà saguire l'intento suo, come fece.

Stamme attal per tempo ) Comincia questo racconto da una parte, che serve molto alla favola; perciocebò nara quello; che non poteva esser per altro mezzo noto agli spettiaci; cicò quel che facesero Montino e l'Inito, dopo che partiro di Scena, a andarono al Tempio: là dove essendo stati, prima occupati per cagione del ascritico, e poi per gli infelioi segli che i erano scutti e nel Tempio e nella secre caverna, pon deven parte cena tama che mon sieno mai toù vedul; som devri parte cena tama che

Mosso il cieco indovino) Cioè Tirenio, che uscirà nel quinto a sciorre il podo della favola.

quinto a sciorre il nodo della lavolato, quando a sciorre il nodo della lavolato, menale piego the saves preso il negrato: perendegli impessibile, che stante l'adulterio delle presa Amatilii, si potesse verificare il vaticino di quel cieco indovino; massimmente essendo da pol seguiti i aggii, infelicissimi messeggieri; come egli dice, dell'ira sacra; i quali sono i modenni, che me egli dice, dell'ira sacra; i quali sono i modenni, che vivismiti. Uran e il fisilo d'Amarilii, l'altra la solutoni della favola, e del nodo, quand'essi cessarono al ritorno di Mirtillo sel Tempio, siccome a l'ingo suo evida. Per modo che essi non potendevano altro male, ne elitra sciapura, sa espegner l'ire del ciclo.

E partito era già Titiro ) 11 quele andò subito a casa, e preparava secondo il detto dell'indovino, le nozze. E però non comparve mai più, essendo in quelle troppo occupato.

Ecco il malvagio Satiro) Che su l'accusator d'Amarilli, credendo d'essere di Corisca.

Padri, se al votri voti ) Come poteva costul sapere, che 'l ancrifizio fosse bouno o cativo? Parla a ventura, e prende quella parte, che serve al fine inteto di lui, non avendo egli da render conto se in questo sia veridico o no, purche muora, e persuda a prender l'adultera san emica.

Ivi profana ) Verbo tratto dalla voce profano, quando significa empio, siccome abbiamo detto di sopra: profaner dunque la legge, vuol dire contaminaria; e in essa prevaricare con atto, che vien a esser profano, essendo la legge

sacra .

Altrui la fede rompe ) Intende di Corisca , la quale il me-

desimo Satiro disse, che aveva data la fede a Coridone, che altrest ne farà fede a suo luogo.

Respiramos alquato.) Non perchè buona cosa assolutamente stimassero il commesso adultrio; ma perchè in comparazione di quello che dubitavano, per cegione dei segni infassi i, che fore minacciassero impedimento, o sciagura sieuna in quelle mozze, alla salute pubblica si importanti, un adulterio privator irputavane minor male, che non arrebbe stato il danno pubblico delle nozze. Respiratono dunque; parendo loro avet trovata la cagione di tanti sinistiri e apaventaviti segni.

Nel acception injusto). Questo è un erroro signi.
Nel acception injusto). Questo è un erroro di stampa notabile; perciocche di sopra sen si è fatto menzione, se non
d'un sacrificio, e quello tatto propizio, che non fur viste
mai ne viscere più belle, ne fiamma più sincera o men turbato. Questa dunque aerebbe manifesta contradizione, perche
daltro sacrificio non s' è parlato. Il vero testo dice con:
Nel sero afficio infusto y Volendo intendero per ufficio.

quelle preghiere, e come noi diressimo quelle orazioni, chia disse Il medenimo Egasto, che dopo i segni infelici facevanto i Sacerdoti nel sacrario maggior soli rinchosi. Chiamalo sacro, e per il luogo, e per le perpone, e per il fine; chiamalo idyanto, perche non era estaudito, non cessando per leor il Uccado, fore i' ama riporta cava O quett' è la cavernetta,

che disse già Corisca nella Scena quinta dell'Atto terzo.

Si provò di [uggir] Ecco l'effetto dell' opera fatta dal Sattro che chinse l'antro.

Com' ei ci disse chiusa) Perciocchè non l'avrebbe Ergasto
per altra via potuto sapere.

per sired via pounto superen. Puesto è detto per far sapera, El egli in tanto che ficeva i Questo è detto per far sapera, che il sutro ve n'ando; il quale non comparento più, si dec creder, che aggi e mal contento di non aver conseguito quel cora per il sua innata vittà, non ben sicarco di non aver a cerrere qualche ricchio per I Colfasa fatta, anonas che non volendo, a Ninfa si principale, già si sia ritirato, nè più si lasci vedere.

L'animoso Mirtillo ) Serva il decoro di fido amante, ch' espone la sua vita per salvar qualla dell'amata sua donna. E tanto più doveva farlo Mirtillo, quant' egli è certo dell'adulterio non consumato, ancer che creduto, rispetto all'animo d'un' adultera : e quanto più si dee assicurare, che non essendo Amarilli trovata in quella spelonca con altri, che con lui amante di lei, sarà esso della sua morte, siccome di lei adultero, principale e sola cagione.

E di lui che segul?) Questo è detto per dar occasione ad Ergasto di recar la cagione, perchè Mirtillo non fosse condotto insieme con Amarilli prigione : acciocchè il teatro sapesse quel che era di lui avvenuto, e che con molto avvedimento e giudizio si crano separati per tutte quelle ragioni, che per

sè notissime sono, senza che si dichiarino.

Perchè vieta la legge ) Doveva essere ancora noto agli spettatori per qual cagione krganto non avesse così seguito Ni-candro, che conduceva Amarilli, come l'aveva accumpagnato mel condursi nell'antro, che sarve per far più verisimile, e pecessaria la venuta di lei in Scena; perciocchè questa è una

delle più principali virtù di lei.

Così farem, poiche per noi fornito) Udito che hanno questi pastori la cagione delle querele d'Ergasto, vedendo di non poter per allora far cosa appartenente al pubblico beneficio, per conto della presa di quella Ninia, si risolvono di continovare l'incominciato cammino, per incontrare Silvio trion-fante col teschio dell'ucciso cignale, con animo, dopo questo, di ritirarsi anch' eglino verso il Tempio per far anch' essi agli Iddii , siccome di far promettono, lor preghiere .

Cosl devoto ufficio ) Leggi dovuto.

Con la pietà , non col furore eterni) Cioè , non adoperate il vostro potere nella giustizia, ma nella misericordia.

# ATTO QUARTO

# SCENA QUARTA.

## CORISCA.

Cingetemi d'intorno,
O trionfanti allori,
Le vincitrici e gloriose chiome.
Oggi felicemente
Ho nel campo d'Amor pugnato e vinto.
Oggi il cielo e la terra,
E la natura e l'arte,
E la fortuna e il fato,
E gli amici e i nemici
Han per me combattuto.
Anco il perverso Satiro, che tanto
M' ha pur in odio, hammi giovato, come
Se parte anch' egli in favorirmi avesse,
Quanto meglio dal caso.

QUARTO. Mirtillo fu nella spelonca tratto. Che non fu Coridon dal mio consiglio. Per far più verisimile e più grave La colpa d'Amarilli : e benche seco Sia preso anco Mirtillo, Ciò non importa : ei fia ben anco sciolto : Chè solo è dell' adultera la pena. Oh vittoria solenne, oh bel trionfo! Drizzatemi un trofeo, Amorose menzogue: Voi sete in questa lingua, in questo petto Forze sopra natura onnipotenti. Ma che tardi, Corisca? Non è tempo di starsi. Allontanati pur, finchè la legge Contra la tua rivale oggi s'adempia. Perocchè del suo fallo Graverà te per iscolpar se stessa : E vorrà forse il Sacerdote, prima Che far altro di lei, Saper di ciò per la tua lingua il vero. Fuggi dunque, Corisca: » a gran periglio " Va per lingua mendace, » Chi non ha il piè fugace.

M'asconderò tra queste selve, e quivi Starò finchè sia tempo Di venir a goder delle mie gioje. O felice Corisca! Chi vide mai più fortunata impresa?

#### ANNOTAZIONI

### DELLA QUARTA SCENA

DEL QUARTO ATTO.

Corice parti, com' alla appunto disse nel fine della prima di questo quarto, com penier d'informaria, se Coridone era sesso ancora nell'antro, e con fine d'entrar in esso, e chiariris del vero, secondo il veriminile, che in quel luogo fi de noi avvertito; ma perchè era corso gran tempo dalla partita della consultata della discontina della discontina di consultata di consultata della discontina di consultata di consultata di simile, che Coricea o intendesse per cammino alcuna cosa di ciò, ovvero, che pur vedesse analar i missiari insieme col Satiro, o i ministri medasini, quandi esti ritornavano con la presa Amarilli, ed ella intanto ai fosse accorrimente nascotta chè essi fossero trapasciti, e che ben loformata, vurga ora tritorinata, e prima di giubilo, per aver fatto quel che voleva.

Oh trionfanti allori!) Perciocchè questi solevano coronare gli Imperadori: onde dice il Petrar. Onor d'Imperadori e de Poeti. Chiamando il lauro: Arbor vittoriosa e trionfale.

Oggi il cielo e la terra ) Cielo, per cagion della legge di Cintia, che condanna l'adultera: Terra, per cagion dei ministri di detta legge; Natura, per cagione d'amore; Arte, per bagione della sua astuzia; Fortuna, perchè vi sono intervenuti accidenti pon mai pensati; Fato, per la disposizione dei Cieli: Amici, Mirtillo, Nimici, il Satiro: tutti questi hanno combattuto per lei , e sono stati instrumenti di sua vittoria .

Per far più verisimile e più grave ) Non ha alcun dubbio. che se Corisca avesse potuto persuadere a Mirtillo di commetter un atto indegno, non avrebbe cercato di far entrare nella spelonca altri che lui; ma sarebbe stato impossibile, e però ella nol fece, nè tampoco il pensò. Or si rallegra, che quello gli abbia portato il caso, che'l suo consiglio non avea saputo o potuto operare, e però disse bene, che la fortuna aveva combattuto e operato per lei: e rendene la ragione, perciocchè niuna persona era più atta a far verisimile la colpa di Amarilli, di quello che era Mirtillo amante di lei.

Che solo è dell'adultera la pena ) Ciò molto importa : perchè Corisca non avrebbe piena allegrezza, se Mirtillo (Il godimento del quale era stato suo fine ) dovesse anch' egli morire. Amorose menzogne ) Questa è vera scelleratezza , rallegrat-

si, e trionfar del peccato, come di gran virtute. Non è tempo da starsi) è molto verisimile, che provvegga

costei al suo scampo nel pericolo, che può correre, se si volesse saper il vero del fatto: e certo non sarebbe Corisca, se non fosse accorta e scaltrita; ond ella forma una sentenza propria de malfattori, che chi sa d'esser in colpa, non dee badare a fuggire : e così parte, e vassi a nascondere ; nè tornerà più în Scena, se non nell'ultimo dell' Atto quinto, dov' ella viene a godere della morta, in quanto al suo concetto, Ama-

# ATTO QUARTO

### SCENA QUINTA.

### NICANDRO, AMARILLI,

## NICANDRO

Ben duro cor avrebbe, o non avrebbe
Piuttosto cor, nè sentimento umano,
Chi non avesse del tuo mal pietate,
Misera Ninfa, e non seotisse affanno
Della sciagura tua tanto maggiore,
Quanto men la pensò chi più la intende.
Chè il veder sol cattiva una donzella
Venerabile in vista, e di sembiante
Celeste, « degna a cui cousacri il modo
Per divina beltà, vittime e tempji,
Coudur vittima al Tempie; è cosa certo
Da non veder se non con occhi molli,
Ma chi sa poi di te, come sci nata
Ed a che fin sci nata, ce che sei figlia
Di Titiro, e che nuora di Montano

OUARTO.

Esser dovevi, e che ambidue pur sono Questi d'Arcadia i più pregiati e chiari, Non so se debba dir pastori o padri; E che tale e che tauta e si famosa, E si vaga donzella, e si lontana Dal natural coufin della tua vita, Così t' appressi al rischio della morte, Chi sa questo, e non piange e non sen duole, Uomo non è, ma fera in volto umano.

AMARILLI Se la miseria mia fosse mia colpa, Nicaudro, e fosse, come credi, effetto Di malvagio pensiero, Siccome in vista par d'opra malvagia; Men grave assai mi fora Che di grave fallire Fosse pena il morire: Che ben giusto sarebbe Che dovesse il mio sangue Lavar l'anima immonda, Placar l'ira del Cielo, E dar suo dritto alla giustizia umana. Cosi pur io potrei Ouetar l'anima afflitta; E con un giusto seutimento interno Di meritata morte Mortificando i seggi . Avvezzarm; al morire,

F. Con tranquillo varco
Passar fors' anco a più tranquilla vits.
Ma troppo, ohimè, Nicandro,
Troppo mi pesa iu si giovane etate,
In si alta fortuna,
Il dover così subito morire,

E morire innocente.
Guarini, Past. Fido

A T T O NICANDRO

Piacesse al ciel, che gli uomini piuttosto Avesser contra te, Ninfa, peccato, Che tu peccato incontra l' ciel avessi: Chè assai più agevolmente oggi potremmo Ristorar te del violato nome, Che lui placar del violato Nume. Ma non so glà veder chi t'abbia offesa, Se non te stessa tu, misera Ninfa. Dimmi, non sei tu stata in loco chiuso Trovata con l'adultero? e con lui Sola con solo l'e non sei tu promessa At figlio di Montano? e tu per questo Nou hai la fede marital tradita? Come dunque innocente?

AMARILLI

E pur in tanto
E sì grave fallir, contra la legge
Non ho peccato, ed innocente sono,
NICANDRO

Contra la legge di natura forse Non hai, Ninfa, peccato: Ama se piace. Ma ben hai tu peccato incontra quella Degli nomini e del cielo: Ama se lice. AMARILLI

Han peccato per me ali uomini e il cielo, Se pur è ver che di lassa derivi Ogni nostra ventura; Ch' altri che I mio destino Non pnò voler che sia Il peccato d'altroi la pena mia.

Nicandro
Ninfa, che parli? frena,
Frena la lingua da soverchio sdeguo
Trasportata là dove

QUARTO.

Mente devota a gran fatica sale. Non incolpar le stelle:

» Che noi soli a noi stessi

» Fabbri siam pur delle miserie nostre.

Già nel Ciel non accuso

Altro che 'l mio destino empio e crudele; Ma più del mio destino

Chi m'ha ingannata accuso .

Dunque te sol che t'ingannasti, accusa.

AMARILLI

M'ingannai sì, ma nell'inganno altrui. NICANDRO

» Non si fa inganno a cui l'inganno è caro.

Duuque m'hai tu per impudica tanto?

NICANDRO

Ciò non so dirti; a l'opra pure il chiedi.

- » Spesso del cor segno fallace è l'opra.
  NICANDRO
- » Pur l'opra solo, e non il cor si vede.

  AMARILLI
- " Con gli occhi della mente il cor si vede.
  NICANDRO
- » Ma ciechi son, se non gli scorge il senso. AMARILLI
- Se ragion nol governa, ingiusto è il senso.
   NICANDRO
   E ingiusta è la ragion, se dubbio è il fatto.
- AMARILLI
  Comunque sia, so ben che il core ho giusto.
  NICANDRO

E chi ti trasse altri che tu nell' antro?

AMARILLI La mia semplicitade, e il creder troppo. NICANDRO

Dunque all'amante l'onestà credesti? AMARILLI

All'amica infedel, non all'amante. NICANDRO

A qual amica? all' amorosa voglia? AMARILLI

Alla suora d'Ormin, che m'ha tradita. NICANDRO

» Oh dolce con l'amante esser tradita! AMARILLI

Mirtillo entrò, che nol sepp' io, nell' antro. NICANDRO

Come dunque v'entrasti? ed a qual fine? AMARILLI

Basta che per Mirtillo io non v'entrai. NICANDRO Convinta sei , s'altra cagion non rechi.

AMARILLI Chiedasi a lui dell' innocenza mia . NICANDRO

A lui, che fu cagion della tua colpa? AMARILLI

Ella che mi tradì, fede ne faccia. NICANDRO E qual fede può far chi non ha fede?

AMARILLI lo giurerò nel nome di Diana.

NICANDRO

Spergiurato pur troppo hai tu con l'opre, Ninfa , non ti lusingo, e parlo chiaro; Perche poscia confusa al maggior uopo Non abbi a restar tu: questi son sogni.

QUARTO.

» Onda di frume torbido non lava:
» Nè torto cor parla ben dritto; e dove

" Il fatto accusa , ogni difesa offende .

Tu la tua castità guardar dovevi Più della luce assai degli occhi tuoi Chè pur vaneggi? a che te stessa inganni?

Così duque morire, obimè, Nicandro, Così morir debb io? Ne sarà chi m'ascolti o mi difenda? Così da tutti abbandonata, e priva D'ogni speranza? accompagnata solo Da un'estrema infelice E funesta pietà che non m'aita?

Nicandro

Ninfa, queta il tuo core; E se in peccar si poco saggia fusti, Mostra almen senno in osstener l'affanno Della fatal tua pena. Drizza gli occhi nel ciclo. Se derivi dal ciclo

» Tutto quel che c'incontra

» O di bene o di male, » Sol di lassù deriva, come fiume

» Nasce da fonte o da radice pianta:

» E quanto qui par male, » Dove ogni ben con molto male è misto;

Sallo il gran Giove, a cui pensiero umano

Non è rescreto : sallo

Non è nascosto; sallo ll vénerabil nume
Di quella Dea di cui ministro io sono,
Quanto di te m'incresca:
È se t'ho col mio dir così trafitta,
Ho fatto come suol medica mano

ATTO

810

Pietosamente acerba,
Che va con ferro o stilo
Le latebre tentando
Di profonda ferita,
Ov'ella è più sospetta e più mortale,
Quetati dugque omai,
Nè voler contrastar più lungamente
A quel ch' è già di te scritto nel Ciclo.

AMARILI
Oh sentenza crudele,
Ovunque ella sia scritta o in cielo o in terra!
Ma in Gie: già non è scritta.
Chè lassà nota è l'innocenza mia.
Ma cie: mi val, se pur convien ch' io mora?
Abi questo è pure il d'uro passo! abi questo
È pur l'amaro calice, Nicandro!
Deh per quella pietà che tu mi mostri,
Non mi condur ti prego,
Si tosto al tempio: aspetta ancora, aspetta.

NICANDRO

No Ninfa, Ninfa, a chi 'l morir è grave,

Ogni momento è morte.

» Chè tardi tu il tuo male?

» Altro mal non ba morte.

» Che il peusare a morire . » E chi morir pur deve,

» C cni morir pur deve,
» Quanto più tosto muore.

" Tanto più tosto al suo morir s'invola .

Amarilli

Mi verrà forse alcun soccorso intanto. Padre mio, caro Padre, E tu ancor m'abbandoni? Padre d'unica figlia, Casi morir mi lasci, e non m'aiti? Almen non mi negar gli ultimi baci. QUARTO.

Ferirà pur due petti un ferro solo. Verserà pur la piaga Di tua figlia il tuo sangue. Padre un tempo si doloe, e caro nome, Che invocar non soleva indarno mai, Così le nozze fai Della tua cara figlia? Sposa il mattino, e vittima la sera?

NICANBRO

Deh non penar più, Ninfa. A che tormenti indarno E te stessa ed altrui? È tempo omai che io ti conduca al Tempio, Ne'l mio debito vuol che più s' indugi. , 

Dunque addio, care selve, Care mie selve, addio: Ricevete questi ultimi sospiri, Finchè sciolta da ferro ingiusto e crudo. Torni la mia fredd' ombra Alle vostr' ombre amate : Che nel penoso inferno Non può gir innocente, Nè può star tra beati Disperata e dolente. O Mirtillo, Mirtillo, Ben fu misero il di, che pria ti vidi, E il di che pria ti piacqui; Poiche la vita mia Più cara a te, che la tua vita assai: Così pur non dovea Per altro esser tua vita, Che per esser cagion della mia morte. Cosi (chi 'l crederia?) Per te dannata muore

ATTO Colei, che ti fu cruda

Per viver innocente. Oh per me troppo ardente, E per te poco ardito! era pur meglio

O peccar, o fuggire. In ogni modo io moro, e senza colpa, E senza frutto, e senza te, cor mio. Mi moro, ohimè, Mirtil. . . .

NICANDRO

Certo ella more. Oh meschina! accorrete, Sostenetela meco: ob fiero caso! Nel nome di Mirtillo Ha finito il suo corso: E l'amore e il dolor nella sua morte, Han prevenuto il ferro. Oh misera donzella! Pur vive ancora, e sento Al palpitante cor segni di vita. Portiamla al fonte qui vicino: forse

Rivocheremo in lei Con l'onda fresca gli smarriti spirti. Ma chi sa, che non sia Opra di crudeltà l'esser pietoso A chi muor di dolore

Per non morir di ferro? Comunque sia, pur si soccorra; e quello Facciasi che conviene

Alla pictà presente: » Chè del futuro sol presago è l' Cielo.

### ANNOTAZIONI

### DELLA QUINTA SCENA

DEL QUARTO ATTO.

uesta Scena, che rappresenta la cattività d'Amarilli creduta adultera, per essere stata colta nella spelonca con l'amante Mirtillo, è tutta tragica, in modo che s'ella non fosse in favola tragicomica, mista di persone, azioni, scherzi, risl, e ordine, e fine comico sarebbe atta a purgare il terrore e la commiserazione, che in lei si mnove. Ma siccome veggiamo che il Sole di primavera muove gli umori, e non gli gisolve, così la persona di questa Ninfa, quantunque ridotta a termine di fortuna tragica, muove ben gli affetti detti di sopra, ma non gli purga, per mancamento dell'altre parti, che ci concorrono. Nasce la commiserazione dal vedere una donzella sì nobile e sì felice, cader in tanta miseria, che stia in pericolo manifesto, e poco meno che certo di perdere l'onore e la vita. Nasce parimente il terrore dal considerare la sua innocenza per malvagità di fortuna non esser conosciuta , nè accettata per sua difesa, intanto che la liberi dalla morte; e però con gran giudizio il Poeta nostro induce questo Nicandro sue conduttore a giustificare la cattura di lei : ond ella abbia occasione di mostrare la sua iunocenza, e rappresentare il suo stato tanto più misero. Col medesimo oggetto comincia ancora Nicandro per muover la commiserazione dalla persona di lei sì bella, sì altamente nata, sì giovane, sì felice, e pur condotta a morte vituperosa.

Ben davo cer aereble ) In due modi si palo considerare la crudeità , l'uno è nell' inciletto, l'altro è nella volontà il primo fa l'uomo situpito, che non conosce l'oggetto degno di compassione: il secondo il fa fero, perciocche non ostata ch' egli conosca l'altru iniseria, per depravata volontà e natural ferezza, non vuol averac compassione: 'auo e l'altro spictato, o troppo stopido, chi non avesse compassione di quella misera Nifa.

Quanto men la pensò chi più l'intende) Grande argomento della sua miseria, ch'ella sia fuori dell'aspettazione di coloro, che sono saggl e prudenti, e conoscono la importanza

del suo peccato.

Codur vittima al Tempio ) Non si poteva maglio descrivere l'altissimo precipizio, e ivolgimento da felica amisero stato, che prender questi due tanto lontani termini, ad estremi di diversa fortuna. L'uno è di divintità degna di vittime, e di tempi, che vuol dire d'essere adorats; l'altro del condursi vittima al Tempio per esser ivi sacrificata.

Ma chi sa poi di te, come sei nate) Ha parlato prima della bellezza, dono del corpo, e della donna più proprio, e più d'ogn altro a lel caro. Ora parla de beni della fortuna, per trarre anche da questi gli affetti tocchi di sopra.

Così l'appressi al rischio della morte) Questo è finalmente tutto quello, che si può far di tragico mella Poessia tragicomica, conducendo gli accidenti miserabili non alla morte, ma

solamente al pericolo.

Se la miarria mia forte mia colpa ) Siccome tutto quello, che par giusto non è sempre giustiamento operato, secondo la dontrina del Filosofo, nel secondo delle morali, coa i tutto quello, che pare inginato, non e sempre ingiatsmente commento: e in cio conviste la difesa di questa Ninfa. Per operare ingiustamente liborga che coucorrano l'insellente e la violont, regiustamente biologna che concorrano l'insellente e la violont, monte conocicito il fine, che gli vien imputato, ne ha eletto, e molto meno bramato di conaeguito; e però dice, che l'Opera in vista è rea, ma il pestiero non è colevule, o s' egli fosse tale, assai meno le dorrebbe il morire.

Mes grave austi ni Jora ) Con maggior sofferenza andrei alla morte. Serivono i Genei, che quando Sovare fe dal popolo condannato alla morte, la moglie sua si dolera che morites innocente, ciccome ora si duole altrea quest giovane; reine interesta despue de morital colerado? Ma qui giustifica Appuel, troventi despue de morital colerado? Ma qui giustifica Appuel, troventi despue de morita colerado. El mogi innocente, chi o timo la regione di Socrate suati men valida della sua, poichè col far morir l'innocente, alla giustifica in far gran torto, che nel colperole la giustifica nel

pente offesa. E però questa Ninfa dice: e dar suo dritto alla giustizia umana. E con un giusto sentimento interno) Descrive la coscienza,

che non è altro, che un interno principio di Lontà naturale. E però dice, jo mi consolerzi col sentimento interno della giusizia, la quale mi detterebbe, che l'mio peccato fosse meritevole della morte. Ma non avendo peccato, niuna consolazione mi retta più, per potere accomodarmi al morire,

e compor l'animo a sostenere la mia miseria.

Neutre at cel, ec.) Tanto era Nicandro malo edificato di quella sendabosa operazione della spelonca, che le ragnori di Anavrilli non avevano longo in lui; e però prandeado egli la ragione del fatto, e siando sempre su questa, con le faceva bouna sicuna dirittura di pensiero, o di fine, che alleganse in contraro. Dalla quale silenzazione nasvono mirabilmente que più di contraro. Dalla quale silenzazione nasvono mirabilmente que più di contraro. Dalla quale silenzazione nasvono mirabilmente que più di contraro de la contraro del contraro de la contraro del contraro de la contraro del contraro de la contraro del contraro de la cont

Centre la legge di anima ) Necome noi abbatmo derbo di sopra, due sono le leggi, una sella natura, che insiga o permette di seguitare l'oggetto dilettevole, l'altra che regola la natura secondo i tempi, i cesi, le persone, le forme dei governi, e altre circosianne che vi concorrono. La prima s'adempie col piaceve, e la seconda col dovere, che vien da Dio per merzo degli uomini, e però dice degli nomini e dei ciclo. Questo per caption di Diana, che diè la legge; quelli,

per cagione dei ministri, che la maneggiano.

comment per composition en est composition en est colory con forman est colory con front natural maintaine de control de la cont

Fiera stella, se il cielo ha forza in noi .

Ninfa, che partiè [reca] Riperade questo boon ministro accortamente, e piamente Amarilli ; diendo, che ella non voglia metter la hocca in cielo, dove appena l'animo arriva, qualanque s' è più devoto; perciocche non è cagione il cielo dei nontri errori; ma siamo noi medesimi, che ce li fabbrichismo, secondo quello, che disse: L'ausquiegne sti fabre sua fortance. Dice Nicasdro, che la mente, ancorchè devota a gran faica, sun corpo, che è motale, non pols santa fatica, ciel senza i metti corporei, contemplar le forme immortali, che altro non vuol dire salif al cielo;

Gá sel ciel son accuro) Interpreta ora le sue parole, che parvero scandalose ad Amarilli, del modo, che sè detto di sopra ; e come quella, che ha bell' animo, sentendosi riprendere, si corregge e volge tutta la colpa a chi Tha ingannatta; porgendo comodusismo occasione di fare uno di que dialoghi, che sono si degnamente pregimi, per tutte qualle helizzar, e che sono si degnamente pregimi, per tutte qualle helizzar, e leggiatria. E però nalle favole di tutti i Greci e Latini furono si frequenti.

Dunque te sol, che l'ingannasti, accusa) Prende, secondo il sou concetto l'inganno d'Amarilli per difetto di lei, come quella, che dal proprio appetito sia pure stata ingannata.

M ingannai si, ma nell'inganno altrui) Cloè non nel proprio, cagionato da ingannevole affetto, ma nell'altrui, cagionato da ingannevole tradimento.

Non si fa inganno a cui l'inganno è caro ) Perciocchè sarebbe volontario, essendo caro. E conseguentemente non potrebbe esser inganno.

Dunque m'hai tu per impudica tanto?) Si maraviglia d'esser tenuta Impudica, sapendo d'esser onesta.

Ciò non so dirti, all'opra pur il chiedi) Non può Nicandro mutare la sua primiera credenza col fondamento del fatto, ch' è per sè disonesto. Spesso del con segno fallace è l'opra) Per la ragione detta

di sopra del fare opera ingiusta, ch'è molto diverso dal farta ingiustamente, e però il fatto non è sempre buon indicio dell'animo.

Par l'opra solo, e non il cor si vede) Volendo dire, che

quello che vede il senso, non può negarsi. Ed è vero in quanto al fatto, ma in quanto alla ragione è falso; e però Amarilli molto ben gli risponde.

Con gli occhi della mente il cor si vede ) Perciocchè veggono la ragione, come quelli del senno il fatto.

Ma ciechi son se non gli scorge il senso ) Conciossincosachò dicano i filosofi, che ogni nostra cognizione ha la sua origine dal senso; ma egli si può ingaunare, e però risponde Amatilli.

Se ragion nol governa ingiusto è il senso) Ed è vero, perciocchè l'intelletto è giudice dei fantasimi, che il senso gli rappresenta; ed a lui sta a conoscere se sono veri o falsi, o buoni o cattivi.

E ingiusta è la ragion se dubbio è il fatto ) Termine dei leggisti . Ex facto jus oritur . Famosa proposizione , e assioma tratto però dalle viscere della morale filosofia, come son tutte l'altre della profession legale: ma non è questo il luogo di

dimostrarlo ..

Comunque sia, so ben che il core ho giusto ) Torna pur Amarilli all'interno suo fondamento dell'innocenza, contra la quale va pur argomentando Nicandro con forti termini, fondati sempre sul fatto; e vedendo ella, che vi sarebbe stata una sola via di ribatterli se ella avesse confessato la cosa com' ella era , nè questo volendo fare , per non scoprire l'intimo del suo cuore, torna al quia est, dicendo comunque il fatto si stia; e argementi pure difetto in me, la verità non-

dimeno è questa, ch' io non sono colpevole.

E chi ti trasse altri che tu nell' antro?) Tutti gli atti, che l'nomo fa, o sono volontari e spontanei, o violenti e necessitati; i primi presuppongono di voler conseguire alcun fine, e però dice Nicandro : se tu sei entrata nella caverna, bisogna che tu abbl avuto in ciè qualche fine e qualche pensiero, il quale dall'effetto si scopre in te vizioso; ma se tu vi sei entrata per forza, o per qualche necessità, che in essa l'abbia condotta, dilla. Chi t' ha fatto entrare nella spelonca? altri che tu stessa, e la colpevole tua volontà.

La mia semplicitade, e il creder troppo ) Cioè Corisca, che m' ha ingannata, ed a cui semplicemente ho creduto.

Dunque all' amante l'onestà credesti? ) Ripiglia acutamente Nicandro la parola di credere, ritorcendola in Amarilli con la forza d'un altro significato, che ottimamente gli serve, perciocchè il verbo credere nel suo volgare e comunissimo sentimento significa dar fede, e in questo l'usa Amarilli. Significa ancora confidare sopra la fede, siccome l'usano molte volte i Latini; e in questo l'usa Nicandro in significazione attiva, volendo dire: Dunque confidasti tu in mano dell'amante la tua onestà? non è credibile, che ciò ti sia avvenuto per difetto di troppo credere, ma per colpa di troppo desiderare.

All'amica infedel, non all'amante) Astretta dal costituto gagliardo, che le fa addosso Nicandro, è costretta a dire in aua difesa, chi l'ha ingannata; e però dice non ho creduto all' amante, ma sibbene alla perfida amica, cioè Corisca. Ed egli ripiglia subito trafiggendola con l'equivoco dell'amlea, che esso interpreta per la sua voglia amorosa; perciocchè nott ha dubbio, che s'ella avesse errato, si sarebbe lasciata persuadere alla voglia amorosa, alla quale avrebbe creduto.

Alla suora d'Ornia, che n'an rodate ) Specifica finalmente la presona, che l'ha ingrannata; una noi la nomina, perchè forse l'aveva in odio, e non glà perchè pensasse di de col nome di lei poro credito alla sua causa, che certo non l'avea per infame; e che sia vero l'allega poco appresso per testimonio.

O doles con l'amante esser tradita!) Simile a quello, che disse dianti: Non si fa inganao a cui l'inganao è caro. Volendo dires tu v'acconsentisti tu, e però ti fu dolce I esser tradita. Mutillo entrò che nol sepp io nell'astro; Poiche ella vede,

che Nicandro non si vuoi acchetare, vorrebbe pare giustificarsi la povera donzella, ma non fi nolla, perciocebè tutto quello che tocca in materia del fixtu, è contra di lei, e però le soggiunge Nicandro con un colpo mortale.

Come dunque v entrasti? ed a qual fine?) Perciocchè tutte le operazioni prendono qualità o buona o cattiva e dal fine e dal modo.

dal modo.

Basta che per Metillo in non v'entrai) Non volendo dire

Amerilli la cagion vera che la trasse nella spelonca, resta-

mezza convinta, e però egli dice.

Convinta sei s'altra caguon non rechi) Perciocchè si presume, che non voleniola dire, onesta non sis.

Chedati a lui dell'innocenza mia ) La poverella si va ogni volte più intricando, non s'avvedendo, che s'ella viene accus-ta dell'adulterio, l'adultero non può esser buon testimonio per lei, e però egli con gran ragione il ribatte.

A lui, che fu cagion della tua colpu?) Volendo dire l'aman-

te, che i ha adulterata, non può ter fede per te.

Ella, che mi tradì, fede ne faccia, Questo veramente po-

teve esser grande indizio delle sua innocenza, credendo che Corisca le fosse amica, e non l'avesse tradita per male alcuno, un solo per piscer a Mirtillo; e però non poteva credere chella fosse tanto crudele, che vedendola in pesicolo della vita, non confessisse la verità.

E qual fede and fur, chi non he fede) Se la tua amica nom

ti ha detto il vero, noi dirà eziandio alla giustizia.

Io giurerò nel nome di Diana) Che suol essere prova delle

persone dabbene, di buona fama e coscienza, quando man-

Spegiarato pur troppo kai ia con l'opre) Sta pur Nicandro, seconi-ol i solto, sul primo suo foademato ned la fisto: tanto è egli mal Impresso per c-gione di quello, e nas una fornas b-lissima, ciolo spergiarar con fo pre; pereiocche lo spriguro con con la quale è molto convencelo, trattadosi di fede rolta con la quale è molto convencelo, trattadosi di fede rolta dilo spovo, che viene a essere quasi uno spergiaro di fatti, gome suol essere di parole.

Ninfa , non ti lusingo , ec. ) Non vuol più star a contender, avendola per convinta: e le dice, che non la vuol lusingare, ma dirle il vero, accloechè ella sappia risolversi di quanto ha da dire quando sarà sopra ciò esaminata, protestandole, che tutte le sue difese son vana ; perciocche dove il fatto è

chiaro, non v'è difesa, che vaglia.

Nè torto cer parla bea dritto ) Il cor non parla, ma è ben cagione, che si paril, e però usa la cagione per l'istrumento, che melte volta da Poeti, e anche dagli Oratori si suol usare; insomma vuol dire, che chi ha la coscienza torta, non può

far castituto, che sia diritto.

E dove il fatto accusa, ec.) Pereiocchè essendo il fatto un cumulo di cose e di circostanze, sempreche quello è contra il reo, tutti gli indizi gli fanno contra.

Cost dunque morire, ohimè, Nicandro ) Qui la povera Amarilli, vedendosi tanto più vicina al pericolo, quanto meno confida per le parole di Nicandro di potersi difendere, si dispera nel medo, che nel testo è chiarissimo.

E funesta pietà, che non m' aita?) Chiama pietà quella di Nicandro, che mostrò da principio d'averle compassione: ma funesta , perchè pol le scopre il manifesto pericolo della morte. Ninfa , queta il tuo core ) Dopo averla costituita , e trattone

ferma conclusione, che ella sia colpevole, cerca di confortarla, dicendole; poiche nella virtà della temperanza non sapesti resistere al piacere, fa ota forza nella virtù della fortezza contra il dolore .

Drizza gli occhi nel ('ielo ) Serve mirabilmente questo conforto per traviare l'animo d'Amarilli dal pensar «lla morte: « però cerca di levarla alla contemplazione delle cose celesti, c della provvidenza, che è lassù di queste terrene.

Tutto quel che c' incontra ) Che il bene venga dal Cielo non solo è vera sentenza; ma è stata eziandio dai plù pregiati filosefi de' Gentili , in quanto potevano , conosciuta e intesa , e in particolare d'Aristotile; quantunque poi del modo non s'accordi col vero . Ma come il male dal medesimo ciel derivi, nou può passar senza dubbio: ripugnando alle cose eterne qualità non solo che sia cattiva, ma che sommamente non sia perfetta. Nol distinguendo diciamo per la soluzione del dubbio, che qui per Cielo s'intende o dei corpi celesti o di Dio, come molte volte i Poeti sogliono usare: sa del primo, non si può dire, che quanto viene dagli influssi celesti buono non sia; perciocchè sono indiritti dalla divina provvidenza, the ogni cosa fa a fine di bene; e le cosa estive, cha in terra accomigiono, son difetti della materia. Ma del secondo è verissimo, che da lui solo vengono tutti I beni, e quanto al mala , sanamente bisogna intenderlo ; perclocchè in quanto all' ordine , tutte le cose o buone o ree ch' elle sieno, alla divina provvidenza soggiacciono. Ma le cattive , per accidente

e permissivamente, dalle quali ancora ne cava il bene, quantunque egli non possa essere in mode alcuno autore, nè cagion di quel [male. Che se l' umana volontà non può volere il male sotto specie di male, quanto più l'eterna bontà non dee esser cagion di quello, se non come abbiam detto per accidente? Per questo paragona il Poeta nostro questa derivazione e del bene e del male alla radice, e al fonte; perciocchè l'acqua del fonte è purissima ; ma quando poi si diffonde, porta seco nel fiume arena, sterpi, sassi, e altre lor-dure, che I fanno torbido. Il medesimo fa la pianta, la qual riceve dalla radice il purissimo umore della natura, ma poli nei rami e nei frutti il più delle volte vien egli ricevuto per difetto della materia con disposizione molto diversa dal suo principio; onde nascono nella pianta vermi e putredini . Ma questo luogo non si può intendere, se non sappiamo di qual male parli Nicandro; conciossiacosachè in due modi può star il male insieme col beue: o come corruttivo, o come correttivo del bene; come per grazia di esempio, il malore congiunto con la natura sana, la corronipe; ma il medesimo accompagnato con la medicina, non la corrompe, ma vien sanato da lei . Quel primo male è il peccato , il secondo è la pena. Del primo non intende Nicandro: ma parla sol del secondo, cioè della morte, che ha da sufferir Amarilli per pena del suo peccato: cattiva in quanto al corpo, ma buona in quanto all'anima, e alla divina giustizia, siccome è in quello, che le ha detto, e in quello, che le ha a dire, chiaramente si vede, e però dice:

E quanto qui par male) Cioè, a colui che'l patisce: e però parc e non è, perciocchè sembra male e non è, per la ragione data di sopra.

Dive ogni les cos molto male è misto ) Per cagione della materia, la quale è fonte d'ogni imperfezione; e siccome ella è mista con la forma, la quale è buona, cost non è possibile, che cosa alcuna di lei composta non abbia il bene e il male congiunto insieme.

È ben l'ant dour ogai ben s'gantida J Perriocchè pagandosi la giustria con la pena, che non è buona per chi la offire, ciò vien a esser bene in cielo, dove ogni bontà senza alcun nale ha il suo mido: saemdo che quella pena, la quale fa qui cativa, è buona in cielo, perché fa medicana del male. particolore da Orfo, fa chianato per Giove; conosciuto però

da' ciechi, com' essi erano nella luce del vero Dio.

A cui pensier amano ce. ) Argomento, che non parle di
Giove, che è segno celeste : perciocchè questo pon può saper
gli umani pensieri, come sa solo lddio.

Ho fatto come suol medica mano ) Comparazione molto pro-

321

porzionata a quel mal correttivo, che abbiamo detto di sopra; il quale da Teologi nostri vien anche detto medicinale.

A quel, ch' è già di te scritto nel cielo ) Cioè a quella pena, che la divina giustizia ha ordinata per medicina al tuo

male. E però Amarilli risponde.

O senienza cradele Perciocchè nelle condanne si scrivono, per lo più le sentenze: e però sta in proposito della parola scritto. E perchè il dolore, e la disperazione la sospigneva un'altra volta a sparlar del cielo, si corregge con dire, che non è scritta nel cielo; parendole impossibile, che la sua in-

nocenza venga lassù condannata.

Abi, queino è puez il duro pano!) Sorge in lei grandemente il timor della morte, il che vien fatto con arte : prima per moover compassione in questa parte trugica: o pui per far elegge di morte per Mittillo, con fine di mostere la grandezza dell'amor suo verso lut; ma motto più la costauza e onestà, che l'ha però sempre trientula nei termini, e non l'ha mui lascidas trabaccare in cosa alcuna, che non convenga, a mui lascidas trabaccare in cosa alcuna, che non convenga, nella persona del il ci.

Altro mal non ha morte J Lu comforta, che dovendo morire, più non indugi; periocechè il timor delle morte, quel dolore, che aspettandola si patisce, è peggior assai della morteni Quasi la medesima cosa disse il l'ettrare alcla infermità, che va innanzi al morire. Stomachi, fianchi, febbri ardenti, famo patre la morte amara più che assenzio. E poi soggiunge, finè à

altro , che un sospir breve la morte?

Mi verrà forte alcun soccorso intanto ) Persevera nel timor della morte, che la sforza a sperare qualche soccorso ; ond'ella chisma il padre in ajuto con parole e concetti pieni di gran compassione; i quali essendo per sè notissimi, non han bisogno di altra sposizione, che di quella del medesimo testo.

Duagae addo, coré etde? Pétiche Nicandro gli ha detto, che bisogan anotire, e che non può pi lungamente indugiare di condurtà al tempio, si parte ella certissima di morite; e certicocche in case nole car solita di sogne i sooi respective del care i perciocche in case nole car solita di sogne i sooi respective del care i perciocche in case nole car solita di sogne i sooi respective del care care perciocche in case nole care in Seema, piglia da lor congeolo, e dice, che il suo aprilio verrà anche a stare con esso loro dopo la morte. E qui voglio, che servano le medeisme cose, che furon dette nel secondo Coro dell'ombre separate da corpi, secondo l'opinion de Gentili, che il replicarle sarche furo di proposito. Dirò solo, che dia di cò sisgomenta la necessità dal non potere, divina, no star en campi Elli, perciocche non essendo questi capaci d'anime dispersie, surà forza, che la sas torni a quelGuarnii, Pastor Fido.

le selve, che si care in vita le furono. E ciò pur anche non si discosta dall'opinion de Gentili. O Mirtillo, Mirtillo Termina finalmente il suo lamento

O Mirtillo, Mirtillo) Termina finalmente il suo lamento in colui, che ama più di se stessa; e dice cose, che sono per

se chiare nel testo.

O per me troppo aréante ) Vool dire in questo concetto, eh dovrado ella morire con fama di disonesta, era pur meglio, o che Mirtillo non fosse mai entresto nella spedenca, che voul significare con la parola riggire; o vervo, potche vientro, avesse conocitato con esso lei d'anoro gli ultitut termini. L'interpreta della consecuenta del semano, che suol avere i perdocche quaesto, che ora dice Ansa-cicche vas parona allora di sie medesima, e, o encome ora sei to secuenta del consecuenta del co

Mi moro, chink, Mirik...) Questo nome interciso nel venir meno di questa Nufia, che moutra I acerbità del dolore grandissimo. ch' clta aveva, è fatto a imitazione dell'Arioto. nella morte di Br-ulimarte, il quale morendo, anch' egli nel nome della sua Fior-tiligi, non potè dir altro che Fiordi, e la norte gli tolse ligi.

O meschina, accorrete ) Quello, che facciano per pietà della tramortita donzella questi ministri è tanto chiaro nel testo, che non la bisocuo d'altrui fatica.

Con la fredd oada gli smarriti spirti) I quali ripercossi dal freddo esteriore, si concentrano, e tornano agli usati e natural uffici loro.

# ATTO QUARTO

## SCENA SESTA.

CORO DI CACCIATORI, CORO DI PASTORI CON SILVIO.

## Coro di Cacciatori

On fanciul glorioso:
Vera stirpe d'Alcide,
Che fere già si mostruose ancide!
Cono di Pastori
On fancial glorioso,
Per cui dell' Erimanto
Giace la fera superata e spenta,
Che parea viva insuperabil tanto.
Ecco l'orribil teschio
Che così morto par che morte spiri.
Questo è il chiaro trofeo,
Ouesta la nobilissima fatica

Del nostro Semideo.

324 ATTO

Celebrate, Pastori, il suo gran nome, E questo di tra noi Sempre solenne sia, sempre festoso.

CORO DI CACCIATORI

Oh fanciul glorïoso: Vera stirpe d'Alcide,

Che fere già si mostruose ancide!

Oh fanciul glorioso

Che sprezzi per altrui la propria vita.

» Questo è il vero cammino » Di poggiare a virtute,

» Perocchè innanzi a lei

» La fatica e il sudor poser gli Dei.

» Chi vuol goder degli agi,

» Soffra prima i disagi.
 » Nè da riposo infruttuoso e vile

» Che il faticar abborre,

» Ma da fatica che virtù precorre,

» Nasce il vero riposo : Coro di Cacciatori

Oh fanciul glorioso:

Vera stirpe d'Alcide, Che fere già sì mostruose ancide!

CORO DI PASTORI

Oh fanciul glorioso, Per cui le ricche piagge, Prive già di cultura e di cultori, Han ricovrati i lor fecondi onori. Va pur sicuro, e prendi

Omai, bifolco, il neghittoso aratro: Spargi I gravido seme,

E il caro frutto in sua stagione attendi.

Fiero piè, fiero dente

QUARTO.

Non fia più che tel tronchi, o tel calpesti: Nè sarai per sostegno Della vita a te grave, altrui nojoso. CORO DI CACCIATORI

Oh fanciul glorioso:
Vera stirpe d'Alcide,
Che fere già sì mostruose ancide!
Coro di Pastori

Oh fanciul glorioso:
Come presago di tua gloria il Cielo
Alla tua gloria arride! era tal forse
Il famoso cignale
Che vivo Ercole vinse: e tal l'avresti
Forse aucor tu, s'egli di te non fosse
Così prima fatica,
Come fu già del tuo grand' avo terza.
Ma con le fere scherza
La tua virtute giovinetta ancora,
Per far de' nostri in più matura etate
Strazio poi sanguinoso.
CORO DI CACCIATORI

Oh fanciul glorioso:
Vera stirpe d'Alcide,
Che fere già si mostruose ancide!
CORO DI PASTORI

Oh fanciul glorioso,
Come il valor con la pietate accoppi!
Ecco, Cintia, ecco il voto
Del tuo Silvio devoto.
Mira il capo superbo,
Che quinci e quindi in tuo disprezzo s'arma
Di curvo e bianco dente,
Ch'emulo par delle tue corna altere:
Dunque, possente Dea,

326

26 ATTO Se tu drizzasti del garzon lo strale, Ben deesi a te di sua vittoria il pregio Per te vittorioso.

CORO DI CACCIATORI

Oh fanciul glorioso:
Vera stirpe d'Alcide,
Che fere già si mostruose ancide!

### ANNOTAZIONI

#### DELLA SESTA SCENA

DEL QUARTO ATTO.

Alla Sena passata, ch'à butte trapica e mesta, con gras giudatio il Potta notro toggiunge la presente, che è tutta al-legra; seella qual Silvio, a guisa di chi trionfa, copo aver vinto il mostrasoro ciguale, porta, secondo ch' egil viotò, il tecchio di lui con pempa molto solenne, al tempio. Imperocchè essendo il incurito il Coro di Pastori, che per questo si moissa con servizioni solenne, al tempio. Imperocchè essendo il incurito il Coro di Pastori, che per questo si moissa questa Senne, cantano le sue lodi, e l'assituno fin al ciclo, per aver fatto un'opera a pregista e perciocche tutta la loda si ristrigne in due cose, cicè nella persona e nel fatto, quella per esser al giorivanto, questo per esser al riguradevole, chiam per esser al giorivanto, questo per esser al riguradevole, chiam de la compania del presenta del presen

O foncial glorious cc.) Nella persona si considerano dua cose i l'una (come abbiam detto ) è l'età, parendo cosa mirabile, ch'un fanciullo sia tanto valoroso; l'altra la nobiltà, la quale si considera anch' essa in due cose, l'una è l'entida d'eroi, l'altra è la somiglianza della virtù, che tince detto fanciullo con quella origine. Per questo disse Aristottie nel primo libro dell'istoria degli animali, che nobile è quello, che ha principio norato e generous, quello che no degenera dat suo ceppo; le quali condirioni ambedate si rittovano nel lodato garcone. Nel fatto poi degno di condisferzione la ferità, e grandezza di quel cignale, ch' è stato ucciso da lui di tal maniera, che 'l'Coro di pastori non può di croa si ni queste cinque stanze della lode di Silvio, che non si riduca a que capi, che contespono i tre vrestti del Cacciatori.

O fascuat glorino D' Ricominciano sempre col medesimo verso i pastori, perciocche lodando il I flacucillo unisiamente dall' uno e dall' altro Coro, par che l'ano quasi venga a confermare il detto dell' attro. I mueste prima stama si pone il considerato dell' attro. In queste prima stama si pone il salcuna cosa, bisogno prima dire quel ch' ella é; e però dicono questo è il teschio di quel fero cignale, che facera puna a tutti, ora è fatto trofeo del valoroso garzone; e però divistano quelli a celebrare com esso loro il nome di hui. Nella seconda stanza esalian la sua wirtà, come quello, che per la consiste la vittà della vena forteraza, siccome non sibalismo dal fistorio nel terzo delle morali; essendo il fine onesto quello, che fa principalmente I cumo acquistat il nome di fotte.

Però che innanti a lei, La fatica e il sudor poser gli Dei) Tolto di peso da questi versi d'Esiodo nel suo poema dell'opere, e de gierni.

# της δ' άρετης ίδρύτα Σεοί προπάροιθεν έθηκαν

Chi vuol goder degli agi, Soffra prima i disagi) L'i

Soffra prima i diagi) L'uomo naturalmente è animal operatute o col corpo o con l'animo, e quando egli opera bene, riposa anche bene, e per lo contrario quand' opera male, bisogna che anche irposi male. Ma non si pod operat bene con l'ozio, e però chi vuol riposare, bisogna che s' affatichi virtuosamente adoprado i percioche chi fiugge la fatica, fiugge necessariamente ancor la virtù, e però dice; Ma da fatica che virtà precurre;

s a sisted on vival precents, under the sispetti, I mo non por potential for I shore of E questo per due sispetti, I mo non potendosi for I shore potendosi for I shore potendosi for I shore perché chiumque de la constanta de la compania de travagli molto e ci el corpo e con I misso. Dalte quali fatiche pullula la virtù, in cui consiste il vero riporo dell' animo nostro.

O fanciul glorioso) In questa terza va discorrendo dei frutti, che si ricevono dalla fatica di Silvio; i quali, quunto aono maggiori, tanto vien celì a esser degno di maggior gloria: e perchò la stanza è chiara da se, passo alla quarta. O fancial giorioso ) In questa quarta prende un luogo molto comune a tutti i lodatori; ma tanto più artificioso nella persona di Sitvio, quante che detto luogo non è accattato di fuori, ne, como es isuod dire, tolto imprestito, ma tratto dalla persona di lui e dalla sua nobilà. Fa dunque paragone di queno fatto con quello d'Ercole, che vione anch egli un cignale, e vien per una tal fattea celebrato dal mondo, dicendo esser vere, che il vinto ciprande da lui era vivo, cioè, che non il ucctie, ma lo sirolo, e prese col vivo, com en al caracteria del conservatore, che il vinto ciprande da lui era vivo, cioè, che non il ucctie, ma lo sirolo, e prese col vivo, com en al caracteria del conservatore del conservatore del conservatore del vivo, come en al caracteria del conservatore del vivo, come en al caracteria del conservatore del conservatore del vivo, come che su conservatore del conservatore del conservatore del conservatore del suo sangue.

Come presago di tua gloria il Cielo ) Vuol dir, che il cielo antivedendo, ch' egli è per divenire un novello Alcide, gli va

preparando, secondo l'età, le fatiche.

O (ascist gioriao) In questa quinta parla del voto, che fu primiero oggetto di Sitivo, cio di offerire in testa del ciognale a Diana. Dal qual longo prende pur anche occasione di lodar il fancistilo, che non abbis minor pietà verso gli Iddi; che valore verso le fare. Adorna poi questa tode colla simi-di di cinita; faccando i risucier tanno leggiadra con quella voce d'Emulo, quast voglia dire: vedi Cinita; se questo voto ti dee esere caro, polchè quel fero animale con le sue armi terribile pretendera d'esserti con concerneta in quella insegna sì luminosa, ehe porti in fronte.

Timummi Cou

# ATTO QUARTO

### SCENA SETTIMA.

#### CORIDONE .

Son ben io stato infino a qui sospeso Nel prestar fede a quel che di Corisca Teste m'ha detto il Satiro : temendo Non sua favola fosse a danno mio Così da lui malignamente finta: Troppo dal ver parendomi lontano, Che nello stesso loco ov' ella meco Esser dovea (se non è falso quello Che da sua parte mi recò Lisetta) Si repentinamente oggi sia stata Con l'adultero colta. Ma nel vero Mi par gran segno, e mi perturba assai La bocca di quest' antro, in quella guisa, Ch'egli appunto m'ha detto, e che si vede Da si grave petron turata e chiusa. O Corisca, Corisca: io t' ho sentita Troppo bene alla mano, ch' incappando Tu così spesso, alfin ti conveniva

Cader senza rilievo : tanti inganni , Tante perfidie tue, tante menzogne Certo dovean di si mortal caduta Esser veri presagi a chi non fosse Stato privo di mente, e d'amor cieco. Buon per me che tardai! fu gran ventura, Che 'l padre mio mi trattenesse (sciocco) Quei che mi parve un fiero intoppo allora. Chè se veniva al temno che prescritto Da Lisetta mi fu, certo poteva Qualche strano accidente oggi incontrarmi. Ma che farò? debb' io di sdegno armato Ricorrere agli oltraggi, alle vendette? No, chè troppo l'onoro: anzi se voglio Discorrer sanamente, è caso degno Piuttosto di pietà, che di vendetta. Avrai dunque pietà di chi t'inganna? Ingannata ha se stessa, che lasciando Un . che con pura fe l' ha sempre amata . Ad un vil Pastorel s'è data in preda Vagabondo e straniero, che domani Sarà di lei più perfido e bugiardo. Che? debb' io dunque vendicar l'oltraggio Che seco porta la vendetta? e l'ira Supera sì, che fa pietà lo sdegno? Pur t'ha schernito, anzi onorato; ed io Ho ben onde pregiarmi, or che mi sprezza Femmina che al suo mal sempre s'appiglia, E le leggi non sa nè dell' amare Nè dell'esser amata; e che'l men degno Sempre gradisce, e'l più gentile abborre. Ma dimmi, Coridon, se non ti move Lo sdegno del disprezzo a vendicarti, Com'esser può, che non ti mova almeno l' dolor della perdita e del danno?

Non ho perduta lei che mia non era; Ho ricovrato me ch' era d'altrui. Ne il restar senza femmina si vaua, E sì pronta e si agevole a cangiarsi. Perdita si può dire : e finalmente Che cosa ho io perduto? una bellezza Senza onestate, un volto senza senno, Un petto senza core, un cor senz' alma, Un' alma senza fede, un' ombra vana, Una larva, un cadavero d'Amore, Che doman sarà fracido e putente. E questa si dee dir perdita? acquisto Molto ben caro e fortunato ancora. Mancheranno le femmine, se manca Corisca? mancheranno a Coridone Ninfe di lei più degne e più leggiadre? Mancherà ben a lei fedele amante Com' era Coridon, di cui fu indegna. Or se volessi far quel che di lei M' ha cousigliato il Satiro, so certo, Che se la fede a me già da lei data Oggi accusassi, io la farei morire. Ma non ho già si basso cor, che basti Mobilità di femmina a turbarlo. Troppo felice ed onorata fora La femminil perfidia, se con pena Di cor virile, e con turbar la pace E la felicità d'alma ben nata. S'avesse a vendicar : oggi Corisca Per me dunque si viva, o per dir meglio, Per me non moja, e per altrui si viva: Sarà la vita sua vendetta mia. Viva all' infamia sua, viva al suo drudo: Poich' è tal , ch' io non l'odio , ed ho piuttosto Pietà di lei, che gelosia di lui.

#### ANNOTAZIONI

### DELLA SETTIMA SCENA

DEL QUARTO ATTO.

sorisca concertò, siccome abbiam veduto di sopra di far venir Coridone amante di lei molto agevole per quello che si vede, a esser persuaso, e lusingato da lei, nella spelonca d'Ercina, sotto pretesto di voler esser con esso lui; ma veramente con fine di farvelo corre, siccome adultero d'Amarilli, con esso lei. Il qual Coridone, per quel che ora da lui s' intende, avvisato per mezzo di Lisetta fante di lei, non potetto venire quando e' voleva, per cagione dal Padre, che l'obbe a trattenere per altro affare; ma come prima si fu sbrigato da lui , così egli disubito se ne venne per goder forse in quel giorno sì lungamente da lui bramato, i dolci frutti d'amore. Ma nel cammino avendo incontrato il Satiro, ebbe novella alle sue speranze molto contraria, cioè, che l'amata Corisca era stata da lui con l'adultero chiusa nella spelonca. Di questo vien egli ora parlando, come nel testo è molto chiaro da se. Tre parti ha questa Scena; nella prima discorre seco medesimo dell'avviso avuto dal Satiro, al quale voleva la ragione, che fede non dovesse prestare, non parendogli il detto suo verisimile. Nella seconda si sdegna della perfidia di quella mala femmina, che tante velte, secondo il solito suo, l' ha schernito; concludendo, che altro fine non potevano avere le sue menzogne e le aue perfidie, da lui si male infin allor conosciute Nella terza esamina l'ingiuria ricevuta da lei; e dopo averne considerate tutte le circostanze, conclude da uomo savio, di non volersene dar travaglio, ne vendicarsene, essendo ella piuttosto degna di compassione, per la sua malvagia natura, che di vendetta.

Io t'ho sentita troppo bene alla mano) Aveva costei data Ia fede a Coridone, non già perch'ella o l'amasse, o fosse d'animo d'oss:rvarla; ma per qualche comodo che tracva da lui, e anche per vederlo di complessione assai tenera, da polerlo piegare ovunque voleva, e fargli degli affronti a suo modo, senza che gli bastasse l'animo di risentirsone. Aveva ingegno perciò, e aveva gran sospetto d'esser da lei schernito; ma ella, che'l conosceva assai tenero, e di cuore assai debole, pascevalo di speranze si bene condite, che se le tranzugiava, e con una sola melata e lusinghevole parolina, che gli dicesse, saldava con esso lui le partite. E però dice ora: tu mi hai dette tante menzogne, ed hammi tante volte ingannato, che non è maraviglia, se ora quello trovo della tua fede, che sempre n'ho sospettato.

Buon per me che tardai!) Questa tardanza non è fatta tenza arte: perciocchè se Coridone fosse venuto, com' egli dice, a quel tempo, che da Lisetta gli fu intimato la sua venuta, avrebbe impedito l'ingresso o d'Amarilli o di Mirtillo nella spelonca; ovvero che i pover nomo vi sarebbe restato morto per le mani d'esso Mirtillo; e così la favola si sarebbe disordinate, ovvero sarebbe stato poco verisimile, che se non fosse atato l'impedimento del padre, non fosse egli vennto subito, che Lisetta ne l'avvisò.

Qualche strano accidente) Per cagione di quell'adultero di Corisca, il quale crede che sia stato nell'antro con esso lei, perciocchè se si fosse avvenuto in lui, poteva di leggieri incontrare che fosse venuto seco alle mani, di che egli, come persona riposata, aveva esgione di temere. Ma che (arò ") Questa e la terza parte della presente Sce-

na dove costui, che ha più senno che cuore, va esaminando s'ecli ha da forne vendetta; e dice di no, che troppo la verre' he a onorare. Duaque col vendicarsi s'onora attrui? sì . Molto più che non si sa col disprezzo, il quale è ben anche da farme vendenta tanto moggiore, quanto meno si stima e l'offensore e l'offeta; e però dice, che il caso è degno

Piattosto di ricià, che di sendetta ) Perciocche questa si fa contra nemico, che sia nori, o superior di fortuna, ma quesia è verso persona sì fattamente inferiore, che misera sia

Ad un vil part rel s' è data in preda ) Intende di Mirtillo , il quale disse il batiro, ch' era entrato nella spelonca, e chiamal vile, perchè era povero i vagabondo e straniero, perchè di puco tempo era capitato in Arcadia, come s'è veduto di sopra. Che seco porta la vendetta ) Vuoi dire, che l'oltraggio ricoruto da Corisca, sarà tanto dannoso a lei, che con quello vedrà egli le sue vendette. Jianque gli pare di non aver biguità stessa, la quale offinde siù Corisco che Coridone.

E l'ira supera si, che la pietà lo sdegno) Cioè un oltraggio, accompagnato da tante circostanze piene di miserie per lei, che la collera non v'ha luogo, dalla quale vien la vendetta: e invece di adirarsene, ne ha piuttosto compassione.

Fur t'ha ncheratio, anci onorato) Lo scherno, siecome abbiam detto di sopra, è grande incliamento alla vendeta; ma egli dice che in vece d'essere scheratio, è piutuoto onorato, e ciò pruova dal suo contrario; perchè siccome è onore i esser anato da chi sa amare, con l'esser odiato o beffato da chi non sa che sia nè amor ne onore, è segno di meritare d'esser amato e onorato da coloro che sanno.

Una bellezza renza onestate) Che sono cose si malagevoli da trovar insieme, come dice il Petrarca nel Sonetto De graza nemiche insieme erano aggiunte. Perciocchè una è del corpo e l'altra dell'animo, e mai s'accordano insieme, per cagione della diversa loro natura.

Un volto senza senno) Perciocchè il volto è parte della testa, siccome è anche il senno; ma dice il volto, siccome quello, che dalle donne è più stimato del senno.

Un petto senza core) Se questo fosse detto in un uomo, vorrebbe significare viltà, ma in una donna, come Corisca, vuol dire senza amore; perciocchè in quella parte stanno tutti gli affetti, il principal de quali è amore.

Un cor seus alma ) Questo vuol dire un core morificato nelle huose opere; perciocchè, siccome il cuore e s'i sangue, che vi sta initorno, e gli spiriti ch'indi nascono, sono stromenti della natura nei moti degli affetti, che partengono alle umane operazioni, così può dirsi morto e privo d'anima il cuore, che non opera bene, avendo perduta la vita interna, chè la virità.

Un' alma senza fede) Ch'è la prima virtù dell' anima, come abbiam vednto nel secondo Coro diffusamente.

me abham veduto nel secondo Core dilusamente.

Un' ombra vana) Perciocchè, siccome l'ombre non hanno
alcuna sodezza; cost la femmina, quando è vana, si può chiamare un' ombra.

mare un' ombra.

Usa larva ) ll medesimo che ombra, della qual voce vedi
mel secondo Coro quel che s'è detto.

Un cadavero d'Amore) Perciocchè, siccome il corpo, ch'è senz'anima, si corrompe e converte in fracidume e potredine, cost la mala femmina, a cui manca l'anima d'amore, she è la fede, si può dir un cadavero, una carogna. Or se volessi far quel che di lei) Perciocchè avendo data la lede, e trovandosi in adulterio, sarebbe, secondo la legge di Diana. condannata alla morte.

di Diana, condannata alla morte.

Ma son ho già si basso cor ec.) Siccome la grave ingiuria

dee esser stimata , così non si dee tener conto d'offesa, che sia leggiera; e preò costut mostra d'aver prudenza, non istimando l'ingiuria d'una femmina, com'è questa, tanto imperfetta.

Topoo [clice re.] Cioè sarebbe da troppo la viltà femmi-

Troppo felice ce.) Cioè sarebbe da troppo la viltà femminile, s'ella potesse alterare la tranquillità d'un animo valoroso, si che per vendicarsi di lei, facesse male a se stesso.

Sarà la vita sua vendetta nia) Il medesimo concetto ha quasi detto di sopra nel contrapposto della pietà e dell'ira: perciocche vivendo ella infelice, quella infelicità sarà il gastigo di lei e la vendetta di lui: avvenendo per lo più, che le si latte femmine in lor vecchezza vivano miscre.

Viva all' infamua sua ec.) Perciocche il viver con infamia è, come dicono i leggisti, morte civile. E però quella infamia, che sarà morte di lei perpetua, farà essa le mic vendette.

Pictà di l'i, che geloria di lui) Nascon questi due affetti, un maggiore e i altro minore in lui, dalla miseria e vilti di Corisca, la quale, se fosse degna d'esser amata, cagionerebbe in lui agaltarda la gelosia, per cagion del rivale: la medesima ancora è cagione della pietà ch' esso le porta, perciocchè dei sofi miserti si ha compassione.

# ATTO QUARTO

## SCENA OTTAVA.

## SILVIO.

Dea, che non sei Dea, se non di gente Vana, oziosa e cieca, Che con impura mente E con religion stolta e profana Ti sacra altari e tempi : Ma che tempi diss' io? piuttosto asili D' opre sozze e nefande, Per onestar la loro Empia disonestate Col titolo famoso Della tua Deïtate. E tu, sordida Dea, Perchè le tue vergogne Nelle vergogne altrui si veggan meno, Rallenti lor d'ogni lascivia il freno. Nemica di ragione, Guarini, Past. Fide

ATTO

Macchinatrice sol d'opre furtive, Corruttela dell' alme Calamità degli uomini e del mondo : Figlia del mar ben degna, E degnamente nata Di quel perfido mostro. Che con aura di speme allettatrice Prima lusinghi, e poi Movi ne petti umani Tante fiere procelle D'impetuosi e torbidi desiri, Di pianti e di sospiri ; Che madre di tempeste e di furore Dowria chiamarti il mondo. E non madre d'Amore : Ecco in quanta miseria Tu hai precipitati Oue' due miscri amanti . Or va tu . che ti vanti D'esser onnipotente : Va tu, perfida Dea; salva se puoi La vita a quella Ninfa, Che con le tue delcezze avvelenate Hai pur condotta a morte. Oh per me fortunato Ouel di che ti sacrai l'animo casto, Cintia, mia sola Dea! Santa mia deità, mio vero nume, E così nume in terra Dell' anime più belle; Come lume nel cielo Più bel dell'altre stelle. Quanto son più lodevoli e sicuri De' cari amici tuoi l' opre e gli studi

QUARTO. Che non son quei degli infelici servi Di Venere impudica: Uccidono i cignali i tuoi divoti, Ma i divoti di lei miseramente Son dai cignali uccisi. O arco, mia possanza e mio diletto: Strali, invitte mie forze: Or venga in prova, venga Quella vana fantasima d'Amore Con le sue armi effeminate: venga Al paragon di voi. Che ferite e pungete. Ma che? troppo ti onoro, Vil pargoletto imbelle; E perchè tu m'intenda, Ad alta voce il dico: La sferza a castigarti Sola mi basta. Basta. Chi sei tu che rispondi? Eco, o piuttosto Amor, che così d' Eco Imita il suono? Sono. Appunto io ti volea: ma dimmi, certo Sei tu poi desso? Esso. Il figlio di colei, che per Adone Già sì miseramente ardea? Dea. Come ti piace, su: di quella Dea Concubina di Marte, che le stelle Di sua lascivia ammorba E gli elementi? Menti, Oh quanto è lieve il cinguettare al vento! Vien fuori, vien, ne star ascoso. Oso. Ed io t'ho per vigliacco: ma di lei Sei legittimo figlio, O pur bastardo? Ardo.

Oh buon: nè figlio di Vulcan per questo

ATTO Già ti cred' io . Dio . E Dio di che? del core immondo? Mondo. Gnaffe, dell' universo? Ouel terribil garzon : di chi ti sprezza Vindice si possente E si severo? Vero. E quali son le pene, Che a' tuoi rubelli e contumaci dai Cotanto amare? Amare. E di me che ti sprezzo, che farai, Se il cor più duro ho di diamante? Amante. Amante me? sei folle. Quando sarà, che in questo cor pudico Amor alloggi? Oggi. Dunque si tosto s'innamora? Ora. E qual sarà colei, Che far potrà ch' oggi t'adori? Dori. Dorinda forse, o bambo, Vuoi dire in tua mozza favella? Ella. Dorinda ch' odio più che lupo agnella? Chi farà forza in questo Al voler mio? Io . E come? e con qual armi? e cou qual arco? Forse col tuo? Col Tuo . Come col mio? vuoi dir quando l'avrai Con la lascivia tua corrotto? Rotto. E le mie armi rotte Mi faran guerra? e romperailo tu? Tu. Oh questo si mi fa veder affatto, Che tu sei ubbriaco.

Che tu sei ubbriaco.

Ya dormi, va: ma dimmi,
Dove ficin queste maravigiie? qui? Qui.
Oh sciocco, ed io mi parto.
Vedi come sci stato oggi indovino
Pien di vino. Divuno.

Ma veggio, o veder parmi, Colà posando iu quel cespuglio, starsi Un non so che di bigio, Che a lupo s'assomiglia. Ben mi par desso, ed è per certo il lupo. Ob, come è smisurato! oh per me giorno Destinato alla preda! o Dea cortese, Che favori son questi? in un di solo Trionfar di due fere? Ma che tardo, mia Dea? Ecco nel nome tuo questa saetta Scelgo per la più rapida e pungente Di quante n'abbia la faretra mia: A te la raccomando: Levala tu , saettatrice eterna , Di man della fortuna, e nella fera Col tuo Nume infallibile la drizza; A cui fo voto di sacrar la spoglia: E nel tuo nome scocco. Oh, bellissimo colpo! Colpo caduto appunto Dove l'occhio e la mau l'han destinato! Deh avessi il mio dardo. Per ispedirlo a un tratto Prima che mi s'involi e si rinselvi : Ma non avendo altr' armi . Il ferirò con quelle della terra. Ben rari sono in questa chiostra i sassi, Ch' appena un qui ne trovo: Ma che vo io cercando Armi, se armato sono? Se quest' altro quadrello . Il va a ferir nel vivo. Ohimè, che veggio? Ohime, Silvio infelice,

Ohimè, che hai tu fatto?

342 ATTO

Ma eccolo, infelice, Di te però men infelice assai.

Hai ferito un pastor sotto la scorza D'un lupo. Oh fiero caso! oh caso acerbo Da viver sempre misero e dolente! Ei mi par di conoscerlo il meschino, E Linco è seco, che l sostiene e regge. Oh funesta saetta! oh voto infausto! E tu, che la scorgesti, E tu, che l'esaudisti, Nume di lei più infausto e più funesto! Io dunque reo dell'altrui sangue? Io dunque Cagion dell' altrui morte? Io che fui dianzi Per la salute altrui Si largo sprezzator della mia vita, Sprezzator del mio sangue? Va, getta l'armi, e senza gloria vivi, Profano cacciator, profano arciero.

### ANNOTAZIONI

#### DELLA OTTAVA SCENA

DEL QUARTO ATTO.

Si condusse Silvio, accompagnato da due Cori, l'uno di Pastori e l'altro di Caccitori, col teschio del cipnale, per fin di sciorra quel voto che in sen finto a Cinitis dopo il quale non di come quel voto che in sen finto a Cinitis dopo il quale dove si dec credere, che tresse moltitudine grande, per la novità e importanza del fatto; e l'altro, cioè quello del Caccitori, liccuratio, acciocche esis, per la molta fattos fatto, fatta, s'anciaserto a ripostre, torna ora solo dal Jempio, dove egli, voto con con control del carcitori, liccuration, acciocche esis, per la molta fattos fatta, s'anciaserto a ripostre, torna ora solo dal Jempio, dove egli, voto con control del carcitori, liccuration, carcitori, del carcitori, carcitori, si lamenta con dire, che quel zarzono, la chiamava xaxi(xyy ðasµóxos cio la pessima di tutt iell lédic al carcitori, del carcitori, carcitori, del cut tutti el del tutti elli del tutti e

E con religion stolta, e profana) Prende qui abusivamente il nome di religione, la quale essende cattiva non può dirsi religione, siccome quella, che è per testimonie di San Temmaso, virtù morale, che consiste fra due viziosi estremi : e la cattiva che sta in alcuno di quelli, non può dirsi religione, essendo essa, come dice sant' Agostino, culto divino, e come Isidoro, vincolo, che lega l'anime in Dio, detta cost a religando; ancora che alcuni altri, come Marco Tullio, e il detto S. Agostino, d'altro modo l'abbiano derivata. Qui dunque vuol dir un culto superstizioso, o veramente profano, e poco meno che infame; di quella sorte, che riferisce, Luciano nel dialogo Lucio, parlando di coloro, che scelleratamente adoravano la Dea Iside.

Piuttosto asili) Ancora che nel Prologo abbiamo dichiarata questa voce, quanto bastava per dichiarazion di quel luogo, sarà pur bene soggiugner anche questo, che partiene all'Etimologia di lei : dicendo che Asilo è voce Greca, che wuol dire esente dal pericolo della preda, o per dir meglio, dal pericolo d'esser preda. E quello si chiamava Asilo, o fosse tempio o campo, o altare o statua, come scrive Filostrato es-sere stata quella di Tiberio, che violare non si poteva, nè essa, nè alcuno, che per salvarsi a lei rifuggisse; come oggi nol chiamiamo franchigia . I nipoti d'Ercole forono i primi , che aprissero un asilo, cioè un tempio di misericordia, per dubbio di coloro, ch'erano stati offesi da Ercole avo loro. Dice poi Livio nel primo libro, e anche Dionisio Alicarnasseo, che Romolo n'aperse un altro a Roma, per aggrandire, e far più popolata quella nuova Città; acciocche volentieri a lei concorressero dai circonvicini popoli, e servi e liberi, d'ogni sorte di gente, per essere quivi sicuri, come se oggi i fuorusciti, e altra gente di mal affare sotto salvo condotto si conducessero, in luogo, dove potessero sicuramente vivere e abitare. Dice egli dunque, quasi che si corregga, non tempj, ma piuttosto asili, dove sieno sicuri adulteri, stupratori, e altra gente libidinosa, che possan quivi licenziosamente sazlare le ingorde ed isfrenate lor cupidigie .

Per enestar la loro ) Cioè sotto pretesto di religione, commettere ogni disonestà.

E tu, sordida Dea ) Cioè, concedi loro, che cose facciano vergognose, acciocchè le tue vergogne sien dagli uomini meno avvertite e meno vituperate. Così se' Claudio per onestar l'incesto suo d'avere sposata la figliuola del fratello ; pubblicò un decreto, che i matrimoni incestuosi di quella sorte, fossero leciti .

Nemica di ragione) Perclocchè questo affetto impetuoso della libidine perturba il discorso dell'intelletto, ne lascia

luogo al lume della ragione.

Macchinatrice d'opre (artive) Perciocche gli amanti sogliono er lo più andar di notte per non esser veduti , siccome quelli che rubano l'oner delle donne e degli uomini; e però le chiama opre furtive, perchè procedono di quel modo, che fanno I ladri. O cost forse le chiama, imperocche non è atto alcuno, che si faccia più di nascosto di quello.

Corruttela dell' alme ) Perciocchè II vizio corrompe la simmetria dei nostri appetiti, come fa la putredine la simmetria

degli umori, onde nasce l'infermità.

Calamità degli uomini e del mondo) Questo garzone non prende di Venere, se non la parte cattiva; siccome quello che castamente voleva vivere; e però crede, che tutte l'opre di Venere sieno adulteri, stupri e fornicazioni; onde la chiama calamità del mondo, e dice il vero, quando ella s'usa perversamente, ma bene usata è tutto'l contrario.

Figlia del mar ben degna ) Finsero i Poeti antichi che Venere fosse nata della spuma del mare; e per questo i Greci

la chiamarono adoodirny e la ragione rende Aristot. dicendo, che la natura del seme è spumesa, ma Didimo la chiama Afrodite. σαρά τὸ αβρύν τῆς διαιτης; cioè dalla mollizie della vita. Marco Tullio ne fece quattro; la prima celeste , la quale è veramente la buona : l'altra l'Afrodite, nata, come abbiam detto, della spuma; la terza figlia di Giove, che su moglie di Vulcano: la quarta Siria, cioè sa gliuola di Siro, la quale si chiama Astarate, che su innamorata di Adone, Chiamala dunque degna figlia del mare; perciocchè in ogni cosa è simile al padre, per le ragioni, che molto ingegnosamente si veggono si chiaramente nel testo, che non han bisogno d'interprete .

Ecco in quanta miseria ) Tutta la passata invettiva è fatta solo per dire, che ella è stata cagione della miseria d'Amarilli e Mirtillo .

Or va tu, che ti vanti ) Or vuol mostrarne l'effetto, dicendo ch'ella prima lusinga, e poi precipita i suoi seguaci, non essendo possente poi di salvarli. O per me fortunato ) Si rivolge a Diana, e quanto egli ha

biasimata Venere, tanto esalta Diana, siccome da lui seguita, chiamandola così nume maggior in terra, come lume nel Cielo

dell'altre Stelle più betlo .

Quanto son piu lodevoli , e sicure ) Fa paragone qui dell'opre dell'una e dell'altra, esaltando quelle di Diana, e deprimendo quelle di Venere: chiamando quelle e più lodevoli, perchè la castità è degna di lode, e non la libidine; e più sicure, perciocche non sono sottoposte a quei rischi a che van-no i ladri d'amore. Uccidono i cignali) Paragona la caccia dei seguaci di Vo-

nere con quella dei seguaci di Cintia: e dice, che questi uccidono i cignali, com egli ha fatto; ma per lo contrario quelli di Venere ne rimangono uccisi, alludendo alla morte di Adone amante di Venere, che ucciso fu dal cignale di cui vedi Ovvido nel Libro delle trasformazioni, e I dillito di Bione, intitolato l'Epitaffio d'Adone: ma più di tutti quel di Teocrito,

che comincia Adorris ήΚυτήρη.

O arco, mia possasa) Parla ora con l'armi proprie, che hanno ucciso il cignale: esaltandole sopra quelle d'Amore. Strali, invitte mie forze) Così Virg. fa parlar Venere al suo figliuolo Amore.

Nate , mene vires , men magna potentia , etc.

Quella sana fantasima d'Amore) Cioè quel vano, ch'è come una fantasima, senza alcuna nè sodezza nè corpo. Quello che sia fantasima, l'abbiamo detto di sopra.

Ad alta roce il dico ) Questo è fatto per dar luogo all' Eco, acciocche sia verisimile, che gli sia risposto da lei, avendo alzata la voce , Col mezzo di questo Eco , si dà luogo a um molto vago e grazioso episodio, col quale Silvio non avve-dendosi di ciò punto, viene avvisato di tutto quello che gli ha a incontrare. Ed era ben ragionevole, se Amarilli e Mir-tillo, soggetto principal della favola, ebbero la voce solida dell'oracolo, che predicesse i loro accidenti, che anche Silvio e Dorinda, soggetto episodico, avessero la vana voce d'una Eco, che dei loro fosse indovina : nel qual fatto prima d'ogni altra cosa ci si fa incontra un dubbio da non essere trapassato, cioè come questo pressgio abbia del verisimile, avendo piuttosto viso di miracolo che di cosa simile al vero il qual non so quanto nel Poema drammatico si convenga. Ma questo dubbio risolve Enripide col miracolo dell'Ifigenia in Aolide, la quale condotta vittima al sacrificio, sugli occhi di tutto il popol Greco fu sottratta invisibilmente al coltello del Sacerdote, che stava per isvenarla; e in quella vece s'avvide d'avere uccisa una Cerva che gli fu da Diana supposta in luogo della vergine Ifigenia. Che poi sis verisimile, che Amo-re possa antivedere il successo di Dorinda e di Silvio, e servirsi dell' Eco per manifestarlo, a me par chiero per quello, che credevano i pagani de loro Iddii, e del saper del Demonio, il quale da tutti vien creduto, che per mezzi naturali possa antivedere, e predir alcune cose future. Ora è da vedere quello, che sia quest' Eco. Se noi ne chicderemo ad Ovidio, ei ci dirà, ch' ella fu già una Ninfa, che per essere grandemente accesa di Narciso, ma da lui non amata, per lungo pianto si consumò, e in sasso fu trasformata; nè altro di lei rimase, se non la voce, che porta sempre gli ultimi accenti di quello, che si favella : ma se noi ne chiederemo

ai Filosof, ed în particolare ad Aristot, ci diranno, che l'Écó, con voca Gresa con chimants, è un necidente del sumo, che ai fa rifietteado dai lought cavernosi, ov è rinchistot l'acte, as l'acte, as Diccon alcant estandio; che ella non è voce unana, ma un suno che la somiglia, su suomo replicato e ridiesto, che porte au lle noste voce cercelle i l'immaginé della voce; una la cosa non è così, per quello che ai dria più al sotto. Nune alle noste voce può faris sema rifiesso, e però tutte le specio del suomo si fanno con rifiesso; ma quel dell' Eco, per esser più gagliardo, più terminato e più conscro, non potendo useire, si discontinato e più conscro, non potendo useire, si discipato della voce, estandio articolata, che sembra un uomo che partig, o ridica, quasi per incherzo le parole medesimo che addicanto; onde ebbe longo la favola, che noi shibiamo detto di della voce, estandio articolata, che sembra un uomo che particolata, che sembra un uomo che particolata che modificata della voce i nutili al che sembra un uomo che particolata che modificata della voce della con al mirabili altre, che sette volve rapportava ta voce in lutili con ai mirabili altre, che sette volve rapportava ta voce in lutili.

risonata: e per questo sas chiamato  $t_{xx}$   $x_{xx}$   $dy_{xx}$   $p_{xx}$ . Aus oltre a co  $t_{xx}$   $t_{$ 

Quae celebrat Thermas Echo, et siagna alta Neronis Deludit voces contros saepe meas. Saeve hic Norcissum expecto: simul illa moratur; Si quaeror, et quaeritur, si gemo, et illa gemit. Quis aam clamor? umor. Quis nam furor? uror, etc.

Dove si wede, che le rispotte sono comprete dal numero del verso; nè sono sinoi di quello, come in Orvido si vede ancora. Quanto alla ragione, chi è colui si privo di lettere e quello della come della propositione della coloria di lettere di lettere di lettere della coloria di lettere di lett

verso, non è Poeta; ne quell' Eco scritta nel margine sarà imitazion del Poeta essendo fuor del verso. Ma forse alcuno a poche cose mirando, dirà: dunque l'Eco sarà istrione. Instanza da persona che poco intenda, nè sappia quello che sia, o come si faccia l'Eco. crede egli forse, che la risposta dell' Eco sia un' altra voce diversa da colui che favella e favellando fa l'Eco? ma il fatto non sta così, perciocchè la voce, che vien dal luogo concavo, che fa l'Eco, è la medesima che parte dalle fauci del favellante, nè altra differenza è tra loro, se non quella , che suol essere nell'andar e tornare, distinti solo con la ragione: che siccome la palla, con cui si giuoca, è la medesima nel ritorno, che ella fa dal parete da lei percosso, che era quando verso lui s'avventò; così la voce che incontra la caverna, o altra cosa, che la ri-fletta, è la medesima nel riflesso, ch' ella fu nel percuotere, uoica voce di quell' unica bocca, che la formò, che l'avventò, e che nel suo ritorno e riflesso torna all'orecchio di chi la formò. Talche non è dialogo quello dell' Eco, onde si possa formar la parte d'un istrione; ma è come se colui che favella, replicasse gli ultimi accenti delle sue parole medesime. Il medesimo si vede chiaro se altri getta un sasso in acqua stagnante. Que giri che si partono dal centro che fu percosso, se s'incontrano in cosa vicina che gli rifletta, tornano al centro d'onde partirono, quei medesimi che erano in sostanza quando partirono; così la voce nè più nè manco. Ha poi con molto giudizio il Poeta nostro formate le parole quasi tutte con l'accento interrogative, il quale per esser più squillante e acuto d'ogni altro, che nel fine si proferisca, ajuta grandemente il verlsimile in tal proposito: e se alcuna volta frappone molte parole, prima che venga all'ultima più capace d'essere ribattuta e riflessa, quelle parole, o vanno dette da se come nel testo si può vedere, o con la voce assai più rimessa, o con la faccia altrove rivolta, imitando appunto colui, che abbia vaghezza e diletto di far garrire l' Eco, sopra quelle parole del suo ragionamento, che più gli aggradano, sopra quelle fermandosi più dell'altre. Il che tutto sensatamente si prova da ciascheduno, che così scherzi coll'aere; e tanto basti di tutto quello, che dir si possa intorno all'arte di questo lnego, perciocchè le parole del testo son così chiare, che non hanno molto bisogno dell' altrui fatica .

Il figlio di colei che per Adone) Chiamalo per ischerno figliuolo, non di Venere, ma della innamorata d'Adone, quasi voglia dir di quella bagascia, ch'era innamorata d'un vil pastore.

Concubina di Marte) Aveva risposto l'Eco, che sua madre era Dea; e anche Silvio in su questo fa il contrappumo chiamandola la concubina di Marte. Concubina, è voce lati-

Lightaur in Lati

na, e vuol dire femmina che abbia commercio cernale con colui, che non è suo marito, e stia con esso lui sotto na tetto medesimo. Dante,

La concubina di Titone antico.

Volendo intendere dell'Aurora.

O buon: ne figlio di Valcua per questo) Replica alla risposta di quella voca ardo, voltendo dire, che non è figliuolo legittimo di Vulcano, che fu marito di Venere. Tutto il resto è chiarissimo, siccome è anche chiaro tutto quello, che Silvio fa nel ferir Dorinda, credendo di ferir Lupo.

Levala tu, sacitarice etema) Con bellissima circonlocuzione prega Diana, che gli faccia far un bel colpo, levandolo di mano della fortuna, come cagione degli atti incerti; e però volendo che questo fosse certissimo, prega Diana, che l

tragga dalle sue mani .

Okmet, Sileio ingleio Nentre egli s'apparecchia di santare il lupo con un nuoro quadrello; avendolo già posto a segno, e mirando verso là, dove avera mandato il primo, a avride di aver ferito un pastore; senza però sapere chi egli fosses, ancora che gli sembri di riconoscerio; siccome senza fallo si sarebbe avveduto, che quella fosse sista Dorinda, se la spoglia lupitan non glio i "avese tolta la conocenza.

Nume di lei più infausto, e più funesto) Cioè nume infelice, non quanto a se, perciocchè Silvio aveva pietà e religione, ma iu quanto all'effetto e alla persona di lui, che per esso era fatto infelice: la voce infausto significa infortunato.

Io dunque reo dell' altrui sangue?) Volendo il Poeta nostro introdurre amore nell'animo di questo giovinetto, che dianzi fu si nemico dei pensieri amorosi, bisegna prima ammollirio; nè questo si può fare senza levargli quella alterezza, ch' egli avea conceputa d'esser divino; perch'era nipote d'Ercole, st che quasi d'esser uomo sdegnava . Ma per iscuotere . e dissipar questo umore, bisognava appunto farlo cadere in un eccesso, che da lui fosse tanto abborrito, che non gli paresse iù d'esser simile a un Dio . Con questo mezzo la sua superbia s'abbassa, la rigidezza si toglie, e comincia a ravvedersi d'esser un uomo, siccome gli altri, e di poter peccare, e d'esser soggetto si colpi della fortuna: e quello, che tutto importa, che gli Iddii non gli abbiano quel rispetto, che arrogantemente credeva gli dovessero avere: poichè permettono, che in lui cadano quegli errori, che sogliono esser comuni con gli uomini cattivi, d'uccidersi l'un con l'altro. Questo medesimo cagionava il dolore d'Edipo nel Tiranno di Sofocle; parendogli d'esser in ira degli Iddii ; poichè essi avevano comportato al grandi scelleratezze in quell'animo, che era stato sempre amico di giustizia, e facitore di buone opere. E per questo Silvio qui si lamenta. Io dunque ucciditore? Io, che per giovar altrui, mi son posto al periglio d'esser ucciso? come sanno gli Eroi, e com'egli, emulo del grand'ayo, s'assatiaticava d'esser tenuto.

Va, getta l'armi) Ecco la superbia domata. Profano cacciator) Nel qual esercizio s'aveva egli creduto

d'acquistar tanta gloria, che fosse simile a un Dio.

Di te però men infelice assai) Consumata già la superbia, conosce la sua miseria; onde poscia fia agevol cosa, che la pietà vi si annidi, contra la quale faceva ostacolo l'alterezza. Come poi la pietà gli prepari materia da ricever amore, nella seguente Scena vedrassi.

# ATTOQUARTO

## SCENA NONA.

LINCO, SILVIO, DORINDA.

LINCO

Reggiti , figlia mia , Reggiti tutta pur su queste braccia , Infelice Dorinda .

SILVIO

Ohimè, Dorinda?

Son morto.

DORINDA O Linco, Linco, O mio secondo Padre.

SILVIO
È Dorinda per certo, abi voce! abi vista!
DORINDA
Ben era, Linco, il sostener Dorinda,
Ufficio a te fatale:

Accogliesti i singulti

352

ATTO
Primi del mio natale;
Accorrai tu fors'anco
Gli ultimi della morte:
E coteste tue braccia, che pietose
Mi fur già culla, or mi saran feretro,

LINCO

O figlia a me più cara. Che se figlia mi fussi, io non ti posso Risponder; che il dolore Ogni mio detto in lagrime dissolve. Sirvio

O terra, chè non t'apri, e non m'inghiotti?

DORINDA

Deh ferma il passo e'l pianto, Pietosissimo Linco; Chè l'un cresce il dolor, l'altro la piaga. Silvio

Ahi, che dura mercede Ricevi del tuo amor, misera Ninfa! Linco

Fa buon auimo, figlia, Chè la tua piaga non sarà mortale. Dorinda

Ma Dorinda mortale Sarà ben tosto morta. Sapessi almen chi m'ha così piagata.

Linco
Curiam pur la ferita, e non l'offesa:

» Chè per veudetta mai non sanò piaga.
Silvio

Ma che fai qui? che tardi? Soffrirai ch' ella ti veggia? avrai Tanto cor, tanta fronte? Fuggi la pena meritata, Silvio, Di quella vista ultrice: Fuggi 'l giusto coltel della sua voce: Ah che non posso, e non so come, o quale Necessità fatale A forza mi ritenga e mi sospinga

Più verso quel che più fuggir dovrei.

Dorinda

Così dunque debb' io Morir senza saper chi mi dà morte? Linco

Silvio t'ha dato morte.

DORINDA

Silvio? ohimè, che ne sai? Linco

Riconosco il suo strale.

DORINDA
Oh dolce uscir di vita,
Se Silvio m'ha ferita!

Eccolo appunto in atto
Ed in sembiante tal, che da se stesso
Par che s'accusi. Or sia lodato il Gielo,
Silvio, che sei pur ito
Dimenandoti si per queste selve

Dimenandoti si per queste seire
Con cotesto tuo arco
E cotesti tuoi strali onnipotenti,
Ch'un colpo hai fatto da maestro. Dimmi
Tu, che vivi da Silvio e non da Linco,
Questo colpo che fatto hai si leggiadro;
E fors' egli da Linco, o pur da Silvio ?
O fanciul troppo savio,

Avessi tu creduto
A questo pazzo vecchio .
Rispondimi, infelice,
Qual vita fia la tua, se costei muore?
So ben che tu dirai
Guarini, Past, Fido
23

ATTO
Ch'errasti, e di ferir credesti un lupo,
Quasi non sia tua colpa il saettare
Da fanciul vagabondo e non curante,
Senza veder s' uomo saetti o fera.
Qual caprar, per tua vita, o qual bifolco
Non vedestu coperto

Di così fatte spoglie? eh Silvio, Silvio, Chi coglie acerbo il senno.

» Chi coglie acerbo il senno,
» Maturo sempre ha d'ignoranza il frutto.
Credi tu, garzon vane,
Che questo caso, a caso oggi ti sia
Così incontrato? o come male avvisi,

» Senza nume divin questi accidenti

» Si mostruosi e nuovi.

» Non avvengono agli uomini: non vedi Che il cielo è fastidito Di cotesto tuo tanto Fastoso insopportabile disprezzo D'amor, del mondo e d'ogni affetto umano?

DORINDA

» Non piace ai sommi Dei » L'aver compagni iu terra,

" Ne piace lor nella virtute ancora

" Tant' alterezza. Or tu sei muto si, Ch' eri pur dianzi intollerabil tunto.

Silvio, lascia dir Linco;
Ch' egli non sa qual in wittù d'Amore
Tu abbi signoria sovra Dorinda
E di vita e di morte.
Se tu mi saettasti,
Quel ch' è tuo saettasti,
E feristi quel segno
Ch' è proprio del tuo strale.
Quelle mani a ferirmi
Hau seguito lo stil de' tuoi begli occhi.

Ecco, Silvio, colei ch' in odio hai tanto: Eccola in quella guisa Che la volevi appunto: Bramastila ferir , ferita l' hai : Bramastila tua preda, eccola preda: Bramastila alfin morta, eccola a morte. Che vuoi tu più da lei? che ti può dare Più di questo Dorinda? ah garzon crudo. Ah cor senza pietà! tu non credesti La piaga che per te mi fece Amore: Puoi questa or tu negar della tua mano? Non hai creduto il saugue, Ch' io versava dagli occhi, Crederai questo che 'l mio fianco versa ? Ma se con la pietà non è in te spenta

Gentilezza e valor che teco nacque. Non mi negar, ti prego, Auima cruda sì, ma però bella, Non mi negar all' ultimo sospiro Un tuo solo sospir. Beata morte! Se l'addolcisci tu con questa sola Voce cortese e pia: Va in pace, anima mia.

SILVIO

Dorinda, ah dirò mia, se mia non sei Se non quando ti perdo, e quando morte Da me ricevi; e mia non fosti allora Ch' io ti potei dar vita? Pur mia dirò, chè mia Sarai malgrado di mia dura sorte : E se mia non sarai con la tua vita, Sarai con la mia morte: Tutto quel che in me vedi A vendicarti è pronto . Con quest' armi t'ancisi,

356

E tu con queste ancor m'anciderai. Ti fui crudele, ed io Altro da te che crudeltà nou bramo. Ti disprezzai superbo; Ecco, piegando le ginocchia a terra, Riverente t'inchino, E ti chieggo perdon ma nou già vita. Ecco gli strali e l'arco; Ma non ferir già tu gli occhi o le mani Colpevoli ministri. D'innocente voler, ferisci il petto, Ferisci questo mostro.

Di pietate e d'Amor aspro nemico: Ferisci questo cor che ti fu crudo: Eccoti 'l petto ignudo . DORINDA Ferir quel petto, Silvio? Non bisognava agli occhi miei scovrirlo . S'avevi pur desío, ch'io tel ferissi. O bellissimo scoglio, Già dall' onda e dal vento Delle lagrime mie, de' miei sospiri Si spesso invan percosso: E pur ver che tu spiri? E che senti pietate? o pur m'inganno? Ma sii tu pure o petto molle o marmo, Già non vo' che m'inganni D' un candido alabastro il bel sembiante. Come quel d'una fera Oggi ingannato ha il tuo Signore e mio : Ferire io te? te pur ferisca Amore: Chè vendetta maggiore Non so bramar, che di vederti amante: Sia benedetto il di che da prima arsi: Benedette le lagrime e i martiri:

Di voi lodar non vendicar mi voglio.
Ma tu, Silvio cortese,
Che t'inchini a colei
Di cui tu Signor sei;
Deh non istare in atto
Di servo. ase nur servo

Den non istare in atto
Di servo, o se pur servo
Di Dorinda esser vuoi;
Ergiti ai cenni suoi:
Questo sia di tua fede il primo pegno:
Il secondo, che vivi,
Sia pur di me quel che nel ciclo è scritto.
In te vivirà il cor mio,
Nè, purchè vivi tu, morir poss'io.
E se incisto ti nar ch'oggi impunita

Res, purche vivi tu, morir poss io.

E se ingiusto ti par ch'oggi impunita
Resti la mia ferita,
Chi la fe'si punisca:

Félla quell'arco, e sol quell'arco pera: Sovra quell'omicida Cada la pena, ed egli sol s'ancida. Linco

Oh sentenza giustissima, e cortese!

E così fia: tu dunque
La pena pagherai legno funesto:
E perchè tu dell' altrui vita il filo
Mai più non rumpa, ecco te rompo e snervo,
E qual fosti, alla selva
Ti rendo inutil tronco.
E voi strali di lui, che'l fianco aperse
Della mia cara donna, e per natura,
E per malvagità forse fratelli,
Non rimarrete interi:
Non più strali o quadrella,

Ma verghe invan pennute, invano armate,

358 ATTO

Ferri tarpati, e disarmati vanni.
Ben mel dicesti, Amor, tra quelle frondi
In suou d'Eco indovina.
O Nume domator d'uomini e Dei,
Già nemico, or Signore
Di tutti i pensier miei,
Se la tua gloria stimi
D'aver domato un cor superbo e duro,
Difendimi, ti prezo.

Difendimi, ti prego, Dall'empio stral di morte, Che con un colpo solo Anciderà Dorinda, e con Dorinda

Silvio da te pur vinto:
Così, morte crudel, se costei muore,
Trionferà del trionfante Amore.
Linco

Così feriti ambedue sete: oh piaghe, E fortunate e care, Ma senza fine amare, Se questa di Dorinda oggi non sana Dunque andiamo a sanarla.

DORINDA

Deh, Linco mio, non mi condur, ti prego.

Con queste spoglie alle paterne case.

Tu dunque in altro albergo,
Dorinda, poserai, che in quel di Silvio?
Certo nelle mie case
O viva o morta oggi sarai mia sposa,
E teco sarà Silvio o vivo o morto.
Linco

E come a tempo, or che Amarilli ha spento E le nozze e la vita e l'onestate. O coppia benedetta! O sommi Dei, Date con una sola Salute, a due la vita. DORINDA

Silvio, come son lassa; appena posso Reggermi, ohimè, su questo fianco offeso. Silvio

Sta di buon cuer, chè a questo Si troverà rimedio: a noi sarai Tu cara soma, e noi a te sostegno. Linco, dammi la mano.

Linco Eccola pronta

Silvio
Tienla ben ferma, e del tuo braccio e mio
A lei si faccia seggio.
Tu, Dorinda, yqui posa:
E quinci col tuo destro
Braccio il collo di Linco, e quindi il mio
Cingi col tuo sinistro: e si t'adatta
Soavemente, che il ferito fianco
Non se ne dolga.

DORINDA Ahi punta Crudel che mi trafigge!

Silvio
A tuo bell' agio

Acconciati, ben mio.

Dorinda

Or mi par di star bene.
Silvio

Linco, va col piè fermo. Linco

E tu col braccio Non vacillar, ma va diritto e sodo, 56e ATTO
Chè ti bisogua, sai? questo è ben altro
Trionfar che d'un teschio.
Sirvio

Dimmi, Dorinda mia, come ti punge Forte lo stral?

DORINDA Mi punge sì, cor mio,

Ma nelle braccia tue L'esser punta m'è caro, e il morir dolce.

### ANNOTAZIONI

#### DELLA NONA SCENA

DEL QUARTO ATTO.

IT., come abbiam veduto di sopra, dalla stanca e travestita Doriada, pregno Linco a cercur di Lopino, il qualci avera i darcio, designo, pregno Linco a cercur di Lopino, il qualci avera i darci e desia ci cedere che andasse, e tornamolo con essi a Dorinda la trovasse ferita, poich egli ora compare in Sena con esso lei, e la asstiene e conforta, come si vede chiaro nel testo. Avvertendo, che Linco facea pensiero di condurla a casa del padre, che certamente altrove non en de versimile, per transito i essendo quella ferre la più spedita e breve strada che si poteste far per conduziari. Ma incontrato poi Silvio, s' arresta per quello, che poi si vede nel fatto. Or squesta Seena è una delle più pettiche, cio de sifetuose, che sieno in tutta questa fivola: preticiche qui si veggono due attendi na Dorithad, trapassato in amore ; l'altro di Dorinda, giù in-fellessisma amante per esser odista da Silvio, ora tanto felice, che si contente morire, purchi cella muoje in grazia di lait.

Ohimè, Dorinda? son morto ) La vista di Dorinda ferità : prima per esser umana creatura, il che tanto dolore nell'altra Scena portava a Silvio; e poi come Ninfa, che lui amava più che se stessa; e che non solo non meritò si dura mercede , ma ch'era degna d'esser anzi gradita e riamata da lui, ha tanta forza nell'animo del generoso garzone, che abbassata, come dianzi abbiam veduto, pria la superbia, e spenta poscia la crudeltà, comincia a farsi pietoso, onde poscia divenga amante : perciocchè, se la compassione è un desiderio di levar il male, e l'amore è altresi desiderio di poter far del bene alla persona che s'ama, è molto agevol cosa, che l'uno affetto sia seguace dell'altro, e secondo i soggetti e le circostanze la pietà passi in benivoglienza, e poscia in amore, o d'amicizia e d'affetto generativo; tanto più, quando dall'nna parte è preparata la materia, com'è in Dorinda, che serve per esca al foco dell' altra .

E Dorinda per certo: ahi voce, ahi vista!) Così la pietà së va cangiando in amore; prendendo forza da quello sì pietoso spettacolo di donzella, che già moriva per amor suo, ora star

spettacolo di donzella, che gi per morire per la sua mano.

Acceptant i ningenti) Singulti alla latina , e singhiozzo alla nottre ; i quali singhiozzi son molto propri de bambini , che piangono , a molte volte si fanno da coloro, che muojono conde Ovidio nel quinto delle trasformazioni. Animam ingularezam. Il singhiozzo non è altro che spirito, il quale vorrebbe unicre, e reova intopo nella hocca del ventriolo. Così suot ninghiozzare i acqua, che d'angusto del control d

Mi fur già culla, or mi saran feretro) Feretro è voce latina, dal verbo fero, fers, che vuol dir portare, essendo egla quel letto o quella bara, sopra la quale i corpi morti si portano.

O terra, che non l'apri e non m'inghietti?) Per l'atrocità del misfatto: così dice Didone nel quarto dell'Eneide.

Sed mihi, vel tellus optem prius ima dehiscat.

Ahi che dura mercede ) Già porta egli a Dorinda come fe' da principio, compassione, non come a creatura umana, ma come a Ninfa che l'ami: e così sva disponendo con l'uno affetto, per passare tosto nell'altro.

Ma che sai qui? che tardi?) Se costul sosse stato d'anime vile, sarebbe certo suggito; ma per esser d'animo nobile, va incontro l'occasione di purgar con la pena il delitto. Nè l'aspettare è fiscciataggine in lui , come potrebbe forse parere i quasi nos si vergogni di comparire inauzi : colei, che ha si indegnamente ferita. Ma è giustizia, impercechè il delinquene per ragion di natura dece esser in plotte il delinquene per ragion di natura dece esser in plotte il delinquene per prima non consocravano di quel trato dell'omicio, e però cessato l'impeto dell'affetto, conoscono l'inginitzia che prima non conoscervano di quel trot dell'omici-dio, non si partirebbono mai da quel corpo che han ferito, se non temestero della giustizia umana, e del castigo, che la legge ha lor perserva. Con tutti cuman a del castigo, che la legge ha lor perserva. Con tutti cuman a del castigo, che gra la giustizia violata da loro. Per questo dece Silvio di non potersi partire, de deser tirato a forza a farsi prigioniero a cattivo di colei, chè stata offenda da lui.

Or sia Indaío si ciclo, Silvio ) Non poteva venire a Linco ne più cara, ne più comoda occasione di vendicarsi della puntura, che gli die Silvio nella prima scena del primo; dicendo. Ma perché Silvio sono, Opera da Silvio, e non da Linco io osglio. E per cio fare più acconclamente, pon mano a una bellissima ironia, la qual figura non è altro, che una dissimulazione, con cui si mostra di voler dire una cosa, e hassi per fine di faren un'altra tottamente contrata in quale fare un'altra tottamente contrata in quale fare sono di qualche como, come è quella di Ginnone nel quario dell' Eneide contra Venere.

Egregiam vero laudem, et spolia ampla refertis. Tuque puerque tuus, etc.

Bellissima è quella ancora di Cicerone, pro Ligario, nel principio di quella bella difesa.

Questi non sia tua colpa, ec.) L'ignoranza ne scusa ben dal peccato, ma non di quelle cose, che non dobbiamo sapere,

e per nostra trascuraggine non sappiamo.

Chi coglie acerbo il temo) Bellissima sentenza, il fondamento della quale sta nella poca sperienza, e nel molto presumero dell' ettà giovanile. Per cegione dell' una, non possono sapere, e per cagion dell' ultira par lor di saper ogni cosa. La quale sperienza è unto necessaria i. l'umane operazioni, allo chi consistenza de unto necessaria i. l'umane operazioni, si consistenza dell' consistenza della consistenza della consistenza dell' consistenza della consistenza del

Non vedt, che il ciel è fastidito, ec.) Poichè Linco I ha mortificato co' mezzi umani, cerca ora di far il medesimo co' divini; mostrando che si fatti accidenti vengon da Dio per voler abbassar, e reprimere la insolenza di coloro, che sono troppo superbi, com era lui, che si stimava simile a un Dio

Nè piace lor nella virtute ancora

Tasia alterezas ) La voca di virtute è presa qui impropriamente, non potendo star insieme, che uno sia virtuoso e superbo. Dunque per la virtute si dee qui intendere il valore o del corpo o dell' animo male usato: perciocebe può ben emere, che uno abbia una virtu non per abito; na percibi la colti, che la vanagloria di qualche lodevol opera chi egli fa, non si può dir virtuoso, avendo per fine altra cosa, che I onestà.

Silvio, lacica dir Linco ) Doriada, che ama Silvio più dis se stessa, veggendolo stretto in modo da Linco, che mon gil può rispondere hanne compassione, e mon potendo più sofferire di vederolo confuso, senzi appettare che Silvio risponda a Linco, prende cilis non solo la risposta, ma la difesa per lui, at piene d'affetto, che mon è maraviglia se dunno esse l'ultima forma al già conceputo amore nell' animo di Silvio verso di lei.

Non hai veduto il sangue,

Ch' io versava dagli occhi) Chiama sangue le lagrime, come quelle che vengeno dall' affetto, mosso dal cuore deve sta il sangue: ma veramente le lagrime sono umore distillante dal capo, per conservare l' umidità negli occhi, che non divengano troppo artidi senza quello.

Anima, cruda si, ma però bella ) Risponde a quello, che ha detto: ma se con la pietà non è in te spenta gentilezza, e valor, che teco nacque. Volendo dire quello, che non pnoi fare per pietà, essendo crudele, fallo per gentilezza, essendo

ben nato.

Dorinda , sh siro mia , se mia non set) Silvio già divenuto amante, per le parole di Dorinda piene di tanto affetto, e di tanta perseveranza d'amore, quando ella da lui ferits doveva più avercio no dio, resta tanto compunto e dell' averla rista e dell' averla sprezzata, che sitro non desidera , che di fare in se stesso la vendetta di lei, estandio con la propria morte, e coi sangue. Il qual suo desiderio nasce da quell' interna giuntzira , che emenat di lei del porte deven seseggià di considera del propria del consegnita del

riogigia qualla perola di mia, c la considera conce quella, che gli di gran materia di confessar il suo finello. Questi pronomi di mio, tuo e suo, significano alcuna volta possesso, e 
alenca altar estazone, e rispetto; possesso o reale o personale, 
o tutto o in parte, o di cosa che s'abbia, o di cosa che 
si pretenda, cone campo, o cosa, o servo, o altra cosa materiale. E in questo si può riporre ancora l'amico; perciocche
si possede l'ammo, e la benirogilenza di lini. Relazione, o la

per natura o per legge.

La prima, come il figliuolo può dir mio padre, e il sudito il mio Signore; non perchè quello possegga il psdre, e questo il Signore, che anzi è tutto il contrario; ma per cagione di quel rispetto, e dipendenza, che gli diè la natura d'avere principe e padre. Con la seconda, dice la moglie il mio marito, son perchè ella il possegga, ch' anzi è posseduta da lui; ma per quella relazione, che nasce in lei dalla legge che l' ha congiunta al marito. Con tal dottrina intenderemo assai meglio il concetto di Silvio, il qual dice . O Dorinda, che sei pur nia, perchè posseggo il tuo amore e la tua persona, come tale poss to chiamarti quando ti perdo e quando t'uccido: nm essendo tu stata mia, quando col possederti io ti potea dar vita; fin qui ha parlato del mio nel significato di possedere, seguita poi dicendo: ma sarai mia, eziandio con la morte, serciocche l'anime dopo morte non si posseggono, nè si possono chiamar mie, se non con quella relazione, che detta abbiano di sopra; onde suoi dir il padre del suo figliuolo morto: I mio figliuol, ch' è nel cielo. Che è quasi una medesima cosa con l' Echeità dagli Scottisti introdotta,

Tutto cuel che in me vedi ) Confessato il suo fallo, n' addimanda perdono, ma egli lo stima si grave, che vuol ancora la pena, quello per esser in grazia di lei, questa per dar alla giustizia quel che conviene, e però si offerisce a Dorinda

in atto di ricever la morte.

Ma non ferir già tu gli occhi, o le mani) Questo concetto è molto simile a quello di Cornelio Tacito nella morte di Agrippina madre di Nerone, la quale a coloro, che l'uccidevano per erdine del figliuolo, disse queste parole, ridotte molto leggislammente da Celio Calcagnino in un Epigramma.

Non oculos, non ora petas, pete viscera ferro, Viscera, quae tantum te peperere nefas.

Dommda Silvio d'esser ponito non del colpo, del quale volontariamente non ha peccato; ma della crudeltà usata verso di lei che ora ha conocicuta fedelissima e costantissima ammate, poliche he anche da lai ferita, non ha scemato punto di quell'amor, che gli porta. E questo è quello, che l' ha fatto ammate e pictoso.

Ferir quel petto , Silvio?) Aveva chiesto perdono Silvio con due mezzi attissimi a impetrarlo; l'uno è l'offerta della vita ; l'altro l'inchino della persona; e avvenga che egli l'addiman-dasse con l'esclusion della pena, Dorinda nondimeno e l'uno e l'altra gli dona, e perchè egli s'aveva scorerto il petto per riceverue la ferita dalla mano di lei, essa mestra, che quella non è la via di farsi ferire : perciocche quantumue ella avesse voluto farlo, la beltà di quel petto glie l'aviebbe impedito; al quale fa poi una bellissima apostrofe, che per esser chiara da se il dichiararla fora soverchio .

D' un candido alabustro il bel sembiante ) Io non vo' creder sì agevolmente, che tu sii marmo, e ferirlo, ingannandomi così nel ferir te, come s'inganno Silvio nel ferr me.

Che vendetta maggiore ec. ) lo non vo fare atra vendetta, che quella, che amore ha fatta; avendo vinto il tuo cuore, e vendicate tutte le pene che ho sofferte per amor tuo, le quali ad una ad una va ella benedicendo, siccome quelle, che tanto più saporito le fanno ora gustar il frutto d'anore.

Ma tu, Silvio cortese) Questa è l'altra maniere, che tenne Silvio nel dar soddisfazione a Dorinda; che ancie in questa non vuole acconsentire, che Silvio atia in quell'atto indegno di lui, cioè di servo, essendo egli padrone : e però gli comanda, volendo pur esser servo, che l'ubbidisca in due cose: l'una, che si lievi in piè; l'altra, che lasci qui pensier di morire. Che s'alcupo ha da pagar la pena della ferita, vuole, che l'arco, il qual la fece, ne sia il punito, non Silvio che l' avventò .

E per natura , e per malvagità forse fratelli ) Forma di Terenzio Adelfi. Nune tu mihi es germanus pariter corpore et animo .

Ferri tarpati e disarmati vanni ) Siccome quelli, che avevano la materia, cioè ferro, leguo e penne, ma poi che Silvio gli ruppe, mancava loro la ferma di poter esser quadrella, non si potendo avventare .

Ben mel dicesti, Amor) Riconosce ora il vaticinio dell' Eco, ond egli ha ferma credenza che fosse Amore e non Eco .

E come a tempo, or ch'Amarilli ha spento ) Era ciò necessario : perciocchè qualche scrupolo vi sarebbe restato, avendo promesso, e data la fede solennemente ad un' altra, che mentre si difendeva di non voler Amarilli per viver caso, il pretesto potea passare; ma ora maritandosi con un'altra, non poteva più allegare scusa, che buona fosse appresso del padre, il quale doveva egli avere in molto rispetto, e guardarsi di non offenderlo.

Tu , Dorinda , qui posa ) Come vien bene espressa questa azione in modo, che ci par di vederla, e non d'udirla o di leggerla .

30

DELLA NONA SCENA.

Souvemente ) Cioè destramente, quello, che noi diciamo pian piano. Così il Petrarca, parlando del pastore disse:

Move la schiera sua soavemente .

Cioè destramente:

Ma nelle braccia tue

L'esser punta m'è caro, e il morir dolce) Qui senza fallo ha ben voluto lascivamente scherzare il Poeta nostro con la semplicità di questa fanciulla, che puramente dice quelle parole, che non sono già osceno.

CORO.

H bella età dell' oro ! Quand' era cibo il latte Del pargoletto mondo, e culla il bosco, E i cari parti loro Godean le greggie intatte, Nè temea il mondo ancor ferro nè tosco. Pensier torbido e fosco Allor non facea velo Al Sol di luce eterna . Or la ragion che verna Tra le nubi del senso, ha chiuso il Cielo: Ond' è che il pellegrino Va l'altrui terra e'l mar turbando il pino. Quel suon fastoso e vano, Quell' inutil soggetto Di lusinghe, di titoli e d'inganno, Ch' onor dal volgo insano Indegnamente è detto; Non era ancor degli animi tiranno.

Ma sostener affanno Per le vere dolcezze. Tra i boschi e tra la gregge La fede aver per legge, Fu di quell'alme al ben oprar avvezze Cura d'onor felice, Cui dettava onestà : piaccia se lice. Allor tra prati e linfe Gli scherzi e le carole Di legittimo amor furon le faci. Avean Pastori e Ninfe Il cor nelle parole; Dava lor Imeneo le gioje e i baci Più dolci e più tenaci. Un sol godeva ignude D'amor le vive rose : Furtivo amante ascose

Le trovò sempre, ed aspre voglie e crude O in antro o in selva o in lago: Ed era nu nome sol marito e vago.

Secol rio, che velasti Co' tuoi sozzi diletti

Co' tuoi sozzi diletti
Il bel dell'alma; ed a nudrir la sete
Dei desiri insegnasti
Co' sembianti ristretti,
Sfreanado poi l'impurità segrete.
Così, qual tesa rete
Tra fori e fronde sparte,
Celi pennier lascivi
Con atti santi e schivi:
Sona tti santi e schivi:
Sona tati mi il parer, la vita un'arte:

Nè curi, e parti onore,
 Che furto sia, purchè s'asconda amore.

Guarini, Past. Fido

379

Ma tu, de' spirti egregi.

Forma ne' petti nostri.

Verace Onor, delle grand' alme donno;
O regnator de' Regi.
Che senza te beati esser non pouno.
Destin dal mortal sonno
Tuoi stimoli potenti
Chi per indegna e bassa
Voglia seguir te lassa,
E lassa il pregio dell' autiche genti.

Speriam, che il mal fa tregua
Talor, se speme in noi nosi dilegua.

"Speriam, che il Sol cadente anno rinasce,

» E il Ciel quando men luce, » L'aspettato seren spesso n'adduce,

### ANNOTAZIONI

DEL QUARTO CORO.

Erzei, come noi vedemmo in quest'atto quarto, condotto if Coro in compagnia dell'altro di cacciatori, al Tempio, per onorare il voto di Silvio, dov'egli avendo, siccome è verisimile, inteso, e veduto con gli occhi propri quello, che della presa Amarilli gli aveva narrato Ergasto, or se ne torna pieno di maraviglia e dolore, vedendo una Ninfa in ogni cosa si venerabile, condannata siccome adultera, a morte. Laonde discorrendo fra sè medesimo quanto eccellente cosa sia la femminile onestà, benedice e chiama felice quella primiera età, che fu chiamata dell'oro: nella quale vivendo il mondo con le leggi della natura, se non eran perfetti gli animi umacon le leggi della natura, se non eran perretti gii animi imani, almen non erano pravi, nè commettevano alcun dellito
contra natura, com è quello dell' adulterio. Nella prima stanza, mostra la semplicità e bontà di quel secolo. Nella seconda
scnopre i difetti che non avevano. Nella terza, con qual amore si congiungevano allor gli amanti. Nella quarta fa una invettiva contra il presente secolo, mostrandone la malizia e la disonestà. Nella quinta si rivolge al vero onore, pregandolo, che torni a stare con esso loro. Nella chiusa, torna col pensiero alle cose ch' egli ha vedute, delle quali, ancorchè sieno in misero stato, non vuol però disperarsi. Prima che noi passiamo a dichlarare alcuni luoghi di questo Coro, è molto necessario, che si risolva un dubbio, che a prima vista ci si fa incentro, il qual è questo, che nel prologo, riconos scendo Alfeo la sua terra d'Arcadia disse così :

> In quest' angolo sol del ferreo mondo, Cred' io che ricorrasse il secol d'ore.

Qui danque potrebbe dire alcuno, se la provincia d'Aresdia, secondo il deno d'Alfro, godera l'eta dell'oro; percho gui il Goto parla di lei, come di cosa sunica, e che in sess non a ricerio l'altro dell'oro; percho dell'oro; percho del si ricerio dell'oro; force dell'oro; con controlo dell'oro; se con lo dare con quella amplificazione, a uso d'Oratori e Posti. L'altro, che guando Alfro parla della sua terra, non determina di quale estate egiti parli; e però intese del primo secolo, fatto d'Amerili seçui.

Del pargoletto mondo) Perciocchè era nato di poco tempo, e in questo seguì l'opinione de Platonici, in quanto all'esser prodotto il mondo. Dice danque pargoletto, stando nella motafora del suo recente natale, e serve mirabilmente a quel cibo di latte, e alla culla del bosco. Che sono tutte le couse

convenienti a' bambini.

E i cari parti loro
Godesa le gragga istatte ) Perciocchè le vitella per lusso,
e per delizia non si mangiavano ancora, ma si lasciavano
crescere, acciocchè la greggia fosse più numerosa, onde abbondasse la vittima al sacriscio, e l' latte ch' ara sol cibo di

Passire torbido e fasco) L'anima, ch'è creatura di Dio, è molto simile al fosco, il quale tende sempre ull inst), siccome quello che ha l'origine di lassà : o pecò, sempre che l'anima non sis impodit da terresi affetti e pensier; di sua seura si move, e verno il cielo s'inastata, onde ella sente in che l'arce de l'anima senso outsoolo si l'evava alla consemplazione della sau pera celete origine; il che mascore dalla semplicità d'i quel secolo, che que de l'anima senso outsoolo si l'evava alla consemplazione della sau pera celete origine; il che mascore dalla semplicità d'i quel secolo, che que se fertil terreno e purgato, son pro-naturale.

Or la ragion che verna ) Sta nella già prosa metafora , dicendo (che l'anima avviluppata nel senso, non può levarsi al cielo, che gli è stato chiaso , come il Sol dalla nugola. Vernare, vuol dire star nel verno. Petrar.

Di state un ghioscio, un foco grande verna.

E Dante :

Che di qua dietro mi verna

E continuando pur la metafora compitissima dice: Nubi

Rel senso; perciocche questo così toglie il Cielo all'anima, come agli occhi la nube il Sole. Ond è che il pellegrino ) I soverchi appetiti degli uomini

son cagione, che si faccian l'armate in terra e in mare, pet

occupare gli altrui paesi.

Quel suon fastoso e vano ) In questa seconda stanza vuol mostrare il Coro, che quella felice etate non era tocca d'ambizione ; nè ciò si poteva far meglio, che col mostrare l'onore da lei lontano, il quale è delle voglie ambiziose sola cagione. Ma bisogna avvertire, che due sono gli onori, un buono e l'altro cattivo; quello eccita l'nomo alla virtu, questo il fa auperbo, tumido, ambizioso, e di questo parla qui il Coro, e chiamal suono fastoso e vano; perciocchè quando è tale, non è altro, che vanità in coloro, che sol si pascono del sentirsi lodare, esaltare, magnificare; questo è un suono, che lusinga l'orecchie, e come appunto egli dice, un soggetto di lusinghe, cioè d'adulatori, di titoli, e d'altri non veri onoris e soprattutto d'inganno, perciocchè l'animo vien da lui ingannato. Chiamal ancora soggetto inutile: perciocchè nulla giova al farsi virtuoso.

Ch' onor dal volgo insano ) Indegnamente si chiama onore s perciocchè il vero onore, come abbiam detto, non fa gli uo-

mini ambiziosi.

Non era ancor degli animi tiranno ) Cioè non possedeva ancora quella parte dell'animo, che non dee esser soggetta alla tirannide dell'affetto.

Ma sostener affanno

Per le vere doleezze ) Questo medesimo concetto abbiamo dichiarato assai lungamente nella scena del trionfo di Silvio, perciocchè il virtuoso non stima altro piacere, nè altra dolcezza, che quella, che nasce dal virtuoso adoprare. Tra i boschi e tra la gregge

La fede aver per legge ) Anche questo concetto abbiamo altrove col testimonio d'Aristotile, dichiarato; mostrando, che ae noi avessimo fede di quella, di cui si parla, sarebbe l'uso

delle leggi soverchio .

Cui dettava onestà : piaccia se lice) Non facevan lecito il libite: ma per lo contrario, niun libito avevano, che anche

non fosse lecito. Vedi Elio spartiano in Carcalla.

Allor tra prati e linfe ) Due sono le parti dell'anima appetitiva, l'irascibile e la concupiscibile. Nell'irascibile sta l'onore, e di questa ha parlato nell'altra stanza: or viene alla concupiscibile dov'è risposto l'amore, mostrando che non peccavano anche in questa; perciocchè i pensieri loro amorosi erano accompagnati da pura fede, e avean per fine i congiungimenti secondo la natura legittimi, e ciascuna donna si contentava d'un amor solo, nè appo lei valeva priego, lusinga,

ANNOTAZIONI

374 o frode di furtivo amadore, e però dice leggiadramente in un

sol verso questo nobil concetto.

Ed era un nome sol marito, e vago ) Cioè non aveva altro amante, che'l marito, nè altro amore, che per fine d'aver

un solo marito .

Secol rio , che velasti) Passa ora a biasimar il secol presente, e prende quella parte, che più lo cuoce; cioè che sotto sembienti onesti s'asconda disonestà, siccome (voleva dire) abbiam veduto nella infelice Amarilli, che sembrava cotanto onesta .

Il bel dell' alma ) Cioè con una bella scorza di fuori, contaminasti la bellezza dell' alma, che dovrebbe aver onestà interna, sembrando quella di fuori, che non sei dentro. Ed a nudrir la sete ) Perciocchè quanto più il vizioso dis-

simula e ristringe nell'animo il suo difetto, tanto egli s'accende di maggior cupidigia , e però disse il Petrarca :

### Chiusa fiamma è più ardente .

Sfrenando poi l'impurità segrete ) Quand' egli non è vedute nè avvertito , allarga il freno alla sua libidine .

Bontà stimi il parer ) Ecco l'ipocrits mirabilmente dipinto in questi pochi versetti, siccome quello, che vuol parere, e non essera. E stima la virtù quasi un'arte, coma disse al-

trove Corisca, di parer onesta. Che furto sia , pur che s'asconda amore ) Non cura di peccare, pur che possa dar ad intendere d'esser buono; siccome ha fatto Amarilli, che aveva il cor disonesto, e le parole e gli atti diversi .

Ma tu, de spirti egregi) Volgesi al vero onore, che non può esser vero senza virtà ; e però dice , ch' egli è padrone delle grand alme, il che si dee intendere per cagion del ma-gnanimo, di cui l'onore è propria materia, come mostra Aristot, nel quarto delle morali .

O regnator de' Regi ) Non de' tiranni , perciocchè questi amano il falso onore, e vogliono esser adorati, come gli Iddii; ma quelli ubbidiscono all'onestà, dalla quele seguita il vero onore. E però dice, che regna sopra de Re, siccome fa la giustizia, e tutte l'altre virtù, che informan l'anima di coloro che regnano giustamente.

Che senza te beati esser non ponno ) Perciocchè dove non

à l'onore della virtà, non può esser felicità. Tuoi stimoli potenti) Per cagione dell'onestà, I quali destino dal mortal souno, cioè dal vizio, ch' è quasi un letargo dell' anima, coloro, che aeguitau la vestigia del falso onore, e lasciano il pregio delle antiche genti, cioè del secol d'oro, in quello terminando la sua canzone, doy egli la cominciò. Speriam, che 'l' mai /a tregus ) Conclude finalmente con quello, che fa suo primo pensiero di doleris per esgione delle miserie credute, nelle quali vnol però avere ancora qualche speranza; solendo molto volte avvenire, che chi ben spera provvede al male, rincovando coloro, che gli posson recesa compenso e sjuto. Laddove desperandost, non si può, perchè si lacta abbandonto il negori.

Speriam, che'l sol cadente anco rinasce) Con due bellissima e propriissime comparazioni, mostra, che bene si dee spera-re. L'una dei di che segue dopo la notte, alludendo a quel dettato volgare. Post tembras pero lucem. L'altra del ciel tus-bato, che molte volte improvvisamente torna sereno. E perchè io credo esser cosa a tutti notissima, che'l Poeta nostro abbia fatta questa Canzona a concorrenza del primo Coro, che è nell' Aminta, il qual comincia anch' egli . O bella esà dell'oro, (i concetti della quale son presi in gran parte dalla quarta Egloga di Virgilio) avendo egli prese tutte le rime di quella, e con esse, non solo fabbricata la sua, ma detto tutto il contrario di quello, che disse il Tasso i biasimando quella l'onore, e questa lodandolo; non aspetti il Lettore, ch'io dica qual di loro mi paja più bella ; perciocchè non conviene a me di dar una tel sentenza; ma dico bene, che questa è di maggior fatica, di maggior arte, e in conseguenza degna di mag-gior lode. E dico di più, che forse la nostra lingua non ha componimento, che sia fatto in risposta, con obbligo di rime. nè più bello nè meglio fatto di questo: perciocchè egli è tale, che paragonato con la canzon dell' Aminta, chi non sapesse qual di loro fosse prima di tempo, non saprebbe qual fosse la proposta, e qual la risposta: non avendo questa del nostro Autore alcuna cosa, ne sforzata, ne che abbia punto bisogne di quella scusa, che per cagion della rima si suol concedere a chi risponde. Ma è tutta fornita di bellissime e purissime forme : ed ha cost bene le sue sentenze, e le sue vivezze, come abbia quella del Tasso. Esempio nobilissimo, e forse unico in questa lingua a nostri posteri di quel che possano due Poeti sì chiari e st stimati de nostri tempi. Che in niuna cosa si sono mai si bene incontrati per cozzar insieme d'arte e d'ingegno, siccome in questa.

# ATTO QUINTO

# SCENA PRIMA.

URANIO, CARINO.

### URANIO

» Per tutto è buona stanza, ove altri goda, » Ed ogni stanza al valentuomo è patria.

Gli è vero, Uranio, e troppo ben per prova Tel so dir io, che le paterne case Giovinetto lasciando, e d'altro vago, Che di pascer armenti o fender solco, Or qua or la peregrianado, alfine Torno canuto onde partii già biondo. » Pur è soave cosa a chi del tutto

» Pur e soave cosa a chi dei tutto

» Non è privo di senso, il patrio nido:

» Che diè natura al nascimento umano

#### QUINTO.

» Verso il caro paese ov'altri è nato, " Un non so che di non inteso affetto. » Che sempre vive e non invecchia mai . » Come la calamita, ancor che lunge » Il sagace nocchier la porti errando sy Or dove nasce or dove muore il Sole. " Quell' occulta virtute ond' ella mira » La tramontana sua, non perde mai: 39 Così chi va lontan dalla sua patria, » Benchè molto s'aggiri, e spesse volte » In peregrina terra anco s'annidi . » Quel naturale amor sempre ritiene, » Che pur l'inchina alle natie contrade . O da me più d'ogni altra amata, e cara Più d'ogn altra, gentil terra d'Arcadia, Che col piè tocco, e con la mente inchino! Se ne' confini tuoi, madre gentile, Foss' io giunto a chiusi occhi, anco t'avrei Troppo ben conosciuta: così tosto M' è corso per le vene un certo amico Consentimento incognito e latente, Si pien di tenerezza e di diletto, Che l'ha sentito in ogni fibra il sangue. Tu dunque, Uranio mio, se del cammino

Del disagio compagno e non del fratto Stato ti son: che tu sei giunto omai Nella tua terra, ove posar le stanche Membra potrai, e più la stanca mente. Ma io che giungo peregrino, e tanto Dal mio povero albergo, e dalla mia Più povera e smarrita famigliuola

Mi sei stato compagno e del disagio, Ben è ragion, che nel gioire ancora Delle dolcezze mie, tu m'accompagni.

Dilungato mi son, teco traendo Per lunga via l'affaticato fianco; Posso ben ristorar l'afflitte membra, Ma non l'afflitta mente, a quel pensando Che m' ho lasciato addietro, e quanto ancora D'aspro cammin per riposar m'avanza. Nè so qual altro in questa età canuta M'avesse, se non tu, d'Elide tratto, Senza saper della cagion, che mosso T'abbia a condurmi in si remota parte. CARINO

Tu sai che'l mio dolcissimo Mirtillo, Che il Ciel mi diè per figlio, infermo venne Qui per sanarsi: e già passati sono Due mesi, e più fors' anco, il mio consiglio. Anzi quel dell' Oracolo seguendo, Che sol potea sanarlo il ciel d'Arcadia. Io, che veder lontan pegno sì caro Lungamente non posso, a quella stessa Fatal voce ricorsi, a quella chiesi Del bramato ritorno anco consiglio: La qual rispose in cotal guisa appunto:

" Torna all' antica patria, ove felice

» Sarai col tuo dolcissimo Mirtillo:

" Però ch' ivi a gran cose il Ciel sortillo, » Ma fuor d'Arcadia ciò ridir non lice . Tu dunque, o fedelissimo compagno, Diletto Uranio mio, che meco a parte D'ogni fortuna mia sei stato sempre, Posa le membra pur, ch'avrai ben onde Posare anco la mente: ogni mia sorte, S'ella pur fia come l'addita il cielo . Sarà teco comune. Indarno fora Di sua felicità lieto Carino,

Se si dolesse Uranio .

## QUINTO. URANIO

Ogni fatica
Che sia fatta per te, pur che t'aggradi,
Sempre, Carino mio, seco ha il suo premio.
Ma qual fu la cagion che fe'lasciarti,
Se t'è sì caro, il tuo natio paese?

CARINO Musico spirto in giovanil vaghezza D'acquistar fama ov' è più chiaro il grido: Ch' avido anch' io di peregrina gloria, Sdeguai che sola mi lodasse e sola M' udisse Arcadia la mia terra, quasi Del mio crescente stil termine angusto. E colà venni, ov'è si chiaro il nome D' Elide e Pisa, e fa sì chiaro altrui. Quivi il famoso Egon di lauro adorno Vidi ; poi d'ostro, e di virtù pur sempre Si, che Febo sembrava: ond' io divoto Al suo nome sacrai la cetra e il core. E in quella parte ove la gloria alberga, Ben mi dovea bastar d'esser omai Giunto a quel segno, ove aspirò il mio core; Se come il Ciel mi feo felice in terra. Cosi conoscitor, così custode Di mia felicità fatto m'avesse . Come poi per veder Argo e Micene Lasciassi Elide e Pisa, e quivi fussi Adorator di Deità terrena, Con tutto quel che in servitù soffersi . Troppo nojosa istoria a te l'udirlo. A me dolente il raccontarlo fora . Ti dirò sol, che perdei l'opra e il frutto. Scrissi, piansi, cantai, arsi, gelai, Corsi, stetti, sostenni, or tristo or lieto, Or alto or basso, or vilipeso or care.

E come il ferro Delfico; stromento Or d'impresa sublime or d'opra vile, Non temei risco e non schivai fatica: Tutto fei, nulla fui: per cangiar loco, Stato, vita, pensier, costumi e pelo, Mai non cangiai fortuna: alfiu conobbi, E sospirai la libertà primiera. E dopo tanti strazi, Argo lasciando E le grandezze di miseria piene, Tornai di Pisa ai riposati alberghi: Dove, mercè di provvidenza eterua, Del mio caro Mirtillo acquisto fei, Consolator d'ogni passata noja.

» Oh mille volte fortunato e mille » Chi sa por meta a' suoi pensieri, intanto

" Che per vana speranza immoderata,
"Di moderato ben non perde il frutto!

CARINO Ma chi creduto avria di venir meno Tra le grandezze, e impoverir nell'oro? Io mi pensai che ne' reali alberghi Fossero tanto più le genti umane, Quant' esse han più di tutto quel dovizia Ond' ha l'umanità si nobil fregio . Ma vi trovai tutto il contrario, Uranio. Gente di nome e di parlar cortese, Ma d'opre scarsa e di pietà nemica: Gente placida in vista e mausueta. Ma più del cupo mar tumida e fera: Gente sol d'apparenza, in cui se miri Vise di carità, mente d'invidia Poi trovi, e in dritto sguardo animo bieco. E minor fede allor, che più lusinga. Quel ch' altrove è virtà, quivi è difetto.

Dir vero, oprar non torto, amar non finto. Pietà sincera, inviolabil fede, E di core e di man vita innocente : Stiman d'animo vil, di basso ingegno Sciocchezza e vanità degna di riso . L'inganuare il mentir la frode il furto E la rapina di pietà vestita, Crescer col danno e precipizio altrui, E far a sè dell' altrui biasmo onore, Son le virtù di quella gente infida . Non merto, non valor, non riverenza, Nè d'età nè di grado nè di legge, Non freno di vergogna, non rispetto Nè d'amor nè di sangue, non memoria Di ricevuto ben , nè finalmente Cosa si venerabile o si santa O si giusta esser può, che a quella vasta Cupidigia d'onori, a quella ingorda Fame d'avere, inviolabil sia. Or io che incauto e di lor arti ignaro Sempre mi vissi, e portai scritto in fronte Il mio pensiero, e disvelato il core, Tu puoi pensar se a non sospetti strali D'invida gente fui scoperto segno . URANIO

" Or chi dirà d'esser felice in terra,
" Se tanto alla virtù nuoce l'invidia?

CARINO

Uranio mio, se da quel di, che meco Passò la musa mia d'Elide in Argo, Avessi avulo di cantar tant'agio, Quanta cagion di lagrimar sempr'ebbi; Con si sublime sil forse cautato Avrei del mio Signor l'armi e gli onori Ch' or non avria della Meonia tromba 382 ATTO

Da invidiar Achille, e la mia patria, Madre di Cigni sfortunati, andrebbe Già per me cinta del secondo alloro. Ma oggi è fatta (oh secolo inumano.) L'arte del poetar troppo infelice.

» Lieto nido, esca dolce, aura cortese » Bramano i Cigni: e non si va in Parnase

» Con le cure mordaci : e chi pur garre » Sempre col suo destino e col disagio,

"Yien roco e perde il canto e la favella.

Ma tempo è già di ricercar Mirtillo ,
Benchè sì nuove e si cangiate io trovi,
Da quel ch' esser solean, queste contrade,
Che in esse appena io riconosco Arcadia :
Con tutto ciò vien lietamente, Uranio

» Scorta non manca a peregrin, ch' ha lingua. Ma forse è ben, che al più vicino ostello, Poichè sei stanco, a riposar ti resti.

#### ANNOTAZIONI

#### DELLA PRIMA SCENA

DEL QUINTO ATTO.

Liztillo disse nella prima Scena del secondo Atto, parlande con Ergasto, ch'egli era figliuolo di padre Arcade, abitante nel paese d'Elide, di dove s'era partito infermo, sperando per quello che n'aveva detto l'oracolo, di sanarsi in Arcadia. Ma il padre, che l'amava teneramente, non potendo più sof-ferire di star lontano da lui, vien ora dal medesimo oracolo consigliato a riveder il figliuolo, siccome chiaramente da lui s' intende . E perchè seco aveva un compagno , condotto d'Elide non per altro, che per non venir solo : essendo cosa gratissima e ntilissima l'esser accompagnato nel far viaggio; è molto verisimile, che fra loro favellassero del cammino, e che 'l Compagno Uranio, per esser grave d'età, mostrasse con Carino di sentirsi già stanco, e mezzo pentito d'essersi di-lungato da casa sua; e però Carino sopra ciò favellando nell'entrar della Scena, cerca di confortarlo con dire, che in ogni luogo si può star bene pur che si goda, e chi è valent' uomo ha tutti i luoghi per patria. Il che gli presta comodissima e molto verisimile occasione di dar notizia di se, della patria, della vita, e finalmente della cagiotre del suo venir in Arcadia ; che sono cose necessarissime per far attento e docile l'uditore. Da che sa nascere il Poeta nostro un episodio forse il più bello, che sia in tutta quest' opera, di descriver la corte, e la sua pratica.

Per tutto è buona stanza, ec.) Questi due versi son presi da due senari Greci; l'un di Manandro, e l'altro di Aristofane, nella Commedia chiamata il Pluto; tale è quel di Menandro:

το γάρ καλός πράσσοντι σάσα γή πατρίς.

Che vuol dire: Ogni paese è patria di colui, che vi sta bene d' L'altro d'Aristofane è questo:

πατρίς γαρέστι κατίν αν πράττητις ευ.

Cioè: Ogsi terra è patrie di colsi, che filicamente ri ste. Il medesimo quast riferisce Pittarco, che dicesse una volla Eccole. Che la Grecia tutta era sua patria. Dunque vuol dir Uranio i quantuaque la terra d'Elide non sia tua patria; nondimeno, estendo il valenti uono, estandori agiatamente, ponti doveri partire per venire alla patria; che cost non avresti ne anche a me date questo incomodo di seguriti.

nè anche a me date questo incomodo di seguirti.

Torno canuto, ove partil già biondo) Circostanza di tempo
molto necessaria per far il verisimile, che Carino raccogliesse

Mirtillo, come poco appresso vedrassi.

Che diè natura al nazcimento umano) Concetto molto simila
a quel d'Euripide nei seguenti versi cost spiegato.

ή πατρίς ἔοικε φίλτατον βροτοίς οὐ δ'ονομάσαι, διύν αιμ' αν ώς ἔστι φίλον.

Ed altrove .

πολλού γάρ χρυσού πλούτου πρείσσαν πάτρα σάρρονι ναίειν. το δε σύντροφον άδυ τιθνητοίς εν βία χορειί.

Che vuol dire, la patria, come conviene, è gratissima cosa agli uomini, nè si può con parole esprimer la sua dolcezza. E altrove.

La patria dee esser anteposta dall' uomo savio, all' oro e alle ricchezze: perciocchè quello, che naturalmente è in noi; apporta agli uomini non so che di soave nel viver loro; Come la calenzia.) Questa comparazione è tunto più bella, quant'alla non è tolta da qualir'oglia Antore snitco o moderno; e va tì bene a ferire in quel concetto, che vuole esprimeri, che non si poù trovar la migliore. La calamita è quella pièra, chiamata dai Latini Magars, che si chiama ancora Salenzia; questa, con marvigliona e occulta virtà, a se tira il ferro; della quale favella Plinio nel Libro irigazione-fiolere filta natazza lapi hie, al forma ducre pouti. La chiama nache la patria d'Ercole, siccome dice il medesimo Plinio, e fil detta Magarse dalli irventore. Un'altra virtua maravigliona ha questa pietra, che sempre si vivolge verso la stella del polo artico i per questo l'unano, come qui dice il testo, i nocchieri, che la ripongono in cerio vaso di legno, dove sono decerniti i venti, chiamanto da loro il bossilo, cod ove sono decerniti i venti, chiamanto da loro il bossilo, cod ove sono decerniti i venti, chiamanto da loro il bossilo, cod per tempesta, ricanoccendo in virti di detta calamia, il sito e le regioni, dove la nave dai venti vier trapportata.

sito e le regioni, dove la nave dai venti vien trasportata.

Quel naturale amore) Quello, che disse Euripide nel sopra
allegato luogo τὸ σύντροβον.

M'è corso per le vese, cc.) Qui la voluto intender il Potta nottro di quella che i ferci chiamano grypradica; che vuol dir un compatimento; e come disse Ciccasa concensento, chiamato qui dal Potest consentimento. Me culturalo incognito e latente; percinocche la cagione della simpatia non si sa, ancora che il Dutto Fracastoro ne facesse un trattato particolare, al quale si rimette il lettore. Dice qui dunque Crinco, che sublic entreto nella sua patria, si è acutio conconsenno della natura, che si sia accorta d'ester qui any natio. E queste è corso al coor per le vene, adoptermadori il sangue, come istrumento, che nelle fibre ha ricevuto il moto dell'animo.

Tu dunque, Ursalo mio ) Quinci s' argomenta quello, che dissi dianti della stanchezza d'Ursalo, e però cerca di consolarlo Carino, promettendogli, che sarà così consorte d'ogni sua buona fortuna, com'egil è atsio del dissatroso cammino. Teco trasndo, Per langa via I affaticato fianco ) Forma bellissima del Petrarca nel Sonetto:

Muovesi il vecchiares canuto e bianco.

Senza saper della esgion ec.) Tutto è detto per far che sia con necessità verisimile, e ragionevole narrato da Carino la cagione del suo venire.

Guarini, Past. Fido

Toma all'antica patria ) Questo cracolo giustifica 'plenette la nocessità, che ha spiato Carino a venir in Arcadia; ed eziando serve molto per consolare Uranio, mal contento per la fatica di quel cammino, che ha fatipo per lul, promettendogli di comunicare con esso lui quella Juiona fortuna, che l'oracolo gli ha predetta.

Ma fuor d'Arcadia ciò ridir non lice) Questo è detto per osservare il verisimile nel presente racconto; perciocchè, se l'oracolo non avesse vietato il palesarlo fuori d'Arcadia, non parea verisimile, che Carino infin ad ora non l'avesse pale-

sato ad Uranio .

Ogai mia sorte tarà teco conuse) Ecco I offerta, el seco la sua fortuna comunicare; ma previocche avrebbe potato die Uranio, che fortuna è cotesta tua ? ha prevenuto cotal pensiere con la prumessa dell'Oresolo, che dice: 17ma all'astica paria, ove ficies tarsi col tao dolcrimo Miritilo. L'offerra duatria, over ficies tarsi col tao dolcrimo Miritilo. L'offerra duatria con la colora della color

Ogni fatica, che sia fatta per te, ec.) Mostra di restar soddisfatto, e di non aver avuto, secondo che conviene tra i veri amici, altro fine, quand' egli parti da casa, che di servire al comodo di Carino, e di averne perciò conseguita quella mer-

cede, ch' egli desidera.

Ma qual fu la cagion, che fe' lasciarti) Saldata che vede la partita Uranio di quell' Incomodo, ch' egli ha sofferto per amor di Carino, e della gratitudine, che in lui vede, passa al primo concetto della venuta in Arcadia; della quale intendendo, che Carino è tauto affezionato, vuol or sapere, perchè se ne partisse, com' egli disse aver fatto fin da princípio. La qual richiesta porge occasione al Poeta di far un vago discorso sopra la vita d'un cortigiano mal soddisfatto, e discoprire in un medesimo tempo la miseria e duplicità della corte. So che alcuni vogliono questa parte esser quasi un ritratto di se medesimo, parendo che molti particolari della sua vita e della sua fortuna s'incontrino col tenore di questo accorto discorso. Ma ciò non voglio io nè negar nè affermare : lasciando che ognuno creda quel che gli piace, poichè questo non tocca a me che debbo interpretare i sensi della scrittura, e non dello scrittore. Questo dirà ben io, non potendo farne di meno, esservi alcune cose, che molto a lui si confanno, le quali andrò toccando sin a quel segno, che conviene all'ufficio mio. Lasciando quelle, che per esser vive le persone, mas-sime grandi, delle quali il mondo vuol che si tratti, non si potrebbono sicuramente scoprire .

Musico spirto in giovanil vaghezza ) Cioè lo studio di poesia, aignificato qui per quel musico spirto; perciocchè come abbiam detto nel Prologo, o anco nel prologomeni, questa professione era in Arcadia molto nobile e principale. Tuttavia non si contentava Carino d'essere gran Poeta acalla sua patria, se anche non si faceva conoscera in altra parte assai più famosa, comi era Pisa ed Elide, luoghi celbratissimi per la frequenza di tutta Grecia, che concorreva ai solennissimi giucchi Olimpieli.

Legidirisimo, como el vede con el como el cumi, che egli abbia voluto intendere di Seipione Gonzaga figlitudi di Carlo, già Signorci di Gezzuolo, col quale conversò tatto quel tempo che
atette in Padova per cagio dello studio. Questo Signore fi
di sangue, di costumi, e di lettere nobilissimo, e insinaente
elatto Cardinale da Gregorto XIII., e mori non ha guari. Dice
el dello dello dello dello dello dello quello dello quello
ello dello dello dello dello dello quello dello decedenia Elerca, di cui egli fi capo in Padova,
e fiorì nobilissima, quanto alcun'altra d'Italia, che forse non
ha mai avuto tonta copia, non solo di leggidiri, ma di famori Porti, com'ebbe quella. Dice poi d'ostro per cagione
dello dell

Come poi per veder Argo e Miceme) Mostra Carino di avere conseguito molto bene il auo fine nel paese d' Elide, dal quale, come da porto e da quiete, fu trasportato alle tempeste e al travaglio della misera corte, figurata per Argo e Micene, antica sede de fine, e in conseguenza ancor della corte

Adorator di deità terrena ) Perchè i Principi son come Difin terra, e come tali s'inchinano,

Ti dirò sol, che prodei l'opre, s''l fruito) Tutte le sue fatiche fornon infruttuose. Scrissi, che componi. Pinusi, per la sua mala fortuna. Cantai, Protti: Arri, Gelai: sofferni caldo e freddo in quella mia servità. Ceral per sue le poste. Netti saldo al colpi della fortuna: Sosteniu, sofferendo il male. Or tratio, or ilcu, secondo che le speranze, che sogioni dari rittio, con l'un per la compania del protta del protta del quando la honoa fortuna, e quando in cutiva. Or vilipeso or caro, secondo che Il patrone il fivortiva o sprezzava.

E come il foro Delfo stomento Di questo ferro parla Aristo. Lel primo libro della Politica, dicendo, che per carestia di ferro in quell' Isola un ordigno solo di ferro servisa per molte cose. Ora Carino il applica al suo proposito, alecome quello, che in tutu era adoperato; ma senza pro, perciocche tutto fe', e nulla fu.

Tutto fei, nulla fui) Parole troppo vere, e troppo mirabili, nelle quali in sostanza si conchiude e la fatica e la

miseria del povero cortigiano.

E dopo tanti strazi Argo tasciando) Chiaro alfin della corte, a casa so ne tornò, e foce acquisto di quel figliuolo, di cui vien ora cercando.

O mille volte fortunato e mille) Simile a quel d'Orazio Beatus ille, qui procul negotiis. Chiama colui felice, che per ambiziosi pensieri e vane speranze non perde il dolcissimo

frutto della vita privata e quieta.

Ma chi cradato evria di vosir meno Nente Carino I acutersa, e verità della sentenza di Uranio, e però acutsai del non averla osservata; perciocchè egli non avrelho creduto mai, che le grandezze e il rop patroissero in coloro, che le segunono, effetti tatto contrari, come sono la miseria e la povertà; e quinci pessa a descrivere la corte con tanto attifizio e on tanta eloquenza, quanta per so nuclesima, senza opera d'altrai penna, ai manifesta.

Io mi pensai, che ne' reali alberghi) Argomento molto probabile, che dove è gran dovizia di beni, debba essere ancora molta liberalità, la quale è una virtt, che senza i beni della

fortuna non si pnò esercitare.

Gente di nome, e di parlar cortese) Allude al nome di cortigiano, del quale non è il maggior simulatore al mondo; poichè nel viso e nella lingua rade volte dimostra quel ch'ha nel cuore.

E is dritto sguardo animo bicco ) Bellissimo traslato, e un di quelli, che hanno i quattro termini rispondenti: perciocche il dritto risponde all'animo, e il bieco allo sguardo. La qual voce vuol dir obliquo, ed è proptio dell'occhio, che guards torto. Dante:

Onde cessar le sue parole bieche.

Dov' egli la trasportò alle parole, come qui all' animo la trasporta il Poeta nostro.

sports all Youts nostron, sports a Myther Direc Arisactic and smoon dell' Exica, che cisseans persons ama quelle couse, che per se reputa bacone, e di qui nance, che l'acomo virtusso non può amare il visto, nel livissoo la virtù, perciocché coai quello sitma sno bene la virtù, come fa questo il vizio. E veramente, situno animale apprezerat anal cosa, che della sua nastra cortigiano, che ha fatto suo idolo l'interesse, nituna coinstima, fionti di quello, chè l' e sec a "l'autrimento dell' amor proprio, e in conseguenza cagione di totti quegli effetti che qui ai narrava; perciocchà la virtà de cara si avtunoso, siccome il cortic, quello che la virtà.

Stiman d'animo vil ) Si ridono di coloro, che altro bene

non cercano a questo mondo, che'l proprio interesse. L'ingannar e'l menir la frode e'l furto ) Di sopra ha detto le virtù che sono abborrite dai cortigiani: ora tratta de vizz che son contrarj a quelle virtù, e dei quali essi molto si pregiano, e si servono per acquistar onore e ricchezze. L'ingannare e'l

e si servono per acquistar onote e ricchezze. L'ingannare e'i mentire si riferiacono alle parole, la frode e'i furto all' opere. Crescer col danno) Due sono i vizi delle corti, i quali tuti gli altri si tiran dietro. L'una è l'ambizione, e l' altra l'avarizia, compresi in questi due versi. Ma questi non sono in loro difetti semplici d'avarizia o d'ambizione; perciocchè

passano in manifesta ingiustizia, volendo crescere non con le proprie fatiche, ma col danno e biasimo altrai. Non rispetto, nà d'amor nà di songue) Cioè, che con quelli

tali non vale nè amicizia nè parentela.

Non memoria di ricevuto ben ) Che spetta al vizio d'ingratitudine, tra tutti gli altri enormissimo.

Ch'a quella vasta cupidigia d'onori, ec.) Che sono que due vizj che di sopra abbiam detto essere le radici d'ogni perversa operazione.

E portai scritto in fronte il mio pensiero ) Cioè, che non mostrai amore, quando odiava, e con aperti sembianti e parole

scopriva i pensieri dell'animo

E diredato il core ) Metafora propriissima per mostrare Faltrui sincerità, perciocché, siccome i veli non laciano vedere quelle cote che cuoprono, così il cuore non può assere conocicito, ne ben intesa il rincuzione altrui, quand ella vien bene. E però dice i to avesa divietato il core, cioè io scoprira l'animo mio, secondo chi lo sentira le cose.

D'invida gente fui scoperto segno) Perciocchè egli stava nè più, nè meno a pericolo d'esser da loro offeso, di quello, che soglia stare chi viene atteso al varco da nemico, che

nella macchia s'asconda. Or chi dirà d'esser felice in terra

Se tasto alla viria nuoce l'Invital » L'invidia nuoce alla virit in quanto all'opera, ma non in quanto all'abito, perciocche il virtuoso non può ester offeso tanto da lei che perda molte con viriunamente operare, sendogli per merco di molte con viriunamente operare, sendogli per merco di contino e la compara della fortuna, gli antici grandi, i padroni, e le dignità, che sono in buona parte la materia dalla virtit, e danno molta occasione al bea operare. Può dinque perciocche disse arisottile, che alla compita ficicità si richieggono i beni della fortuna, e però dice Uranio: Or chi sarà falice, a peu dunto l'invidia e danno della virti.

Ck'or non arria della Monia tromba ) Cloè avrei cantato del mio Signore at altamente, ch'egli non avrebbe avuto da invidiare Achille, perche cuntasse di tul Omero; chiamato per la Meonia tromba, per cagio ndel poema Eroto che si canta col verso tra tulti gli altri magulloc; o come di gli altri menti, e anche perche nell'illade si cantano le battaglie delle quali la tromba è proppio attomento; chiamala poi Meonia, seguendo Orzaio:

#### Non si priores Maconius tenet sedes Homerus.

E la mia patria, Madre di Cigni sfortunati) Questo è quel luogo fra gli altri più segnalato, nel quale vogliono alcuni, che I Poeta nostro abbia inteso di se, essendo egli della medesima patria che fu l'Ariosto, il quale in tanti luoghi si duole, che la sua Musa sia stata si mal riconosciuta. Il che se sia o se non sia, non è mia cura nè d'affermare nè di negare, potendo molto ben essere, che anche questo sis finto, come son tutte l'altre cose del presente Episodio. Intende qui Cigni, per i Poeti; perciocchè quell'augello è dedicato alle Muse, per esser amico della musica; onde finse Pausania nell'Attica, che nella Liguria, la quale si chisma Gallia tran-spandana, fu un Re di quella Provincia chiamato Cigno, molto celebre per la musica, il quale fu dopo morte trasformato in quell' augello che Cigno si chiamò dal suo nome. Dice ancora, che Socrate quella notte, che Platone doveva il di seguente divenir suo discepolo, sognò, ch' un Cigno gli era volato in seno. I poeti dunque sono figurati per Cigni, e non è maraviglia se sono propri del fiame Po, essendo che quel cigno, il quale fu trasformato da Febo, era al Po si vicino. Orazio chiamò anch' erli Pindaro con tal nome .

#### Multa Dircaeum levat aura Cycnum .

Già per me ciate del secondo alloro ) Se noi seguitiamo l'opinione delta di sopra, diremo che qui vuol dir il Poeta, che Perrara avrebbe avuto il secondo poeta curonato d'alloro, come ebbe il primo; perciocche l'Ariosto da Carlo V. Imperadore fu coronato in Bologna sedente Clemente VII.

Lieto nido, esca dolce, ec.) Vuol dire, che i poeti vogliono essere accarezzati, siccome è chiaro nel puro testo.

E chi pur garre seuvre col uso destino, e col disagio ) Garrice, vuol die proprismente agridere: dice il Petrar. Con Amor, con Madonso, o meco garro, cioè rampogno. Ed il Boccac, disse garrire alla gatta, cioè con rumore cacciaria via, e sta ottimamente in metafora; perciocchè dal tanto garrire, diventa roco, e non può cantare. Benchè il nuove, e il cangiate io trovi) Conforme a quello che disse dianzi, torno canuto onde partii già biondo.

Scorta non manca a peregrin, ch' ha lingua ) Proverbio molto trito: chiedendo si va a Roma: ma detto sì nobilmente, che niente più.

Ma forse è kα, c...) Non dovendo più comparire Uranio, il quale solo ha servito per una di quelle persone, che i Greci chiamano φροτατικά con molto giudizio gli si provvede d'albergo, perchè riposi, avendo di sopra egli stesso mostrato d'averne molto bisorno.

## ATTO QUINTO

### SCENA SECONDA.

## TITIRO, MESSO.

#### TITIRO

Che piangerò di te prima, mia figlia,
i a vita o l'onestate?
Piangerò l'onestate:
Chè di padre mortal sei tu ben nata,
Ma non di padre infame:
E in vece della tua
Piangerò la mia vita, oggi serbata
A veder in te spenta
La vita e l'onestate.
O Montano, Montano,
Tu sol co' tuoi fallaci
E male intesi oracoli, e col tuo
D'amore e di mia figlia
Disprezzator superbo, a cotal fine
L' hai tu condotta. Ahi quanto meno incerti

Degli oracoli tuoi, Son oggi stati i miei!

» Chè onestà contr' Amore
» È troppo frale schermo

» In giovinetto core .

» E donna scompagnata,

» É sempre mal guardata . Messo

Se non è morto, o se per l'aria i venti Non l'han portato, io dovrei pur trovarlo! Ma eccol, è io non erro, Quando meno il pensai. Oh da me tardi, e per te troppo a tempo, Vecchio pader infelice, alfin trovato;

Che novelle t'arreco!

Che rechi tu nella tua lingua? il ferro Che svenò la mia figlia?

Questo non già, ma poco meno: e come L'hai tu per altra via sì tosto inteso? Truno

Vive ella dunque?

MESSO Vive

Vive, e in man di lei Sta il vivere e il morire.

TITIRO

Benedetto sii tu, che m'hai da morte Tornato in vita! or come non è salva, Se a lei sta il non morire? Mrsso

Perchè viver non vuole.

Viver non vuole? e qual follía l'induce A sprezzar sì la vita?

A T T O

Messo
L'altrui morte.

E se tu non la smovi,
Ha così fisso il suo pensiero in questo,
Che spende ogni altro invan prieghi e parole.
Tittino

Or che si tarda? andiamo. Messo

Fermati, chè le porte
Del tempio ancor son chiuse.
Non sai tu, che toccar la sacra soglia
Se non a piè sacerdotal, non lice,
Fin che non esca dal sacrario adorna
La destinata vittima agli altari?
Trinca

E s'ella dasse intanto
Al fiero suo proponimento effetto?
MESSO

Non può, ch'è custodita.

In questo mezzo dunque Narrami 'l tutto, e senza velo omai Fa che 'l vero n' intenda, Messo

Giunta dinanzi al Sacerdote (ahi vista Piena d'orror!) la tua dolente figlia, Che trasse, non dirò dai circostanti, Ma per mia fe dalle colonne aneora Del tempio stesso e dalle dure pietre, Che senso aver parean, legrime amare, Fu quasi in un sol punto Accusata, convinta e condannata.

Misera figlia! e perche tanta fretta?

QUINTO.
MESSO

Perchè della difesa eran gl' indici Troppo maggiori; e certa Sua Ninfa ch' ella in testimon recava Dell' innocenza sua, Ne quivi era presente, nò fu mai Chi trovar la sapesse. I fieri segni intanto E gli accidenti mostruosi, e pieni Di spavento e d'orror, che son nel Tempio, Non pativano indugio: Tanto più gravi a noi, quanto più nuovi E più mai non sentiti Dal di che minacciar l'ira celeste . Vendicatrice dei traditi amori Del Sacerdote Aminta. Sola cagion d'ogni miseria nostra. Suda sangue la Dea, trema la terra, E la caverna sacra Mugge tutta, e risuona D'insoliti ululati e di funesti Gemiti, e fiato sì potente spira, Che dall' immonde fauci Più grave non cred' io l'esali Averno. Già con l'ordine sacro, · Per condur la tua figlia a cruda morte, Il Sacerdote s'inviava; quando Vedendola Mirtillo (oh che stupendo Caso udirai!) s'offerse Di dar con la sua morte a lei da vita . Gridando ad alta voce: Sciogliete quelle mani : ah lacci indegni ! Ed in vece di lei, ch' esser dovea Vittima di Diana.

ATTO Me traete agli altari Vittima d'Amarilli .

Oh di fedele amante

E di cor generoso atto cortese! MESSO Or odi meraviglia. Quella che fu pur dianzi Si dalla tema del morire oppressa, Fatta allor di repente Alle parole di Mirtillo invitta, Con intrepido cor così rispose: Pensi dunque, Mirtillo, Di dar col tuo morire Vita a chi di te vive? Oh miracolo ingiusto? su ministri. Su, che si tarda? omai Menatemi agli altari . Ah che tanta pietà non volev' io, Soggiunse allor Mirtillo: Torna cruda Amarilli . Chè cotesta pietà sì dispietata Troppo di me la miglior parte offende. A me tocca il morire. Anzi a me pure, Rispondeva Amarilli , che per legge Son condannata . E quivi Si contendea tra lor, come se appunto Fosse vita il morire, il viver morte. Oh anime ben nate! o coppia degua Di sempiterni onori! Oh vivi e morti , gloriosi amanti! Se tante lingue avessi e tante voci, Quant' occhi ha il cielo e quante arene il mare, Perderian tutte il suono e la favella

Nel dire a pien le vostre lodi immense.

OUINTO.

Figlia del cielo eterna, E gloriosa donna, Che l'opre de mortali al tempo involi, Accogli tu la bella istoria, e scrivi Con lettre d'oro in solido diamante, L'alta pietà dell'uno e l'altro amante. Trirmo

Ma qual fine ebbe poi Quella mortal contesa? Messo

Vinse Mirtillo: Oh che mirabil guerra! Duve del vivo ebbe vittoria il morto. Però che T Sacerdote. Però che T Sacerdote. Sisse alla figlia toa: quetati, Ninfa, Chè campar per altrui s'offerse a morte: Così la legge nostra a moi prescrive. Poi comandò che la donzella fosse Si ben guardata, che il dolore estremo A disperato fin uon la traesse. In tale stato eran le cose, quando Di te mandommi a ricercar Montano. TITIRO

In somma egli è pur vero : » Senza odorati fiori

" Le rive, i poggi, e senza i verdi onori "Vedrai le selve alla stagion novella,

Prima che serva amor vaga Donzella.

Ma se qui dimoriam, come sapremo
L'ora di gire al tempio?

MESSO

Qui meglio assai, che altrove; Chè questo appunto è il loco ove esser deve Il buon pastore in sacrificio offerto.

A T T O

E perchè no nel Tempio.? Messo

Perchè si dà la pena, ove fu il fallo.

E perchè no nell'antro, Se nell'antro fu il fallo? Masso

Perchè a scoperto ciel sacrar si deve .

TITIRO
Ed onde hai tu questi misterj intesi?
Messo

Dal ministro maggior: così dic'egli
Dall'antico Tirenio aver inteso,
Che'l fido Aminta e l'infedel Lucrina
Sacrificati foro.
Ma tempo è di partire: ecco che scende
La sacra pompa al piano.
Sarà forse ben fatto

Che per quest' altra via Ce n'andiam noi per la tua figlia al Tempio.

#### ANNOTAZIONI

#### DELLA SECONDA SCENA

DEL QUINTO ATTO.

litiro, padre della presa Amarilli, si era tutto quel giorno, com' era ben ragionevole, trattenuto nelle proprie case, occu-pato nell'apparecchio delle future nozze, secondo il vaticinio di Tirenio, ch' Ergasto riferi al Coro nella Scena terza dell'Atto quarto. Fu poi sì repentino il caso della figliuola , come dirà questo messo nella presente Scena, ch' ella fu in un medesimo tempo e condotta e convinta e condannata, per modo che chi misura ben questi tempi, troverà che Titiro, il quale per avventura doveva aver le sue case assai lontane Tempio, è venuto all'avviso, e al soccorso quand egli ne ha potuto avere l'infellcissimo avviso. Vien dunque spinto dal naturale affetto e dall'estremo dolore, verso la parte dov' egli sa, che la sua figlia dee esser sacrificata; ma vien dubbioso di quello, ch' egli abbia a fare ; poiche da un canto la vorrebbe soccorrere, e questo l'affretta; ma dall'altro, sa-pendo quanto grande sia il vigor della legge, teme di non trovarla o merta o in atto di morire. Spettacolo da esser fuggito da ognuno, non che dal padre: e questo il trattiene. S' aggiunge a ciò la vergogna, ch' egli riceverebbe nel cospetto di tanto popolo; perciocchè tutti l'additerebbono, che egli con tanta fronte ardisse di comparire alla morte della figliuola vituperata. Il qual concetto, considerando egli nello spuntar che fa in Scena, dice:

Che piangerò di te prima, mia figlia) Siecome sono due parti in noi, l'una del corpo e l'altra dell'anima, cost sono eziandio e due vite e due morti. La naturale, che è la seperazione dell' anima, e quella del vizio, che fa morire l'anima ragionevole. Di queste due parla ora questo misero padre. dubbio in se stesso qual morte della figliuola debba esser la primi pianta da lui; perciocchè da una parte il senso faceva il suo naturale e solito ufficio, dolendosi amaramente di perdere la tanto amata, e unica sua figliuola; dall'altra la ragione gli dettava, che si dovesse piuttosto piagnere la morte dell'anima, cioè la disonestà: rendendone la ragione; perciocchè ella, essendo nata d'uomo mortale, dovea morire; ma essendo nata di padre, e sangue onorato, non doveva di-sonorarsi. Conclude finalmente, che piangerà molto più l'onestate, che è la vita dell'anima; e in vece poi di quella del corpo, piangera la sua propria, riserbata a vedere nella sua figlia spenta la vita e l'onestate, desiderando egli di esser anzi morto, che di veder si fatto spettacolo.

O Montano , Montano ) Abbiamo in altro luogo di questa favola mostrato l'uso della persona colpevole, il quale è di rimaover da sè più che può la cagione del suo peccato, escusan lolo, e in altrui trasportandolo: e ciò per quel naturale instinto, che ha ciascuno di serbar quanto è possibile l'interna su: giustizia incontaminata. Il medesimo fa qui Titiro della figlia, incolpando Montano, che con la sua superstizione. e cul voler maritar Amarilli a Silvio, che la disprezza, è stato cazione di farla traboccare nell'amoroso peccato, secondo quello, che mostrò già coll'esempio della rosa nella quarta

Scena del primo atto. E per questo dice:

A'ii quanto meno incerti) Chiama oracoli per metafora quello ch'egli predisse nell'allegsta Scena del primo; cioè, che l'invaghir donzella senza nozze alle nozze, è grave offisa. E però dice il mio oracolo è stato troppo del tuo più vero.

Ch' onestà contra amore) Conferma il detto con una sentenza, che scusa la sua figliuola vinta da amore. Del quale affetto favellando il Filosofo nel quinto delle morali, dice, che l'impeto dell'amore, e dell'ira scusa le umane operazioni dall'ingiustizia; ma che però non sono degne di perdono.

E donna scompagnata È sempre mal guardata) Sentenza veramente aurea; imperocchè la donna fu sottoposta all'uomo, che la reggesse, non essendo atta a reggersi da se stessa . Però disse Aristot. ne' suoi libri degli animali, che la vergine, subito che comincia a esser negli anni di poter generare vuol esser custodita.

Se non è morto, o se per l'aria i venti, ec. ) Non mancavano messi, che riportassero a Titiro la infamia e morte della figliuola, dai quali mosso in verso il Tempio s'incamminò.

Ma questo solo era quel, che portava la contesa di morte, ch'ella avea con Mirtillo; il qual messo s'era per altra via condotto alle case di lui, e non l'avendo trovato, il va ora cercando per tutto; e finalmente il trova pur qui, siccome è chiaro nel testo.

Benedetto sii tu ) Ecco vero quello, che s' è detto di sopra, cioè che Titiro dubitava di non trovar già morta la aua figliuola, e per questo stava sospeso tra l'andare e lo stare.

Or che si tarda? andiamo) Vedi come subito si muove per andar a soccorrerla, siccome avrebbe fatto fin da principio, s'egli avesse creduto di poter giungor a tempo.

Fermati, che le porte) Queste necessità son trovate dal Poeta nostro con artificio per far sapere al teatro la Storia d'Amarilli, dappoiche fu condotta nel Tempio: cosa cara e gustosa, e necessaria molto per far sapere che Amarilli non fu subito uccisa; imperocchè Mirtillo per lei s'offerse alla morte. Ma questo tal racconto non si poteva fare col verisimile senza gli impedimenti, che avessero necessità e forza di ritenere il padre tanto sollecito di salvar la figliuola, e però egli soggiunge .

E s'ella desse intanto ) Con le quali parole mostra, che l'amore gli fa antivedere tutto quel, che intervenire può di pericolo.

In questo mezzo dunque ) Poichè non può entrar nel Tempio, e viene assicurato, che la figliuola è custodita, desideroso il buon padre d'intender come stia il fatto ne richiede il messo : onde nasce la verisimile occasione di manifestarlo al teatro .

Ma per mia se dalle colonne ancora ) Un simile concetto ha Marco Tullio nella bellissima orazione fatta da lui a favore di Marco Marcello in questa guisa . Parietes , medius fidius C. Caesar, ut mihi videtur, hujus Curiae tibi gratias agere gestiunt .

E certa sua ninfa, ch' ella in testimon recava) La povera Amarilli aveva contra tutto quello che possa avere un reo che sia convinto, gli indici grandi e manifesti, la difesa mal fondata, che in parte alcuna non poteva purgar gli indici, e Corisca, che col suo testimonio poteva sola ajutarla, era non sol lontana con la presenza, ma con l'animo ancora dal voler farlo

I fieri segni intanto ) Questo poi era quello, che la sua morte affrettava, credendo fermamente Montano, insieme con tutti gli altri, che quei segni sì mestruosi non sarebbono mai cessati prima, che soddisfatto non si fosse alla legge .

Tanto più gravi a noi , quanto più nuovi ) Importava molto la nota, parendo il caso gravissimo, che movesse l'ira degli Iddii a farne risentimento .

Guarini , Past. Fido

Suda sangue la Dea) Con gran ragione qui gli riferisce; e per gratificar il teatro di cosa si curiosa, e anche perchè la relezion di si fieri e portentosi accidenti, mostri la neces-

sità di eseguir la legge, come dianzi s'è detto.

Vedendolo Mirtillo ) Ecco l'atto del Pastor Fido, il quale

adempie I oracolo, offerendosi di morire per salvar Amarilli. Or odi marcidia Non de fata senzi arte questa uno aspettata elazione d'Amarilli di voler essa anni morire, che di vedere morir Mirillio; perciocche serre a duc cose: l'una per argomento della sua grande onestà, la quale elesse di anteporre ad un amor tanto grande, che per lui non ha timor della morte, com ella altrove diuse cosi: Piancers pui della responsa della forma infelice di questi amanti; i quali si ardeutemente s'amavano, che la vita delll'uno era più carpoti. Ce ca la l'arte, che la sua propria

O miracolo inginito ) Miracolo, perciocchè se Mirtillo è la vita d'Amarilli, non sarebbe egli miracolo, che per dar vita a lei, volesse morire per lei ; sarebbe anzi un darle la morte: e perciò dice inginito, perciocchè tocca a lei, com ella ap-

presso dirà di morire, essendo la rea.

As che tenta pictà non volev' (a) Questo si può chimmar un altro miracolo, che Miritillo, il quale ha pisunto e sospirato tanto per trovar un fiuto sol di pietado, ora si dolga di averne urovata troppo. Questo è quel longo, che assicora Miritillo dell' onestà d'Amarilli i perciocchè versimille non asrebbe, che ora volesse morti per lai, se altro amore avesse nell' animo, siccome da Corisco le fu imputato, ed egii il credette, Quinci nasce la ben condotta mecessità di far che ila contenda col suo Miritillo sopra la morte; manifestissimo segno, ch' egii è aclo, e grandemente amato da lei.

O anime ben nate) Voltasi il messo con una apostrofe nobilissima a lodar una coppia si rara e si maravigliosa d'amanti.

Figlia del cielo eterna ) Parla qui o della fama o della gloria : ma tengo piutosto, che intenda della seconda, poiche la fama non è degna di celebrare questo gran fatto; si per essere assai minor della gloria, come anche per non essere tanto sincera, com' è la gloria, la quale non si può prender in mala parte, come la fama.

Il mais perce (or in latin).

Che l'opre de mortali al mano involi) Anche questo è comune alla Limba, ma questa non dura tanto, e non è universalo
quinto la gloria, e però in cotal guiss la diffini Cicerone.

Gloria est illustris, ce pervegata multorum et magnorum, vel in
uni cuet, vel in patriam, vel in omne genus homanum fama meuni cuet, vel in patriam, vel in omne genus homanum fama me-

ritorum.

Con lettre d'oro in solido diamante) L'uno per la bellezza,
dichiarata per l'oro, e l'altro per la éternità, dichiarata per

lo diamante, il quale è pietra tanto dura, che'l tempo non la può vincere. Insomma vuol dire, o donna divolgatrice delle bell'opere, le quali tu rubi al tempo, che consuma ogni cosa, fa questa vivere eternamente.

Dove del vivo ebbe vittoria il morto) Cioè quello, che doveva morire; il qual vinse nella contesa avuta con Amarilli, essendo venuta la sentenza per lui, che dovesse morire per

salvar Amarilli .

Che campar per altrui non può, chi per altrui r'offerte amorte i Questa fia la ragione, che necessité Amarilli an on contender più innanzi, perciocchè colui, che s'è offerto alla morte, non può ricever da altri il medicimo beneficio, che altri ha ricevute da lui, il che conferma con l'autorità della legge.

In somma egli è pur vero) Col paragone di primavera, che col suo caldo eccita le virtù naturali a produrre gli effetti suoi, mostraf, che le vergini nel fiore degl' anni loro si riscaldano anch' esse naturalmente d'amore, che non è altro, che

un latente stimolo in esse di generare .

Ma se qui dimorium / Tutto quello, che segue è chiaro da se, e però non ha bisoguo d'altra dichiarazione, avvertendo solo, che tutte le circostanze, che riferisce qui il messo del luogo, ove Mittillo dee esser sesrificato, tutto si fa, perchè abbia del verisimile, e necessario che l'ascrificio si faccia in Scena.

# ATTO QUINTO

### SCENA TERZA.

Coro di Pastori, Coro di Sacerdoti, Montano, Mirtillo.

#### Coro di Pastori

Figlia del gran Giove,
O sorella del Sol, che al cieco mondo
Splendi nel primo ciel, Febo secondo.
CORO DI SACERDOTI
Tu, che col tuo vitale,
E temperato raggio
Scemi l'ardor della fraterna luce,
Onde qua giù produce
Felicemente poi l'alma natura
Tutti i suoi parti, e fa d'erbe e di piante
D'uomini e d'animai ricca e feconda
L'aria. la terra e l'onda:

QUINTO.

Deh, siccome in altrui tempri l'arsura, Così spegni in te l'ira, Ond'ougi Arradia tra piange e conira

Ond' oggi Arcadia tua piange e sospira.
Coro Di Pastori

O figlia del gran Giove,

O sorella del Sol, che al cieco mondo Splendi nel primo ciel, Febo secondo. Montano

Drizzate omai gli altari, Sacri ministri; e voi O devoti pastori alla gran Dea, Reiterando le canore voci, Invocate il suo nome.

CORO DI PASTORI
O figlia del gran Giove,
O sorella del Sol, che al cieco mondo
Splende nel primo ciel, Febo secondo.

MONTANO Tractevi in disparte. Pastori e servi miei: nè qua venite, Se dalla voce mia non siete mossi. Giovane valoroso, Ghe per dar vita altrui, vita abbandoni, Mori pur consolato. Tu con un breve sospirar, che morte Sembra a gli animi vili, Immortalmente al tuo morir t'involi. E quando avrà già fatto L'invida età dopo mill'anni e mille Di tanti nomi altrui l'usato scempio, Vivrai tu allor di vera fede esempio. Ma perchè vuol la legge, Che taciturna vittima tu muoia. Prima che pieghi le ginocchia a terra, Se cosa hai qui da dir, dilla, e poi taci.

A T T O

Padre, chè padre di chiamarti, ancora Che morir debba per tua man, mi giova: Lascio il corpo alla terra, E lo spirto a colei ch' è la mia vita. Ma s'avvien ch' ella muoja, Come di far minaccia; ohimè qual parte Di me resterà viva? Oh che dolce morir, quando sol meco Il mio mortal moría, Ne bramava morir l'anima mia! Ma se merta pietà colni che muore Per soverchia pietà; padre cortese. Provvedi tu ch' ella non muoja, e ch' io Con questa speme a miglior vita passi. Paghisi il mio destin della mia morte. Sfoglisi col mio strazio: Ma poi ch'io sarò morto, ah non mi tolga, Ch' io viva almeno in lei Con l'alma dalle membra disunita, Se d'unirmi con lei mi tolse in vita. MONTANO

A gran pena le lagrime ritegno.

30 ho nostra umanità quanto sei frale!

Figlio, sta di buon cor, chè quanto brami
Di far prometto: e ciò per questo capo
Ti giuro, e questa man ti do per pegno.

MIRTILLO

Or consolato moro, e consolato
A te vengo, Amarilli.
Ricevi il tuo Mirtillo,
Del tuo Fino Pastor l'anima prendi:
Chè nell'amato nome d'Amarilli
Terminando la vita e le parole,
Qui piego a morte le ginocchia, e taccio.

Or non s' indugi più: sacri ministri, Suscitate la fiamma Con l'odorato e liquido bitume; E spargendovi sopra incenso e mirra, Traetene vapor che in alto ascenda. CORO DI PASTOM

O figlia del gran Giove, O sorella del Sol, che al cieco mondo Splendi nel primo ciel, Febo secondo.

#### ANNOTAZIONI

#### DELLA TERZA SCENA

DEL QUINTO ATTO.

Jata la scotenza, che Mirdillo debba pagar la pena per Amazilli, potche gli volontariamente s'offere di morire per lei, niente altro restava pilo, che di venir quanto prima sil-rescuzione di la sentenza, per le necessità del potenzi per la consulta del potenzi del Sacerdoti, accompagnato con quello dei Pastori, condotto dei Montano Sacerdote maggiore, a cui tocava di sacrificare di propria mano Mirtillo vutima alla loro Dea, siecome quella la legge, e di cui sola si dovera placare I frezio nume. Es perciocchè i sacrifici si fanno per onorare, bisogna ancora, che le parola eccompagniosi di sacro officio je però prima di utti canta il Coro del Pastori tre versi intercalari, che contento del parola candi del propria del proprima del propria del propria del propria del proprima del proprim

O figlia del gran Giove) Come Diana fosse figlia di Giove, Ovidio chiaramente il dimustra nel Libro sesto delle sue Metamorfosi.
O sorella del Sal) Perciocchè nacquero ambedue di Latona

O toretta del 361) l'erciocche nacquero ambedue di Latona ad un parto; ma sorella molto più per quello, che segue, essendo essi i due luminari, un del giorno e l'altro della notte. The al circo mondo priendi nel prime cirl, Pêbe recondo). S accordano tutti gli satrologi, che quello della Luna sia il primo cielo dopo la sfera del fuoco, che è di tutti il supremo cultimo elemento. E però dice qui nel primo ciel, con quel vago e genili contrapposto di primo e secondo, essendo quasi la Luna, come dice Aristotile nel quarto della generazione degli snimali αλλος ήλος έλάττος che vuol dire

un altro Sole minore .

The, the col two vitale? Dal medestimo luogo d'Aristotile, vande il Poeta nostro ha tolto il Febo secondo, ha ezisando levato di peso tutta questo orazione, che fa il. Coro de Sacerdoti a Diana. E de satta a bene cepresas, e si dottamente, ch' io non saprei interpretaria meglio di quello, che far si possa, recitando le parole medestime del Elissofo; il quale dice così nell'ultimo capitolo del detto quarto della generazione degli animali.

Luna autem principium sui proper Solis societatem, recopium-que lucis; fil teim quati alter 30 minos quamorim conducit da omnes generationes, perfectionesque. Calores enim, et refrigerationes cum moderatione quadem generationes, at ine moderatione correspitones efficients. Con tutto l'altro, che seguita singolaris-nella generatione di questa coce terrence; cel in particulare, che ha la Luna nel contemperate l'ardore dei raggi sulari. Ma in questo luogo è d'avvertire un artificio bellissimo, che quantuque gli effetti di Diana, siccome segno celeste, sieno in un certo modo infiniti, ha nondimeno il Poeta mostre con singolar giulicio toccaso quello, ch'è solo proporzionato a quel che si tratts percioche si vuole segnere l'in di lei, que que che il stratts percioche si vuole segnere l'in di lei, que che ha pur qualche simbolo con la collera; e però dice separi in te l'ira, ondo ggil Arcedia tua plagne e sospira.

Trattei in disparte ) Questo serve per riverenza del sacrificio ; perciocción non conviene, che persone non sacre s'appressino si sacrifici. E però disse la Sibilla nel sesto dell' Eneida Procal esto profasi. Serve anorra, perché Damets non senta quello, che tratterà Carino nella quinta Scena seguente, mentre Montsno con esso lui discorrerà di que particolari, che

spettano al riconoscimento del suo figliuolo.

Giovane valorno) Questo buon iscerdote, che mostra di swer gran zelo del divin culto, non apoli far, che non abbia ancora umanità e manusettadine verso gli uomini; massimamente dovendo esso accificare vittima umana. E però prima che venga a quell'atto d'umanità, vuol far uficio verso Mirtillo, confortandolo nella morte, ch' egli dee fare. E nel principio chiamalo valaroso, perciocche questo titolo e questa lode gli serva per gran conforto; poichè colui, che muore per fine onesto, uomo di valore giustamente si chiama.

Mori pur consolato ) Quanto più questa vittima umana era ben disposta, e nel morire più volontaria, tanto credevano che fosse ancora più atta a placar l'ira della gran Dea . E però le parole, che fa Montano a Mirtillo, che dee morire, non sono ad altro indirizzate, che a farlo hen disposto : acciocchè con animo incontaminato abbia a morire. Nè ciò imprudentemente adopera questo savio e avveduto ministro. essendo per l'ordinario, che molti pajono ben disposti al morire . quando dalla morte sono lontani ; ma quando vi s'appressano, e sono nell'atto del morire pentiti si confondono. perdonsi d'animo, e temon la morte, sì che essi se potesser la fuggirebbono . Acciocchè dunque questo non potesse avvenire, cerca di mantenerlo iu quel buon proposito, adoperando un mezzo, che in tal caso è il più efficace di tutti ; cioè l'eterpità del nome, che sarà sempre di lui per un atto sì pobile e glorioso. E veramente è tanto cara la vita, che s'altri non avesse speranza di viver dopo la morte, il morire, a chi conosce la vita, come fa l'uomo, sarebbe cosa troppo infelice. E perchè questo beneficio per lo più non avevano i Gentili ( poiche anche vi furono alcuni degli Ebrei, che intorno a questo articolo vacillarone) quasi tutti non conobbero altra immortalità, che la gloria, della quale si serve ora Montano con gran ragione, per confortare Mirtillo alla morte.

Me provide void la legge ) Questa cautela è fatta con fine di sgombera la Scena, quando ni sach il tempo, e di far con fine di sgombera la Scena, quando ni sach il tempo, e di far consciencio qui del consciencio qui si della consciencia della conscientia della con

E lo spieto a colic, ch' è la mia vita ) Non è da maravigliarsi, che costui dica di lacciari i suo spirto alla donna amata: percinechè que gentili che non avevan cogmizione del merito e del demetto della vita, e in conseguenza del premio, e delle pene dell' altra vita, credevano. I combre o lo spirto loro i aggirassa, come altrore abbiano detto, intorno a quelle rase, che hanno in quessa vita più amate. La qual opinione par che seguisse altrea disimonda del Boccaccio nella novella di Tancredi, quand ella fa quel pietoso lamento sopra il cnor di Guiscardo.

Provedi lu, ch'ella non muoja) Prega dunque Montano, che faccia ogni opera, acciocchè viva Amarilli, nella cui vita spera egli di vivere dopo morte; poichè in vita non ha potuto unirsi con esso lei.

O notra amanità quanto ssi frait:) Essi compunto e moso Montano per le parde affettune di queste giovane coraggiono, e così degno per la sua virtù di vivere. E perciecche doveva quel saccificio passare incontamianto, cinadio per la di quello che convenira a tal ministerio: ravvedatosi della tenerezza in lui cogionata per le parole di Mirtillo, accusa la nostra amanità, come quella, che sempre non corrisponde al proposito, che s'è fatto quanti voglia dire, o mi son pur risoluto di non volermi intenerire in questo atto, e pure non ho pottuto resistere alla compassione. Indi subito si rimette, on ho pottuto resistere alla compassione. Indi subito si rimette, or viva.

Ricevi il tuo Mirtillo) Sta nel suo primiero proposito di lasciar lo spisito a colei, ch' è la sua vita, ed essendo come sicuro di dover vivere in lei, allegramente passa alla morte, e piega le ginocchia, dispostissimo di servar l'imposto silentio.

Or non s'indagi più, nacri ministri) Qui comincia l' atto del sorificio: e prima s'accende il fuoco per trarre quel vapore, che in alto accenda; volendo initiare l'anime nostre, che debiano le discontrato del baso dore, che non na venera del si della compania del si della compania del si della compania del si della propositiona del si della compania della comp

E liquido kitame) A differenza del cretoro, disse liquido; il quale serivono, che nasce nell' losda del Zante, e anche in Babilonia; e quello di Cicilia è quast simile all'olio; e usati ni luogo d'alimento nelle lucerne. Vir. nell'ottava Egloga. Jaccade kitamine lassou, dove Servio laterpreta quel hitumine la luogo de la regione; perciocchè vien dette che l'alime a tradica la regione; perciocchè vien dette che l'aliment e tradica la regione; perciocchè vien dette che l'aliment e tradica la regione; perciocchè qui che l'aliment del la regione perciocchè qui cade gran comi di asette.

E spargendovi sopra incenso e mirra) L'incenso che thus appresso i Latini si chiama dal verbo Greco  $\theta_{vvo}$ , che vuol

dire saper di buono, ovvero dal verbo  $\theta\dot{v}o$ , che significa sacrificare; perciocchè gli antichi l'nsavano assai nei lor sacrifici, nasce nell'Arabia, ma in un luogo solo di lei,

ANNOTAZIONI

che si chiama Sabea. Onda Virgilio nel primo dell' Eneide :

disse , thura Sabaca .

La Mirra parimente nasce in Arabia, della quale non potrei portare ne più bella ne più cara relaziona di quella . che ho letto nella sposizione di Giacopo da Valenza. Dice dunque così questo dabben scrittore, » La Mirra è frutto d'un arboscello aromatico, il quale nasce in Arabia: a quando entra il mese di Marzo, vien agitata da due venti contrarj, cioè da Ostro e da Tramontana; e allor manda fuori un sudore preziosissimo a guisa d'una gomma, la quale si chiama la prima mirra. Ma perchè di questa non può uscirne gran co-pla, gli abitatori le danno un taglio nel tronco, dal quale ne stilla in abbondanza. E cost il primo e secondo liquore, che stilla nel detto mese di Marzo, si chima myrrha electa : quello poi, che viene negli altri mesi, non è così buono, e chiamasi secunda myrrha. Ed è cost maravigliosa per conservare i corpi dalla putredine. « Vedi il resto in quel valente scrittore. Quinci si può vedere, con quanto poco giudizio facesse Ovidio nell decimo delle trasformazioni, che quella incestuosa e scellerata figlia fosse trasformata in un arbore si prezioso, una femmina sì putente e sì corrotta, in un legno sì odorato, e sì nemico dalla corruzione. Incenso è voce usata dal Boccaccio, il qual disse: e tre granella d'socenso, e Dante:

Ma sol d'incenso lagrime d'amome.

# ATTO QUINTO

## SCENA QUARTA.

CARINO, MONTANO, NICANDRO, MIRTILLO, CORO DI PASTORI.

## Carino

Chi vide mai si rari abitatori
In si spessi abituri? or s'io non erro,
Eccone la cagione:
Yelli qua tutti in un drappel ridotti.
Oh quanta turba, oh quanta,
Com'è ricca e solenne! veramente
Qui si fa sacrificio.
MONTANO
Porgi 'l vasel d'oro,

Porgi I vasel d'oro, Nicandro, ov'è riposto L'almo licor di Bacco. NICANDRO

Eccotel pronto.

Così il sangue innocente
Ammollisca il tuo petto, o santa Dea,
Come rammorbidisce
L'incenerita ed arida favilla
Questa d'almo licor cadente stilla.
Or tu riponi il vasel d'oro, e poscia
Dammi il nappo d'argento.
Nicanoro

Eccoti il nappo.
Montano

Così l'ira sia spenta, Che destò nel tuo cor perfida Ninfa, Come spegne la fiamma

Come spegne la hamma Questa cadente linfa . Carino

Pur questo è sacrificio, Nè vittima ci veggio. Montano

Or tutto è preparato, Nè manca altro che'l fin. Dammi la scure. CARINO

Veggi io forse, o m'inganno, Un che nel tergo ad uom si rassomiglia, Con le ginocchia a terra? È forse egli la vittima? oh meschino e Egli è per certo: e gli tien già la mano Il sacerdote in capo. Infelice mia patria! ancor non hai L'ira del ciel dopo tant' anni estinta? CORO DI PASTORI.

O figlia del gran Giove, O sorella del Sol, che al cieco mondo Splendi nel primo ciel, Febo secondo. QUINTO.
MONTANO

Vindice Dea, che la privata colpa
Con pubblico flagello in noi punisci,
(Cosi ti piace, e forse
Cosi sta nell' abisso
Dell' immutabili providenza eterna)
Poiche l' impuro sangue
Dell' infedel Lucrina in te non valse
A disestar quella giustizia ardente
Che del ben nostro ha sete,
Bevi questo innocente
Di volontaria vittima, e d'amante
Non men d'Aminta fido,
Che al sacro altare in tua vendetta uccido.

CORO DI PASTORI
O figlia del gran Giove,
O sorella del Sol, che al cieco mondo
Splendi nel primo ciel, Febo secondo.

MONTANO
Deh, come di pietà pur ora il petto
Intenerir mi sento!
Che insolito stupor mi lega i sensi?
Par che non osi il cor, nè la man possa
Levar questa bipenne.

Vorrei prima nel viso Veder quell'infelice, e poi partirmi: Chè non posso mirar cosa si fiera. Montano

Chi sa che in feccia al Sol, benchè tramonti, Non sia fullo il sacrar vittima umana? E perciò la fortezza Lauguisca iu me dell'animo e del corpo? Volgiti alquanto, e gira 416 ATTO

La moribonda faccia in verso il monte. Così sta ben.

CARINO Misero me! che veggio?

Non è quello il mio figlio?
Il mio caro Mirtillo?

MONTANO

Or posso.

CARINO È troppo desso. Montano

E'l colpo libro .

Che fai, sacro ministro?

Montano

E tu, uomo profano, Perche ritieni il sacro ferro, ed osi Di por tu qui la temeraria mano?

CARINO
O Mirtillo, beu mio,
Già d'abbracciarti in sì dolente guisa....

NICANDRO

Va in malora insolente e pazzo vecchio.

CARINO

Non mi credev'io mai . . . NICANDRO

Scostati dico, Chè con impura man toccar non lice

Cosa sacra agli Dei CARINO Caro agli Dei Son ben anch io, che con la scorta loro

Qui mi condussi .

Montano
Cessa .

Nicandro: udiamlo prima, e poi si parta.

Deli, ministro cortese, Prima che sopra il capo
Di quel garzou cada il tuo ferro, dinmi
Perchè muore il meschino: io te ne prego
Per quella Dea che adori.
Montano

Per nume tal tu mi scongiuri, ch' empio Sarei se tel negassi: Ma che t'importa ciò?

rta ció? Carino

Più che non credi.

Montano Perch' egli stesso a volontaria morte S' è per altrui donato.

CARINO
Dunque per altrui muore?
Anch' io morrò per lui. Deh per pietate
Drizza in vece di quello
A questo capo già cadente, il colpo.

Montano Amico, tu vaneggi. Carino

E perchè a me si nega Quel che a lui si concede ? Montano

Perchè sei forestiero.

CARINO
E s' io non fussi?

MONTANO

Nè far anco il potresti:
Chè campar per altrui
Non può chi per altrui s'offerse a morte.
Ma diami chi sei tu? se pur è vero
Che non sii forestiero?
Guarini, Past. Fido 27

All'abito tu certo Arcade non mi sembri.

CARINO Arcade sono.

ATTO

MONTANO
In questa terra già non mi sovviene
D'averti io mai veduto.
CABINO

In questa terra nacqui, e son Carino, Padre di quel meschino. Montano

Padre tu di Mirtillo? oh come giungi A te stesso ed a noi troppo importuno! Scostati immantinente, Chè cel paterno affetto Render potresti infruttuoso e vano

Il sacrificio nostro.

CARINO
Ah se tu fussi padre!

MONTANO
Son padre, e padre annor d'unico figlio,
E pur tenero padre: nondimeuo,
Se questo fosse del mio Silvio il capo,
Già non savei men pronto
A far di lui quel che del tuo far deggio.
Veb sacro manto indegnamente veste

" Chi per pubblico ben del suo privato

Comodo non si spoglia.

CARINO
Lascia ch' io 'l baci almen prima ch' e' muora.
MONTANO

E questo molto meno .

CARINO

Oh sangue mio.

E tu ancor sei sì crudo. Che non rispondi al tuo dolente padre?

MIRTILLO Deb, padre, omai t'acqueta.

MONTANO Oh noi meschini!

Contaminato è il sacrificio. Oh Dei!

MIRTILLO

Chè spender non potrei più degnamente La vita che m' hai data . MONTANO

Troppo ben m'avvisai, Che alle paterne lagrime costui Romperebbe il silenzio.

MIRTILLO Misero! qual errore Ho io commesso! oh come La legge del tacer m'usci di mente!

MONTANO Ma che si tarda? su ministri : al Tempio Rimenatelo tosto. E nella sacra cella un'altra volta Da lui si prenda il volontario voto: Qui poscia ritornandolo, portate Con esso voi per sacrifizio nuovo, Nuov' acqua, nuovo vino, e nuovo foco.

#### ANNOTAZIONI

### DELLA .QUARTA SCENA

DEL QUINTO ATTO.

Ostino parti col suo compagno per allogatio in qualche vicino ostello, dove egli si riposassa, avendone mostrato gran desiderio. Fatto questo, si diede a ecrear di Mirtillo, e come quegli, che non era stato in Arcadis molte decine d'anni, non e maraviglia, se al tosto non as trovar la sua Pagiarra di moro capita in seena, come le più volte intervine a coloro, che non san camminare per la città, massimamente avendo trovata Arcadis tutta cangliasa, com'egli disse nalla prima del Quisto, Gianto in seena va dicendo seco quelle contracte, ma rivolgendo gli occhi alla gram molitudiane, che quivi fera ridotta per cagione del sacrificio, pare a la tid avenera introvato il previone.

In al spersi estuari) Questa è voce antica nasta dal Boccaccio, e corrotta in molti testi per culpa di chi non la cunobbe, è intese: or e qui posta leggiadramente, e con gran giuditto in bocca d'un vecchio, e poco meno che forestiero. In somma nbituro vuol dire abstazione. Usolla ancura Gio, Villarii ael quarto libro. Parlando della città disse: Si riempie molto di gente e di popolo, e recrencio borghi e abstari di facori. delle cerchia vecchie. E in Pietro Crescenzio si trova ancora, il quale disse, parlando delle case di villa. E le miglior casa sieno deputate all'abituro de lavoratori. Ed il Sacchetti. Andò a Chiaravalle, dove è una gran Badia, e un ricco abituro per lo riccorde.

Qui si fa sacrificio) Mosso da così bella vista, e dalla eredenza, che quello sia un sacrificio, si ferma in Scena, come farebbe ogni forestiero che vegga alcuna novità, la quale il possa far eurioso.

Porgini il vast d'oro) Mentre i ministri suscitavan la famma, e vi spargrava nopra quella materia per farse uscite il vapore, che richiedeva la cerimonia del sagrificio, non rimaneva però la Secesa priva di voce, che ciò asrebbe fallo grandistano del poema demmanico; ma il Coro del passuri cautava i tre vera i intercalari, i qual finiti, entra Cerino, e para la; e dopo ini comincia sora litomano, si mondo che la Secna coro e del comingo del comin

Con 1070.

L'almo licor di Bacco) Cioè il vino, di cui Bacco fu inventore, e però alcuna volta si prende per lo stesso vino, la onde disse Terenzio Sine Cerere, et Baccho friget Venus. Vedi Oridio nel quarto delle metamorfosi.

Coi il inague inaocente) Per estinguer I ira d'alcuno, hisogna prima vedere d'intenerirlo, che vuol dire farlo pietoso, affetto contrario alla vendetta, e però la cerimonia comincia qui da quest'atto di ammollire spargendo il vino entro la cenere, la quale essendo arida si venga a rammorbidire.

Danni il nappo d'argento ) il vino ha dato all'oro, come assai più conforme, essendo prezioso la cosa contenua, e quella, che la contiene: ora all'acqua conviene il vaso d'argento, per esser tanto simile a lei, che molte volte l'acqua limpida si paragona all'argento.

Cost l'ise sa spessa ) Volendo rammorbidire, su necessario adorar un licore, d'aveste molto succe o mula sostanza, siccome il vino; ora volendo estinguere, sa d'upopo, che s'adoport l'acqua, licore assai più raro, e di minor sostanza, che non è il vino. E cost con que mezzi, che hanno proporzionato simbolo con l'effetto, che si desidera, passan lo cerimonie del sagrificio.

Pur questo è sacrificio troppo largo.

Ne vitima ci veggo Era Carino tanto occupato in quella prima giunta nel veder la bellezza di quella turba, che non gli venne veduto Miritillo, che cra in ginocchioni, e però egli, che non vedeva vittima, si maravigliava come ciò losse finalmente quando Montano si fece dar la scure emise la masso

in capo a Mirtillo, s'avvide quella dover esser la vittima.

e però dice :

Vegg' to forse , o m'inganno , Un che nel tergo ) Qui bisogna avvertire, che quando Mirtillo s'inginocchiò, non aveva volta ne la faccia ne il terro al teatro; ma stava in modo, che non era tutto nè in profilo nè in faccia. E questo per due cagioni principalissime. L'una, perchè Montano potesse far l'effetto del percuoterlo senza volger le spalle al teatro . L'altra, perchè Carino potesse venire da una parte della Scena opposita alle spalle del detto Mirtillo .

Infelice mia patria ) Questo è detto, perciocchè non era verisimile, che Carino si fosse scordato dell' infausto tributo, che la sua patria pagava della vittima umana.

Vindice Dea ) Questa è l'offerta, che fa il Sacerdote di quella vittima a Cintia per conseguirne l'estinzione dell'Ira sua; sì che quei segni tanto funesti, che passavan nel Tempio, non fossero portenti di sciagura terribile, come quella già della peste .

Cosl ti piace ) Avendo detto, che la Dea castiga la privata colpa , cioè di Lucrina con pubblico flagello ; perciocchè tocca a tutta la provincia a patirne la pena: e parendo, secondo la giustizia umana, che ciè fosse contra giustizia; Montano, che come buon Sacerdote, e per ciò di religione e di zelo, vuol cattivare il suo giudizio e la sua volontà nella provvidenza degli Iddii, fa questa parentesi, quasi dicendo: noi non dobbiamo nè dolersene, nè ricercarne il perchè: basta che così piace agli Iddii, poiche tu non ti sei appagata della morte dell'infedel Lucrina, come di quella, che mancò di fede, appagati di questa dell'amante Mirtillo, che non è men fedele di quello, che fosse Aminta: a prieghi del quale tu t'adirasti contra di noi . A dissetar quella giustizia ardente) Dissetar, vuol dire ca-

var la sete, come assetar, per far la sete, Dante molte volte l'nsò .

> L'anima mia gustava di quel cibo, Che saziando se di se asseta.

Ed altrove .

Che mi disseta con le dolci stille. Cioè, che mi cava la sete .

E sta in metafora con l'aggiunto d'ardente, ch' è proprio di coloro che hanno sete: ed è degno avvertimento, che cgli fa sitibonda del nostro bene la divina giustizia, per corregger quel mal concetto, che poteva nascere dal punire la privata eolpa col danno pubblico; volendo quasi dire, che ciò non dee esser imputato alla divina provvideuza e giustizia, la quale bramosissima del ben nostro, tutto il mal, che ci manda, è sol per fin di giovarci.

Potrei di questa tal provvidenza e giustizia dare un esempio it occalculente, e ianto asbime, che piene soddisfazione potrebbe dare a chiunque imputasse quest'atto per ingiunto, e biasimasse il Poeta nostro, che come cosa di mule esempio. l'avesse usata; ma voglio unzi che la difesa di questo resti nella considerazione e prudenza delle persono dotte a sincere, che valermi dei Sacrotsatii misteri della nostra religione per esempio delle profane novelle dell'autica gantilità.

Del, come di jetal par ora il putto ) Se le Coss intensibili hanno fris loro i simpatia c, he abbiamo detto di opra, cioli un'occulta amioizia e conformità, che le fanno alterter. Suna corda del maiori sorumento ha forza di muover l'altra, che als di tuotoo simile a lei, quanto più si dee credere, che la rinniu manaa, la quale ha tautio conformità e concenso con un'altra anima, e con quella particolarmente del pactre verso il figliuolo, per estre cui un medestima catrae, e di un metanta come questa del Sacredote Montano, che aesta ia sa modestimo la forza della natura, che gli toglie il poter offendere e ammazzare il proprio figliundo. \*\*Porrie prima est vuo Accortamente fa il Poeta nostro,

che Carino desideri di veder in viso quel giovane, solo per naturale curiosità, e poi partirsi, per nou vederlo morire; affetto molto ragionevole e degno di quella φελοπλοραία che dice nella Poetica Aristotile esser al commendabile.

Chi su, che su forcia al Sol, benché transmit) Attribuisce alla supersitione, il non poterto eseguir le folicio sou dicando, che forte procede, perché Miritio la la fecta volu farcado, che forte procede, perché Miritio la la fecta volu farcagione di vista, scoprir la faccia d'umana vistina somehonda, o però il fa voltare con la faccia d'umana vistina somehonda, o però il fa voltare con la faccia d'umana vistina somehonda, o però il fa voltare con la faccia d'umana vistina somehonda del consecte per la luno caro figliume per some del supersità del con la caro figliume del consecte per la monta del supersità del con me del supersicio ne del ministri, corre subio alla fidera a.

Or porto, e'l colpo libro) Qui si può ricercare, ondo masca, che om possa Montano, e che non inéccia in lui quell' effetto che fece dianzi la simpatia. Tale se une può assegnar la cagione. I corpi insensati sempre paticacon le medesia e alterazioni: siccome quelle che non hanno altro principio intitiuveco, che l'anto della natara, medianne i quale con occulti maniera opera la simpatia. Mia nell' uomo non è coal, il quale avendo un altro principio, che predoctias alla matica di quale avendo un altro principio, che predoctias alla matica.

ra, cloè l'anima ragionevole, e la libera volontà, può sforzare quel moto naturalo, e vincer la simpatia, con la fortezza dell'animo risoluto. Fece dunque nel primo moto l'uficio suo la natura in Montano, anocorche egli non sen avvedesse; ma risoluto poi di fare il debito suo, attribuendo la cagione a cosa religiona, che l'fece più confidente di sè medesimo, quo è maraviglia, che ora possa: avendo l'animo maggior forza, che non ha la natura.

E'l colpo libro ) Aristotile nel terzo dell' Anima favellando del moto dell'animale, mostra con molti esempi, e in particolare con quello della commessura dell'ossa, Ginglymum chiama il Vesfallo, e non Glygiscimum come altri scrivono, esser necessario, che nel muoversi concorrano due parti. l'una delle quali stia ferma e l'altra si muova: in modo che senza lo star dell' una , l'altra non potrebbe far il suo moto . Il che si vede chiaro da chi considera bene i moti tutti del nostro corpo . Il medesimo ancora è necessario , che avvenga in questo colpo, che intende di far Montano, nel qual considero due moti. L'uno in su nell'alzar dell'accetta, l'altro in giù nell'abbassarla con forza, per far il colpo sul capo umano. Fra questi due moti, è necessario che vi sia una quiete, che distingus il moto di su, da quello, che ha da calare all'ingiù, altrimenti non sarebbe possibile, che quello, il quale ha da venir a basso, avesse nè principio nè forza alcuna, come a ciascheduno, che con l'atto stesso ne voglia fare la sperienza, sarà notissimo. Bisogna dunque, che la quiete fra i due moti intervenga, la quale ora da Montano ci vien significata col verbo (libro) che mostra la sospensione dell'accetta, il fine del moto primo, e'l principio del futuro secondo, presa la metafora da coloro, che con la bilancia in mano pesano alcuna cosa, nel qual atto quel mezzo dell'equilibrio sta, e quando non sta, e non è fermo, ma pende o di qua o di là, non può mai esservi l'equilibrio. Da quelle stare dunque prende Montano la metafora di quel sospender l'accetta in aria, ch'è

quasi uno στάσιμος favellando alla Greca, mezzano, come abbiam detto di que' due moti contrari.

Che  $fai_s$  , seco Ministro?) Mentre Montano dispensa il tempo nel primo moi del lovar dell'accetta, e la sospenda come abbiam detto, Carino che vode il colpo dover cader sul capo del uso figliudo, anticipando il tempo, e prevenendo il cadera dell'accetta, si muore sì opportunamente verso Montano, che nel soprender del ferro, egli ve fiunto, e il prende in aria, sì che Montano, che stava per calarlo non può. E  $tu_k$  acomo prefono.) Che trisponde a quel sacro, che ha

detto Carino. Non s'adira Montano, percocchè doveva passare quel sogrificio con animo inalterato da qualsivoglia perturbazione, e però vedendo un uomo tanto ardito, che ha viso di forastiero, è verisimile che di primo oggetto gli sia andato per l'animo, che egli o sia pazzo, come credette ancora Nicandro, o pur essendo di sana mente, gran cosa il dovesse mnover a tale atto, e nell'uno e nell'altro caso, siccome savio, e che a patto niuno non voleva contaminarsi, placidamente con lui si porta, e vuol saper che novità è cotesta.

Va in malora insolente e pazzo vecchio ) Ma Nicandro, che non era nè così savio, nè a cui toccava l'esser sì continente, il rispinge con villane parole, e s'adira. Il che sta molto col

verisimile, e col decoro della persona.

Caro agli Dei , ec. ) Questa parola fermò Montano, il quale per avventura avrebbe comandato, che Carino fosse stato respinto e costretto a partirsi; ma udendo ch'egli parla da savio. e che pretende d'esser venuto con la scorta degli Iddii, potendo ancora credere, che ciò faccia con volonià de' medesi-mi Iddii, cumanda a Nicandro, che'i lasci dire, prima che gli sia dato congedo.

Io te ne prego per quella Dea ch'adori ) E questo ha eziandio molta forza di ritener Montano, com'egli stesso

Che campar per altrui ) Questa medesima legge fu allegata

dal Messo nella seconda Scena di questo Quinto, quando Amarilli voleva andar essa alla morte per campar la vita a Mirtillo . Ma dimmi, chi sei tu?) Vuol Montano con gran ragione intender chi è costui, per poterlo meglio giudicare, ed esser

ben sicuro di non far atto, che non convenga, avendo egli usato lo sendo degli Iddii per difesa.

Scostati immantinente) Ecco, subito inteso chi egli è, e che la sua persona può cagionare scandalo, e interromper il

sagrificio, il respinge. Se questo fosse del mio Silvio il capo ) Come questo buon vecchio è presago, che quello sia suo figliuolo. La professio-ne, che fa Montano qui di ministro incorrotto, serve mirabilmente alla costanza, che mostra nel voler al suo luogo sagrificar il figliuolo da lui già conosciuto, per non esser di scandalo a chi l'avesse udito dire queste parole, e si credesse, che qui fossero state dette per vanità , poiche venuto il caso , non volesse poi mandarlo ad effetto.

Che sacro manto ) Sentenza veramente mirabile, e sola degna, che le persone sacre non sdegnino di avere il Pastor Fido talora in mano .

Deh pudre, omai t'acqueta ) Rotto il silenzio, con grande necessità di natura, o almeno di buon costume, e di ragionevole affetto Mirtillo vien a essere per allora vittima inabile, se un' altra volta non si torna a purgare, che i Latini direbbono expiare. Onde nasce con multa necessità, a in conse-

#### ANNOTAZIONI

426 guenza, verisimilitudine, che Mirtillo parta di Scena, per evitere que tanti inconvenienti, che dianzi si sono detti.

Qui poscia ritornandolo) Era ben interrotta l'efficacia del sacrificio; ma non già il voto, che doveva durare nella per-sona che l'avea fatto, la quale avendo rotto il silenzio, era in obbligo di nuovamente confermar detto voto per cerimo-nia. E se egli allor si fosse pentito, non ha dubbio, che toc-cava ad Amarilli poscia il morire, perciocche involontario

non poteva essere.

Che già s'ischina il Sole ) Serve per la misura del tempo, il quale sempre, che si può, dee far noto agli spettatori. E chi considera bene dal principie fin al fine di questa favola, il Poeta nostro l' ha sì bene osservato, che si potrebbono quasi

misusar l'ore .

# ATTO QUINTO

# SCENA QUINTA.

MONTANO, CARINO, DAMETA.

# MONTANO

Ma tu, vecchio importuno,
Ringrazia pur il ciel, che padre sei:
Se ciò non fosse, io ti farei (per questa
Sacra testa tel giuro) oggi sentire
Quel che può l'ira in me, poichè si male
Usi la sofferenza.
Sai tu forse chi sono?
Sai tu che qui con una sola verga
Reggo l'umane e le divine cose?

» Per domandar mercede ,
» Signoria non s'offende .

» Signoria non s'offende. Montano

Troppo t'ho io sofferto, e tu per questo Sei venuto insolente. ATTO

» Nè sai tu, che se l'ira in giusto petto

» Lungamente si cuoce,

- » Quanto più tarda fu, tanto più nuoce? CARINO
- » Tempestoso furor non fu mai l'ira

" lu magnanimo petto;

» Ma un fiato sol di generoso affetto,

» Che spirando nell'alma,

» Quand' ella è più con la ragione unita, » In desta, e rende alle bell'opre ardita. Dunque se grazia non impetro, almeno Fa che giustizia i' trovi, e ciò negarmi Per debito non puoi:

» Chè chi dà legge altrui,

» Non è da legge in ogni parte sciolto :

» E quanto sei maggiore " Nel comandar, tanto più d'ubbidire

» Sei tenuto anco a chi giustizia chiede: Ed ecco io te la chieggio:

Se a me far nou la vuoi, falla a te stesso. Chè Mirtillo uccidendo, ingiusto sei. MONTANO

E come ingiusto son? fa che l'intenda. Carino

Non mi dicesti tu, che qui non lice Sacrificar d'uomo straniero il sangue? MONTANO

Dissilo, e dissi quel che il ciel comanda. CARINO

Pur quello è forestier, che sacrar vuoi. MONTANO

E come forestier? non è tuo figlio? CARINO

Bastiti questo, e non cercar più innanzi.

QUINTO.
MONTANO

Forse perchè tra noi nol generasti?

>> Spesso men sa, chi troppo intender vuole.

Montano

Ma qui s'attende il sangue, e non il loco.

Perchè nol generai, straniero il chiamo.

Montano

Dunque è tuo figlio, e tu nol generasti?

E se nol generai, non è mio figlio.

Montano

Non mi dicesti tu, ch'è di te nato?

Dissi ch' è figlio mio, non di me nato.

MONTANO

Il soverchio dolor t'ha fatto insano.

Non sentirei dolor, se fussi insano.

MONTANO
Non puoi fuggir d'esser malvagio o stolto.
CARINO

Come può star malvagità col vero?

Montano

Come può star in un figlio, e non figlio?

Può star figlio d'amor, non di natura.

Montano

Duaque s' è figlio tuo, non è straniero, E se non è, non hai ragione in lui: Così convinto sei, padre o non padre. CARINO

» Sempre di verità non è convinto » Chi di parole è vinto.

out as parote e viaco

» Sempre convinta è di colui la fede,
» Che nel suo favellar si contraddice.
CARINO

Ti torno a dir, che tu fai opra ingiusta.

Montano

Sopra questo mio capo, E sopra il capo di mio figlio cada Tutta questa inginstizia.

Tu te ne pentirai.

Montano
Ti pentirai ben tu, se non mi lasci
Finir l'ufficio mio.

CARINO
In testimon ne chiamo uomini e Dei .

Montano

Chiami tu forse i Dei, ch' hai disprezzati?

E poi che tu non m'odi, Odami cielo e terra, Odami la gran Dea che qui s'adora, Che Mirtillo è straniero,

E che non è mio figlio, e che profani Il sacrificio santo.

MONTANO
Il ciel m'aiti

Con quest' uomo importuno. Chi è dunque suo padre, Se non è figlio tuo?

Carino Non tel so di

Non tel so dire: So ben che non son io. Montano

Vedi come vacilli? È egli del tuo sangue? Nè questo ancora.

MONTANO

E perchè figlio il chiami

Perchè l'ho come figlio Dai primo di ch'io l'ebbi, Per fin a questa età sempre nudrito

Nelle mie case, e come figlio amato.

Montano

Il comprasti? il rapisti? onde l'avesti?

In Elide l'ebb'io: cortese dono D'uomo straniero.

Montano E quell' uomo straniero

Donde l'ebbe egli?

A lui l'avea dat' io.

MONTANO
Sdegno tu movi in un sol punto e riso.
Dunque avesti tu in dono
Quel che donato avevi?

CARINO
Quel ch' era suo gli diedi,
Ed egli a me ne feo cortese dono.

MONTANO

E tu, poich oggi a vaneggiar mi tiri,
Onde avuto l'avevi?

CARINO
In un cespuglio d'odorato mirto
Poco prima io l'aveva
Nella foce d'Alfeo trovato a caso;
Per questo solo il nominai Mirtillo.

MONTANO

Oh come ben favole fingi ed orni. Han fere i vostri boschi?

E di che sorte?

MONTANO

Come nol divoraro?

Un rapido torrente L'avea portato in quel cespuglio, e quivi Lasciatolo nel seno Di piccola Isoletta,

Di piccola Isoletta, Che d'ogu' intorno il difendea con l'onda. Montano

Tu certo ordisci ben menzogne e fole. Ed era stata si pietosa l'onda, Che non l'avea sommerso? Son si discreti in tuo paese i fiumi, Che nudriscon gl'infanti?

CARINO

Posava entro una culia: e questa quasi Discreta navicella, D'altra soda materia Che soglion ragunar sempre i torrenti, Accompagnata e cinta, L'avea portato in quel cespuglio a case.

Montano
Posava entro una culla?

Entro una culla.

MONTANO

Bambino in fasce?

Carino E ben vezzoso ancora. QUINTO. MONTANO

E quanto ha che fu questo?

Fa tuo conto, Che son passati già diciannove anni Dal gran diluvio: e son tant'anni appunto.

MONTANO

Oh qual mi sento orror vagar per l'ossa! Carino

Egli non sa che dire.

Oh superbo costume

>> Delle grand' alme! oh pertinace ingegno,

» E pensa d'avanzar così di senno,

» Come di forze avanza!

Questi certo è convinto, e se ne duole.

S'io bene al mal inteso Suo mormorar l'intendo: e in qualche modo Che avesse pur di verità sembianza, Coprir vorrebbe il fallo

Dell' ostinata mente.
Montano

Questo non ti so dir.

MONTANO

Notizia avesti tu maggior di questa?

Tanto appunto ne so: vedi novelle.

Montano

Conoscerestil tu?

CARINO

Sol ch' io 'l vedessi .
Guarini Past, Fido 28

434 ATTO
Rozzo pastor all'abito ed al viso,
Di mezzana statura e di pel nero,
D'ispida barba e di setose ciglia.

Montano
Venite a me pastori e scrvi miei .
Dameta

Eccoci pronti.

MONTANO

Or mira:

A qual di questi più si rassomiglia
L'uom di cui parli?

A quel che teco parla,

Non sol si rassomiglia, Ma quegli appunto è desso: E mi par quello stesso. Ch' era vent'auni già, chè un pelo solo Non ha canuto, ed io son tutto bianco.

MONTANO
Tornatevi in disparte, e tu qui meco
Resta, Dameta, e dimmi:
Conosci tu costui?

DAMETA Mi par di sì, ma dove

Già non so dirti, o come. Carino

Ben ricordar farollo .

MONTANO

A me tu prima Lascia favellar seco, e non t'incresca D'allontanarti alquanto.

CARINO F. volentieri

Fo quanto mi comandi.

OUINTO.

MONTANO

Or mi rispondi. Dameta, e guarda ben di non mentire.

CARINO Che sarà questo? o Dei!

MONTANO

Tornando tu da ricercar, già sono Vent'anni, il mio bambin, che con la culla Rapi il fiero torrente, Non mi dicesti tu, che le contrade Tutte, che bagna Alfeo, cercate avevi Senz' alcun frutto?

DAMETA

E perchè ciò mi chiedi? MONTANO

Rispondi a questo pur: non mi dicesti Che ritrovato non l'avevi?

> DAMETA Il dissi .

MONTANO Or che bambino è quello,

Che allor donasti in Elide a colui . Che qui t' ha conosciuto?

DAMETA

Or son vent' anni . E vuoi che un vecchio si ricordi tanto? MONTANO

Ed egli è vecchio, e pur se ne ricorda. DAMETA

Piuttosto egli vaneggia.

MONTANO

Or il vedremo.

Dove sei peregrino? CARINO

Eccomi .

A T T O

Oh fossi

Tanto sotterra!

Montano Dimini,

Non è questo il pastor che ti fe' il dono?

Questo per certo.

E di qual dono parli?

Non ti ricordi tu, quando nel tempio Dell' Olimpico Giore, arendo quivi Dall' oracolo avnta Già la risposta; e stando Tu per partire, io mi ti feci incontro, Chiedendoti di quello Che ricercavi, i segni; e tu li desti? Indi poi ti condussi Alle mie case; e quivi il tuo bambino Trovasti in cula, e me ne festi il dono? Dameta.

Che vuoi tu dir per questo?

Or quel bambino,
Ch'allor tu mi donasti, e ch'io poi sempre
Ho come figlio appresso me nudrito,
È il misero garzon, che a questi altari
Vittima è destinato!

Oh forza del destino!

Montano

À vero tutto ciò ch' egli t' ha detto?

QUINTO. DAMETA

Così morto fuss'io, com'è ben vero.

MONTANO

Ciò t'avverrà, s'anco nel resto menti. E qual cagion ti mosse

A donar quello altrui, che tuo non era?

Deh non cercar più innanzi,
Padron, deh non per Dio, bastiti questo.
MONTANO

Più sete or me ne viene.

Ancor mi tieni a bada? ancor non parli?

Morto sei tu, se un'altra volta il chiedo.

DAMETA

Perchè m'avea l'oracolo predetto, Che il trovato bambin correa periglio, Se mai tornava alle paterne case, D'esser dal padre ucciso.

E questo è vero, Chè mi trovai presente.

MONTANO
Ohimè, che tutto
Già troppo è manifesto! il caso è chiaro:

Col sogno e col destin s'accorda il Fato.

CANINO
Or che ti resta niù? vuoi tu chiarezza

Or che ti resta più? vuoi tu chiarezza Di questa anco maggior? Montano

Troppo son chiaro, Troppo dicesti tu, troppo intes' io. Cercato avess' io men, tu men saputo. O Carino, Carino, Come teco dolor cangio e fortuna! Come gli affetti tuoi sou fatti miei! 438

Quest'è mio figlio. Ob figlio Troppo infelice d'infelice padre! Figlio dall'onde assai più fieramente Salvato, che rapito; Poichè cader per le paterne mani Doveri ai sacri altari, E bagnar del tuo sangue il patrio suolo.

CARINO
Padre tu di Mirtillo? oh meraviglia!
In che modo il perdesti?
MONTANO

Rapito fu da quel diluvio orrendo Che testè mi dicevi. Oh caro pegno, Tu fusti salvo allor che ti perdei: Ed or solo ti perdo, Perchè trovato sei.

CARINO

Oh provvidenza eterna,
Con qual alto consiglio
Tanti accidenti hai fin a qui sospesi,
Per farli poi cader tutti in un punto!
Gran cosa hai tu concetta:
Gravida sei di mostruoso parto:
O gran bene o gran male
Partorirai tu certo.

Questo fu quel che mi predisse il sogno: Ingannevole sogno, Nel mal troppo verace, Nel ben troppo bugiardo. Questa fu quella insolita pietate, Quell' improvisio orrore Che nel mover del ferro Sentii scorrer per l'ossa; Chè abborriva natura un così fiero Per man del padre abbominevol colpo.

CARINO

Ma che? darai tu dunque A si nefando sacrificio effetto? Montano

Non può per altra man vittima umana Cader a questi altari.

> Carino Il padre al figlio

Darà dunque la morte?

MONTANO

Così comanda a noi la nostra legge. E qual sarà di perdonarla altrui Carità si possente, se non volle Perdonar a se stesso il fido Aminta 2

O malvagio destino, Dove m'hai tu condotto? Montano

A veder di due padri
La soverchia pietà fatta omicida:
La tua verso Mirtillo,
La mia verso gli Dei.

Tu credesti salvarlo Col negar d'esser padre, e l'hai perduto. lo cercando, e credendo D'uccider il tuo figlio,

Il mio trovo, e l'uccido.

Ecco l'orribil mostro, Che partorisce il fato. Oh caso atrace! O Mirtillo mia vita: è questo quello Che m'ha di te l'Oracolo predetto! Così nella mia terra o ATTO Mi fai felice? oh figlio.

Figlio di questo sventurato vecchio Già sostegno e speranza, or pianto e morte!

MONTANO
Lascia a me queste lagrime, Carino,
Che piango il sangue mio.
Ah perchè sangne mio,

Se l'ho da sparger io? misero figlio, Perchè ti generai? perchè nascesti? A te dunque la vita

Salvò l'onda pietosa, Perchè te la togliesse il crudo padre? Santi Numi immortali,

Senza il cui alto intendimento eterno, Ne pur in mar un'onda Si move, o iu aria spirto, o in terra fronda,

Qual si grave peccato
Ho contra voi commesso, ond'io sia degno
Di venir col mio seme in ira al Cielo?
Ma s'ho pur peccat'io,

In che peccò il mio figlio?

Chè non perdoni a lui,

E con un soffio del tuo sdegno ardente

Me folgorando, non ancidi, o Giove? Ma se cessa il tuo strale, Non cesserà il mio ferro.

Non cesserà il mio ferro. Rinnoverò d'Aminta Il doloroso esempio, E vedrà prima il figlio estinto il p

E vedrà prima il figlio estinto il padre, Che il padre uccida di sua mano il figlio. Mori dunque, Montano: oggi morire A te tocca, a te giova. Numi, pon so s'io dice

Numi, non so s'io dica Del Cielo o dell'Inferno, Che col duolo agitate OUINTO.

La disperata mente,
Ecco il vostro furore;
Poichè così vi piace, ho già concetto.
Non bramo altro che morte: altra vaghezza
Non bo, che del mio fine.
Un funesto desso d'useir di vita
Totto m'ingombra, e par che mi conforte:
Alla morte, alla morte.

Carino

Oh infelice vecchio!
Come il lume maggiore
La minor luce abbaglia,
Così il dolor che del tuo male io sento,
Il mio dolore ha spento.
Certo sei tu d'ogni pietà hen degno.

#### ANNOTAZIONI

# DELLA QUINTA SCENA

DEL QUINTO ATTO.

Interrollo il sacrificio, per l'accidente di Mirtillo, Il quale mosso dalle paterue lagrime di Carino, ruppe il silenzio che gli fu comandato, fu di mestieri, che per far in 'quell' atto nuovamente legittima ed efficace la sua persona, si ritornesse al Tempio, e nella sacra cella, secondo i riti di quella superstizione reiterasse di propria bocca il volontario voto, che fatto aveva di morire per Amarilli di marital perfidia rea condannata. Nella quale provvisione, essendo stato nel fine della passata Scena, come ben conveniva a Sacerdote maggiore, e zelante del divin culto, tutto occupato, attese prima a quello, che più importava. Ora ch'egli ha fornito l'ufficio suo, pet quanto richiedera allora il bisogno, e che gli ha tempo di sfogare la conceputa lra contra Carino, cagione di quel disordine, a lui si volge tutto corrucciato e sdegnoso, sgridandolo e minacciandolo da signore, e non più sofferendolo come da principio avea fatto, quando per non contaminarsi, stando nell'atto del sagrificio, l'ascoltò nmanamente, e vieto che Nicandro non gli facesse ne forza ne villania . Nella quale alterazione si serva cost bene il decoro di chi è principe (in uanto la vita pastorale può essere di cotal nome capace ) come dianzi si servo con la mansuetudine quello di Sacerdote .

Riagratia pur il cid, che padre sei ) Argomento dell'ira temperata, che non si lascia trasportare a cosa che non convenga: perciocchè considerato il paterno affetto in Carino, non era degno di quel gastigo, che quando non fosse stato padre, senza alcun dubbio gli si dovere.

Poichè coil male usi la sofferenza ) Perciocchè dianzi l'aven sofferto, quand'egli, vinto dall'affetto paterno, ritenne prima la scure che non cadesse sopra il capo del suo Mirtillo, e

poi a lui s'avventò per abbracciarlo.

Sai tu forse, ch'io sono?) Quasi voglia dire, tu non sai, che posso gustigare la tua improntitudine.

Per domasdar mercede, ec.) La parola mercede significa molte cose. Alcuna volta si prende per guiderdone e premio, a alcuna per grazia, e alcun altra per pietà, come in questo luogo: nel qual significato usolla frequentemente il Petraca:

Vergine s' a mercede giammai ti volse.

Ed altrove.

Poi che 'l cammin m' è chiuso di mercede .

Ed altrove.

Piacciavi omai di questo aver mercede.

Ed in molti altri luoghi.

Vond danque dir Carino, che per chieder pietà non s'offende la signosi al fatun Principe. È dice il vero, quand'ella si richiede con modi debiti i e con motio artificio prende quelia parte, ch'è più sta a mitigare i alimo dell'aditati, ma però troppo artifici y e quantuque amore il movesse, non si poù troppo artifici y e quantuque amore il movesse, non si poù però difendera, che con esse non fosso offessa la Maestà del Principe Sacerdote: ma quando egli chiese di morir, come pade, per asiver la vita si figliolo, quell'atto fid pietà, ne può esser accusso, percioccho non offess. S'applight dum per la consultationa della produccio della consultationa recersa tanto per la li. E dice: O Signore, che ho io commesso contra di voi? ho supplicato, che per pietà mi sia lecito di morir per Minillo, come ciò vi può offendere?

Troppe l' ho io sosserso ) Perciocchè, se io l'avassi cacciato la prime volta, tu non avresti con le tue lagrime contaminato Mirtillo, nè il sacrificio interrotto.

Ne ini tu, che se l'ira ) Questo par molto simile a quel tanto volgato detto di Valerio Massimo della divina ira, così parlando: Lesto enim gradu ad vindictam sui divina procedit ira,

tarditatemque supplicii gravitate compensat. E disse cuoce con gran giudicio, perciocche l'ira e molto aimile al fuoco. Questa sentenza pare anzi contraria a quello che dovrebb essera: conciossiacosachè l'ira è un moto subitano, il quale se può reprimersi nel principio, agevolmente si suol rimettere e temperarsi. Che è tutto il contrario di quello, che dice qui. Tnttavia la sentenza è verissima; perciocchè l'ira che si raffrena col tempo, è la inconsiderata e la furiosa. Laonde saggiamente adoperava quel gran Romano, che sentendosi accendere dalla collera, diceva l'alfabeto Greco, prima che rispondesse, o facesse alcuna operazione in quell'empito, il quale mentre fra se recitava quell'alfabeto, a andava raffreddando, e così poi temperato non gli toglieva l'uso della ragione. Ma l'ira giusta, che non è strabocchevole, quanto più si ritiene per conaiderar il demerito di colui che l'ha mossa, e quanto più lo giudica grande, tanto più s'accende a dovergliene dare il meritato gastigo , significato qui con quelle parole , tanto più

Tempeston faror ) Dil qual luogo chiaramente si vede, che l'ira poù seste bunna e cativa. Questa non obbidisce alla recione, e quella si. L'una li trore, e l'altra è moto pheido della Repubb. Che la parte irascibile atsi mezzo delle parti dell'animo, in modo che accompagnata con la ragione, produce opere virtuose; ma se al lascate vincera all'appetito irche si faccia o quel che ai dica. Dice donque Carino in risposta di quello, che gii aven minacciato Monttono, allegando l'effetto dell'ira tarda, che l'ira la maimo grande non può esare di quella sorte che detta abbiamo, esomagnata dalla estre dell'arche abbiamo, esomagnata dalla relativa dell'arche si considera dell'era con considera dell'era con la metafora del mara aglitto dal venti.

In magnatimo petto) Qui si prende il magnatimo, per temperato e massuteo, perciocchi la virti della mansutettimi si esectita intorno a questo effetto dell'ira; in modo che chi è didra come e quando si deve, si chiama manuteto, co pera con virti; ma chi si lascia vincere al sovrechio furore, non tropico della differentia per controli della differentia per controli con controli con controli controli della differentia per controli controli della differentia per controli controli controli della differentia capitali chiama collirita controli controli controli della differentia capitali chiama collirita.

Abusa pol la voce di magnanimo, perciocche questa è propria virtà de grandi, che governano e comandano agli altri: in modo che si può quasi dire, che questi tali in ogni specie di virtà sien magnanimi.

Ma un fiato sol di generoso affetto) Questa è l'ira temperata, aiccome quella, che fu concessa all'umana natura per dor forza all' anima; acciocche possa e sostenere i travagli, e art forza all alumni, accioccuse possas e sostenere a unasparto a astenersi da que placeri che sono illechii, e fanno guerra alla ragione; e però disse Platone nel quarto della Repubblica, che la parte irascibile prende l'armi per la ragione, e la di-fende dall'altra parte dell'appetito concupiscibile, quand egli tenta di perturbarlo i

Che spirando nell' alma ) Persiste saggiamente in metafora. avendo paragonato l'Ira terribile alla procella del mare agi-tato dai venti; e però chiama ora la temperata, fiato, che spira, a differenza della procella impetuosa, che perturba e occupa la ragione.

Quand' ella è più con la ragione unita ) Cioè quando l' intelletto pratico non si scompagna dalla ragione, dichiarato per l' alma .

La desta, e rende alle bell'opre ardita) Perciocchè senza l'ajuto dell'irascibile, l'anima languirebbe nell'opere virtuose; no sosterrebbe le fatiche e i travagli, che per loro s'incontrano.

Dunque se grazia non impetro ) Poiche Carino , mostrando che l'animo generoso dee temperarsi nell'ira, ha mitigato quel di Montano, comincia a sporre la sua ragione, sperando che debba essere ricevuta con animo riposato. E perciocchè dl sopra avea richiesto di morire per salvar la vita a Mirtillo, e Montano gliel' aveva negato per le ragioni dette in quel luogo; ora dice, che non avendo potuto impetrar quella grazia, non gli nieghi almeno giustizia, perciocchè essendo forestiero Mirtillo, e non potendosi sacrificar alcun forestiero, Montano vien a far cosa, che ripugna alla legge, e in conseguenza che non è giusta. Ma perchè Montano avrebbe potuto dire, che sendo egli Principe di quel luogo, non fosse sottoposto alla legge, Carino rispondendo alla tacita obiezione, dice, ch'egli è tenuto a fargli giustizia; perciocche, chi comanda e dà legge altrui , non è del tutto libero della legge.

Che chi da legge altrui, ec.) Questo è un bellissimo luogo, per mostrar l'inficio del Principe; del quale è famosissima quistione fra i dottori d'ogni classe e d'ogni tempo, s'egli sia sottoposto alle leggi . La qual materia , come che abbia moltissimi capi, dirò nondimeno in poche parole quel tanto, che ricerca in questo luogo l'ufficio mio. La quistione si riduce a due capi ; l'uno se'l Principe sia soggetto in generale alle leggi: l'altro se il medesimo sia soggetto alle leggi fatte da lui. Quanto al primo, non è alcun dubbio, che ci son delle leggi, le quali obbligano il Principe, come quelle della natura e di Dio: e però disse Cicetone, parlando della primiera. Eam neque per Senatum, neque per populum solvi posse. Quanto al secondo, la difficultà consiste in vedere, se quando egli sia sottoposto, ciò debba esser o per vigor della legge, oppur per equità : quanto a questa, dicono tutti, che dovrebbe per equita serbar le leggi fatte da lui; alcome diase plieso neggiamente. Perto leg; oquisui tegme assertu: Alla qual sentenza favoriteci la legge imperiale nel Codice di calegnate propose del propose del propose del consenso a del consenso i dottori, che ad alcune ais tenuto, e ad alcune altre noi ceme serebbe a dire quelle, che indutziano all'opere virtuose, obbligano tanto il Principe quanto il auditio, ana con osservarie, a queste nos de tenuto Dice danque Carino con gran giaditio e ragione, Che chi da legge altra, sono è da legge a ogga serie sonolo. Ond egi mostra, che in due modi è sotioposto alla legge. Il uno col far giuntita e chi la chiera vivene e misistra convene qual legge, di conservatore e misistra convene qual e conservatore e misistra convene qual proposito di la conservatore e misistra convene qual proposito di la conservatore e misistra convene qual legge, di contra qual e conservatore e misistra convenenza del conservatore e misistra convenenza del conservatore e misistra convenenza con la conservatore e misistra con esta del conservatore e misistra con la conservatore e misistra con esta con esta conservatore e misistra con esta con

Tanto puì d'ubbidire

Sci tento aco a chi giuntita chicle ) Questa è la prima legge che dee servare il buon Principe, tratta dalla forma sostanziale del principato; perciocchè il Prancipe ha quella relazione al soggetto, che ha il soggetto al Principe, aiccome I uno e obbligato a ubbidire il sovrano, così il sovrano che il sovrano che il sovrano che getto no elemba que tutto a ubbidiro. E perè quest'obbligo non può esto no è lettota a ubbidiro. E perè quest'obbligo non può

aciorre il Principe in verun modo .

Se a me far non la vuoi, falla a te stesso ) Quasi voglia dire, se il mio rispetto non ti muove a salvar la vita a Mirtillo, mnovati il tuo: perciocche essendo Mirtillo forestiero, e non potendosi, secondo che to hal detto, sacrificare vittima forestiera, tu vieni a fare contra la legge, e però fa giustizia a te stesso, che sei soggetto alla detta legge. Ma come in nna sola persona può stare l'atto della giustizia, che conviene a colui che la fa, e a colui che la riceve? Giò nasce dalle due persone, che sostiene il sovrano, l'una di Principe e l'altra d'nomo; con la prima comanda alla seconda, per la regola di Carino detta pur dianzi, che chi dà legge altrui, ec. Questo medesimo interviene a ciascun nomo, che viva con la ragione, il quale ancora che sia un sol supposto, e una sola persona, è però fatto di due nature, l'una dell'anima, l'altra del corpo: l'una della ragion che comanda, l'altra del senso che ubbidisce: onde nasce la giustizia naturale, chiamata dal Filosofo, Tota virtus: la quale se fosse in noi della morale non avremmo bisogno. Mentre dinque l'nomo, che vive con la ragione, comanda all'appetito, fa giustizia a se stesso: e cost si verifica in un solo soggetto l'atto della ginstizia, secondo le due parti, che sono in nol di senso e di ragione; laonde fece il Petrarca quella moralissima canzone.

Quell'antico mio dolce empio signore. Fatto citar dinanzi alla Regina.

Tale deganente chiamandola per le regioni dette di sopra, Che Mirtillo varidano ingiusse sel Qui comiscia il molto ballo e artificioso riconoscimento di questa favola, il quale ha troba de la contra del contra

E come ingiusto son? fa che l'intenda ) Grande necessità è quella di Montano di voler intender com egli , d'animo tanto giusto, possa commetter un atto di manifesta ingiustizia, che gli rimprovera si arditamente Carino. E però non poteva a modo alcuno non ascoltarlo, che mostra la manifesta neces-

sità, che lo stringe.

E come forestier ? son è luo figlio? ) Perciocolà nell'auto-cedente Secna diese Carino. Arcade sone : can dice Montano, sa Mirtillo è tro figliatolo, non vien egli a essere come tu to de l'acceptant de la contenta de la contenta de la contenta conde marce di far bellierisme, e molto vertifiante la contenta. Onde marce il dielto e l'artificio del perfetti riconoscimenti i quali, quanto più longamente e malagevolmente si scuoprono, tanto più sono artificiosi a lodevoli, come negli exempi degli antichi ferci e Lattai Tragiel e Comici, e

unche nella bellissima Storia d'Eliodoro chiaramente si può vedere.

Bastiti questo, e non cercor più innanzi) Carino mal volenteri scoptiva, che Mirtillo non fosse suo figliuodo naturalen, non per altro, che per aver fin allora fatto creder tutto il contrario a lui, che, come egiti disso nella prima del secondo, si riputava di esser nato in Elide di Carino.

Forse perchè tra noi nol generasti?) Credi tu, ch'egli non sia too figliuolo, perchè non l'abbi generato in Arcadia?

System nen so, chi troppo intender vonde ) Come sarebbe interrentuo a Montano, e come veramente intervenne, perciocchè non sapendo Carino chi fosse il finaturale padre di Mirtillo, quanto più Montano ne avesse ricercato, tanto meno de a vrebbe inteso, e più confuso ne sarebbe rimasto; e però gli risponde per via di sentenza, spesse volte avvenire, che quanto più si cerca d'alcuna cosa, tanto più se ne resti mal informato.

Ma qui attende il susper, e non il loco] Rende la ragiome Montano, perché Carino vanamente noi repui un sefigiudo, snocrché l'abbia generato fuori d'Accadia, perciocobé la legge di natura dispone, che il figliudo seguili la partir del padre, e non del luogo, dove dal padre lu generato. E dice qui potendo esser, che in altre parti la legge, evite deroghi alia naturale; disponendo, che il forestiere ina cittatino di quetta partira, o' eggi la mace; a non di quelli del padre che le ge-

Perchè nol general straniero il chiamo) Costul va pure tergiversando, per non dire la cosa com' ella sta. Tutto è chiaro nel testo.

Il towerchio dolor I ha fatto issuno ) Parea Montano d'aver molta raginos di sopettare che Catino sia mentecatto, contraddicendosi tanto nel favellare, che ora dica d'averlo generato, e ora che non sia son figliulosi i che nasce, siccome ho detto, dall'equivoco del figliulos i perclocche può chiamarsi figliuolo di chi non ha generato: ne vale il conseguentes: Nirtillo è nigliud di Carino, dunque Carino I ha generato, siccome seguita necessarimente, i ha generato, è dunque sun figliuolo;

Non rentirei dolor, i io font insueso Dicc Platone, che il dolore it is, quando i corpi dal nauriei stato lo ros i rimuovono, siccome nance la voltutà, quando a quello ritorano; me con subito movimento. Il medestino il può dire del dolore dell'animo; preciocche, siccome lo stato naturale del conmoderazion degli alfetti, e in conceptuenza l'armonia dell'ano fa la sanità, onde nance il piacere, e l'armonia dell'ano fa la sinità, onde nance il piacere, ci armonia dell'ano per cagion dell'abito confirmato, come quelle del corpo, per cagion dell'abone e natural abitudne, producente la sanità.

Per questo dice Galeno, che 'l dolor dell' animo nasce dalle soverchie cupidità. Stante questa dottrina, la sentenza di Carino sarebbe falsa, parendo cosa tanto lontana dal vero, che il non sentire dolor nell'animo (che qui di questo solo si tratta ) sia difeito di cervel scemo, che anzi tutto il comirario si debba dire, cioè, che argomenti prudenza e senno in colui che abbia l'animo temperato; nè si tasci trasportare dalle soverchie cupidità, onde nasce il dolor dell'antino. Scioglie questo dubbio Aristotile nel settimo delle morali, dicendo, che I dolore si può prender in due maniere; o per quello, che è semplicemente, o per quello che a qualche parte è cattivo. Il primo è quello, che viene dal soverchio desiderare, e dal non poter consegure i fini sensuali dell'appetito disordinato e questo dee esser non sentito dall'uomo savio, il quale tal non sarebbe, se di sì fatto dolore fosse capace. Il secondo nasce dal non poter conseguire le cose oneste, e spettanti alla pertezione dell'anima, e al potere virtuosamente operare, e viver vita felice, e di questo l'uomo savio è capace, sì perche l'oggetto è virtuoso, come anche perche non avendo la cupidigia per fomite, agevolmente si contiene fra i termini della mediocrità. Ora chi di questo non si dulesse sarebbe pazzo, siccome chi di quello sente afifizione e dolore non è prudente. E perchè fra le cose più necessario al bene, e per-fettamente vivere, gli amici tengono il primo luogo, e fra gli amici, i figliuoli; per questo ha gran ragione Carino, se di-ce, che sarebbe pazzo a non sentir dolore del figliuolo, che sta in pericolo della vita.

Non vo' restare in questo proposito di riferire quel che si legge di Democrito cost famoso Filosofo, per cagion def suo riso, come fu Eraclito, per cagion del suo pianto. Ridendosi egli dunque d'ogni accidente o buono o cat-

Riudendosi egil danque d'agoi accidente o bunno o Coltrio che gli avvenise, parendo ai usoi più prossinti amiti, chiamas l'apocente, qual gran Medico, che I sanasse; il quale avendo da solo a solo favellato con asso lui, disse a coloro, che per ciò I avevano chiamato: Democrito è più sano di noi: e quel reo nasse da una tranquillat danino a ben composto, che nos sente dotre di qualsivogla cosa sinistra, e produce con feni i crasatioris del monde, che se ne crucciano di dolore qualtunque volta in esse non adempiano i soverchi for desider).

Nos rioi [segir d' ester molvegio o stolto ] L'anima nottra ha due potanne l'una con ch' ella intende, l'altra con ch' ella vuole. Quinci nascono tutti gli errori, i quali sono e per non intender bene, o per voler il maie. Parlamó disque Carino cose contrarie, ha gran ragine Montano di rimproveragili, ch' e pecchi o per difette d'intelligenza, e per questo Guarrin, Past. Field.

sua stolto; o per difetto di volontà, e per questo sia malvagio; non potendo si-r insieme le cose ch' egli diceva, con le quali mostrava o di voler ingannare o di discorrer da pazzo. Come può star malvaguà col vero? Cioè, s' lo son veridi-

co, non posso esser malvagio. Ed in questo dice verissimo; perciocche nuna cosa argomenta la dabbenaggine altrui, più di quello che fa la giustizia, della quale principalissima parte

è la tede e la verità.

Come pub star, in un figlio, e non figlio?? Per ribattere il dettu di Carino, che pretende d'esser verbico, gli soggionge Montano: come puol dir il vero, se parli cose contradditioner entel quali conviero nell'affermare, o nel negere tu sii mend ce? Usa poi la medesima forma usata dall'avversario, che ha grandissima forza di ribattere la regomento.

Può tar figlio d'amor, non di natura) Scioglie il dabbio Carino, risponhado al la rgomento dell'avversario, il qual pretendeva, che tra figlio, e non figlio non si trovasse alcun mezzo, nel quale si potesse verificare la cuntardidzione, che parea nel suo detto; perciocchè in quanto era adottivo, Mirtillo era figliolo; ma in quanto non l'avez generato, non era altrea suo figliuolo, e così potea siare, che fosse figlio e non figlio.

Bruque s' d'figlio tou , son à strosiero ) Replica Montano, e von lopure lin o, ont modo stringer Carino, a convincerlo comunque egli dica di esser padre o non padre. Se quello, non
poi ougre che Mutillo non si se popee vittima a l'asgrificio .

be ç-sero, non la regione d'intrometters in lui, non essendo
poi ougriture, rel il medeismo, che la detto di topura, ciole, che
escelo suo figliando adottivo, ha grun ragion di camparlo,
se può, da mutile.

Simpre di verità, ec.) Tutto che Carino, come s'è detto, sevese potuto replicare con fondamento a Montano; nientedimeno, portandogli quel rispetto, che si maggiori, torna sui generala, e dice, che per difetto d'eloquenza molte volte resta di parole vinto colu, che è vincitor di rigione.

Sempre convinta è di colui la fede) Ed altren Montano torna a rimproverarghi il medesimo inconveniento del contraddirsi. Finalmente Carino replica la sua primtera conclusione, che Montano opere ingiustamente, sacrificando Mirullo.

E sopra il capo di mio jiglio Qui Montano intende di Silvio, e «Il.. fice s'accorg-ra d'aver ciò detto sopra Mirtillo. Chian: i tu forte i Dei, ch' hai disprezzali?) Questo è detto a imitazione d'Euripide, il quale velle l'enisse fa dir a Polinice

ο δεών βομοί πατρώον.

Ed Eteocle suo fratello gli risponde:

## ουυς σύ πορθήσων πάρει.

Il Cisi a' siti cas quert aono importano ) Poichè rede Monno, che Circino sa sido en la suo proputio, o che non cade, a ancora che sia vinto dall' autorità di Montano, nen vuol
accor rinamenti di revenigne in verita, importanologii troppo
accor rinamenti di revenigne in verita, importanologii troppo
praticolari del contituto comitando a la interrogardo in quel
modo, che più gli pare a proposito per trarne il vero i semodo, che più gli pare a proposito per trarne il vero i sevelere, onde annose in accessi traines, apromiente si può
velere, onde annose in accessi del mise appropriato del rile,
a'l nodo della favola si discioglie. Così succe nell'Edipa si
a'l nodo della favola si discioglie. Così succe nell'Edipa si
quel misso di Corrato gli copre non yoleado in vertità, o
quel misso di Corrato gli copre non yoleado in vertità, o
cercenta nel desiderata.

Sdegno tu muovi in un 101 punto, e riso) Si vede, che Montano procede in modo, ch' egli si persuade di dover ogni volta più ritrovar mendace Carino, il quale a un certo modo schernisce, e fassene beffe, come anche di sotto, quand egli dice:

Han fere i vostri baschi ) Quasi volendo dire, o come hai tu dello acemo, a volermi dar ad intender al fatte cose. E aeguita più di sotto.

Ed era stata il pictosa l'onda? ec.) Tu vuoi pur anche

darmi ad intendere cose vane e poco verisimili, come è questa, ch'un bambino sia portato da un fiume rapido, e non affoghi.

Poussa entro una culla) Questo è quel segno, che necessita a risentirsi Montano; non perch' egli il giudichi necessario, ma perchè la memoria gli si risveglia del suo perduto bambino, che con la culla rapito fu dal torrente, come egli disse nella quarta del primo.

O qual ni seato o'rer reger per l'ons). Poiché Montano ha bene esaminato le circostance di quello, che ha detta Carino, comincia a venir la grando opinione, che Mirtillo fonze come il dover verorbbe, ma limore grandismo di lon dover esser micidisle del suo proprio figliu-lo, quand egli iosse travito tale. O'roro, e preprio neglio che decono i Tocceni riberzzo. E nance da gran paura, nella quale il sangue, e gli quiele inset il hibezzo (col. Vivili, nel terzo dal Encide.

Mihi frigidus horror. Membra quatit, gelidusque colt formidine sanguis.

E ai per quello strao.

Cé era ever anni fa ) Questo è detto per far verisimile che
Carino abbia conosciuto Dameta dopo veni anni, che non
Tavera veduto, perciocche egli, avendo la medesima sus
sembanza di prima, senza mutazione di pelo, che suol cangiar assai di sembiante, non de gran meravella, che li regiar anni di contra di Carino, con considera di conla lui cara, quanto gli era sato l'acquisto, che fece allor di
Mittillo.

E prechè ciò mi chiedi?) Questo Dameta, corrisponde a quel servo che scuopre nel Tiranno di Sofocle il nascimento d'Edipo, il qual sul principio, interrogato dal Re, comincia anch' egli a non sapere quel che rispondere, ed a che fine fosse richiesto, come in quel luogo chisramente si vede.

O fosti testo motterra) Questo dice Dameta, perchè comincia a conoscere quello, chi egli avera fatto in Elide del perduto bambuo, e perciò dice: O fosti tasto notterra, quasi volendo die non fosti venuto mai a scoprire la verità: ricordandosi dell'oracolo, che gli avea predetto il pericolo, che scorgeva presente.

Non il ricordi te ) Non altrimenti procede il servo d'Edipo, il qual gli disse, non ricordandoss delle cose passate, il messaggier di Corinio: lasria pur lat a me, che ben farollo goticordar d'ogni cosa. E poi comincia a narrargli in quella guita che fa Carino.

Il misero garzon, ec. ) Così il messaggiero.

οδ' έστιν, ο ταν, κείνος, ος τότ' ήννέος.

O forza del destino) Vuol intendere dell' oracolo dianzi detto.

Così morto foss' io com' è ben vero) Così il servo di Sofoele.

έδοκ· èlé Sai δ' έφελον τη δ' έν ημέρα.

DELLA QUINTA SCENA.

άλλ' έις τὸ δ' ήξεὶς μη λέγων γέ τουνδικον.

Deh non cercar più innanzi) Così il servo di Sosocle.

μή πρός θεών, μη δέσσοθ', Ιστόρει πλέον.

Morto sei tu se un' altra volta il chiedo ) Così il servo di Sofocle .

όλολας, είσε ταυτ' ἐρήσομαι πάλι».

E queto è sero, che mi tovosi presente) Il testimonlo di Carino ia molta fede in questo proposito a Montano, il quale avendo voluto intender della cagion, che indusse Bamesa donari il hambino, avrebbo pottto credere, che siccome ggi era atato nell'operare poco fedele, doveste esser ancora il medestimo nel suo dire.

Ohimè, che tutto già troppo è manifesto) Così Solocle, poichè Edipo ha conosciuto il nascimento. μού, μού τὰ πάντ' ἄν ἐξίκοι σαφή.

Col sogno, e col destin s'accorda il fato) Col sogno fatto da lui, col destin significato con l'oracolo, le quali circo-atanze ajutano, ma non fanno il riconoccimento, che tutto sta nella forza del sillogismo, come nel fine di questa Scena si mostrerà.

Come teco dolor cangio, e fortuna ) Perciocchò dianzi Carino si dolea, come padre di Mirtillo; ora Montuno, ch' è vero padre di lui, si dee dolere assai più di Carino per esser padre naturale; e però soggiunge: come gli affetti tuoi son fatti miel.

Tu fosti salvo allor, che io ti perdei) Bellissimo contrapposto. Vuol dire, che quando egli credette averlo perduto, fut salvo, e ora, che l'ha trovato, e dovrebbe esser salvo, sta in termine di perderlo, dovendo sacrificarlo.

O providenza eterna, ec.) Con gran ragione pare a Carino, che accidenti tanto importanti, e sì maravigliosi non possano essere avvenuti tatti in un punto, se non per qualche gran bene o male.

Gravida sei di mostruno parto ) La metafora è molto bella , che siccome il ventre gravido cela il parto, nè può vedersi se muschio o femmina debba nascere, così la providenza divina è gravida degli effetti che sono ignoti a mortali, nè si conoscono mal, se non quando segue i Cifetto. Quetto fu quel, che mi prediste il sogno) Va Moutano accordando le cose che gli sono accadate, e ora ch'è venuta in luce la verità, conosce, che tutti furon presagi di quosto suo grave infortunio.

Non può per altra man vittima umana) (Lò si fa verisimile, perchè nel prino socificio che comandò Diana per vende d'Aminta, il Sacerdote doveva egli, e non altro sacrificare la perfida sua Lucrina. Il qual costume fondato su precetto tale, si dovette andre poscia continovando in tutte le vittime, che di tempo in tempo si facevano per l'antico caso d'Aminta.

Perdonar a se stesso il sido Aminta) Essendo maggiore il proprio amore, che non è quello, ch' altrui si porta. s'Aminta se medesimo uccise, quanto più debbo io sacrificar il figliuolo? ciò volle dire argomentando Montano; ma non pare, che l'argomento proceda; imperocchè Aminta amò Lucrina più che sè stesso, essendosi ucciso in vece di lei. E però non per vero , che l'amor proprio abbia più forza di quello , che altrui si porta, Si scioglie questo dubbio così : che Aminta fece il medesimo, che ora dice Montano di dover far per la legge, împerocche egli volendo salvar Lucrina, non poteva far altramente, che uccider sè medesimo in luogo di lei, ciò permettendo la legge; ma Montano giustamente far nol potrebbe, ner cagion della medesima legge, che campar per altrui non pnò, chi per altrui s'offerse a morte. Non poteva dunque Montano sacrificare altri, che Mirtillo: ma il Sacerdote Amin-ta, che doveva sacrificar la colpevole, nè altri s'era per lei offerto alla morte, potè morir in luogo di lei. E benchè poi Montano dica di voler esso morire a e rinnovar l'esempio d'Aminta, ciò non importa, perciocche aggirato dal gran dolore, vanegglava, senza considerare, se ciò poteva far legittimamente .

O' malougio destino Poiché Carino ha diligentemente esaminato Montano sopra il fatto del suo Mirtillo, destinato vittima al sacrificio; ed è fatto ben certo, che per camparto da morte, nè anche la paterna pietà non possa giovargii, si volge secondo l'uso del male steni a incolpare il destino, come quello, che per bocca, e consiglio dell'oracolo l'abbia comdotto in Arcadia con spermaza d'esservi fortunato.

A veler di due podit) În questi pochi versi racchiudeais grande strificio, Il quale non può esere ben conosciuto de chi non ha ben osservata la maestria di quel riconoscimento, che è tanto celebre nella Tragedia detta I Edipo, che sola si prupose per imitare il Poeta nostro nel Pastor Fido. Fra tutte de bellezze di quel mirabile e al lodato riconoscimento, non ven ha slruma, che tanto sia da pregiare, quanto il contrario evento da quello che si ecerca di intender, e di tevare. Il messo di Coriuto, col dar lume, e informar Edipo del vero suo mascimento, pena all consolatolo, e fato conoscente di uno poiete.

Phoreres ad pericolo dell' investo, e fix tutto il contrario, perciocolch con qual lume e con quella informazione, l'infeliciationo Edipo vien in chiaristma conosettata d'aver commesso per la constanta della constanta della constanta della contraria qual due padri seambiero/inente restan confusi e defraudati, l'un cercando, e i altro informazio di quel bono esto, che dalla toro dilterate il Carno, il duole che sia avventio. E perche il testo e chiaro, a li si il rimente il lettoro.

Ecco l'orribil mostro) Perciocche detto aveva di sopra:

È questo quello, cc. Questo risponde alle parole dette di sopra: o malvagio destin, dove m'hai tu condotto.

Laica a me quette lagrime , Cerino) Ha gran ragione Montano di attribuire à si l'afficio delle lagrime , essendo pate per autura, e nou per adozione, come Carino. E per dice: lascia piager a me, che piango il saque mio. E poi cou un trapasso molto pateiro si correzge: parendogii d aver indetamente del la consultato del la consultato del proposita del consultato del caro sanque. Non perche cie frippgia al potare, ma perciocobè ripugna al dovere della natura, e del paterto amore

Sonti Numi insuestali ) Questo accidente è tanto fuori, no solo dell'ordinario, ma della colpa ancora e doi figliundo e del padre, che Montano è aforzato di vulgersi agli Iddii, e dolersi con esso loro, i quali non avendo pur providadi, della cose umane non gli par vertismile, che sciagura si grave gia da lor nollerata sopra le persone loro innocenti.

Sense il cui alto intendimento ettrono) Cioè enuza la cni providenza, la quala fu negata pazzamente da una gran parte dei Filosofi antichi, massimamente negli atti particolari Arrisottle diese, che tatto il monde injeriore è congisto co 'moti di copris menerori, dai estali penda, e vira governata tatta una obviti: ma na insul perio pare, che da Platone fossa men contraddenta, ancor che forse niente più intesa, siccome quegli, che delle cose divine pardo piutotto per quello ch' aves intera, secondo la vera e Cristana, Trologia, disse nel terzo Libro de Traistate, niuna cosa essere nel mondo ne visibile na intelligibile, che mon di a communità i, po permesa dalla superana contrade della Montano della divina providenza con scni-

E con un soffin del tuo sdegno ardente) Qui vuol intender del folgore, significato con metafora efficacissima, e leggiadrissima per un soffio dello sdegno di Giove, creduto dagli

### ANNOTAZIONI

antichi, o finto almen de Porti, chi egli fosse quel Dio, che vibrasse i folgori in terra. Re chiamal soffio di sdegno ardenie, perciocchè non è altro, che materia vaporosa e ignita; e perchè meglio non potei dichiarario, di quel che faccia Aristot. tradurrò il testo proprio della Meteora, là dove nel secondo Libro, dopo ser dispitato contra gli antichi così determina.

Libro, dopo aver disputato contra gli antichi così determina.

Ma noi diciamo essere una medesima natura il vento
sopra la terra, il tremuoto dentro la terra, e il tuono infra
le nugole; non essendo altro secondo la sostanza loro queste tre cose, che una secca esaluzion della terra

Rissourch d'Amista ) à Isanio grande II dobre di questo povero padre, ch' ceji non si ricorda d'iquella igge allegata da lui pur dianzi a Carino, la qual vient II morire, per chi II primiero a Officirio di mode per Laccina, potere bea adempier la legge della vittima umana; ma ciò non poteva glà far Montano per il figlionol, che èrea prima officto di morire per Amarilli; in mode che la sua morte, per non essere di rillevo al figliundo sarebbe stata infruttuosa, e per at assesso l'internativa del controlle del controlle del controlle del fosse noccino. Atto d'animo ville, se nol crediamo al saggio Aristo, che l'Integna.

Nuni, non no i io disa, Del Ciclo o dell' Isferno) Questa parte è molto tragica ; perciocchè passa dal dolore al furore si fattamente, ch' egil si crede d'esser aggirato da un demonto, che i conduca alla morte. Il che tutto serve a mostrare l'atroctià del dolore, e la grandezza della miseria, per far poi che risessa tanto più mova, e tanto più mirabile la mutazione in lui di fortuna.

O indice secciai ) Questo è un luogo notablle per metter sotto gli occhi non solo di chi vede, ma di chi legge, la grandezza della passione che ha Montano; polchè Carino, il quale dianzi pignerea per sè stesso, non sente ora il proprio dolore, tanto l'a mouso e perturbato qued di Montano. Es però con metafora del maggior lume, che sempre offusca il minore, manistest questo suo grande affetto.

# ATTO QUINTO

### SCENA SESTA.

## TIRENIO, MONTANO, CARINO.

### Tirenio

A ffrettati, mio figlio,
Ma con sicuro passo,
Si ch'io possa seguirti, e non inciampi
Per questo dirupato e torto calle
Col piè cadente e cieco:
Occhio sei tu di lui, come son io
Occhio della tna mente:
E quando sarai giunto
Innanzi al Sacerdote, ivi ti ferma.
MONTANO

Ma non è quel che colà veggio, il nostro Venerando Tirenio, Ch'è cieco in terra, e tutto vede in cielo? Qualche gran cosa il move; Chè da molt'anni in qua non s'è veduto Fuor della sacra cella.

CARINO

Piaccia all' alta bontà de' sommi Dei, Che per te lieto ed opportuno ei giunga. Montano

Che novità vegg' io, padre Tirenio?
Tu fuor del Tempio? ove ne vai? che porti?
Tirenio

A te solo ne vengo;
E nuove cose porto, e nuove cerco.

MONTANO

Come teco non è l'ordine sacro? Che tarda? ancor non torna Con la purgata vittima, e col resto Che all' interrotto sacrificio manca?

# Tirenio Oh quanto spesso giova

- » La cecità degli occhi al veder molto!
- » Chè allor non traviata
- » L'anima, ed in se stessa
  » Tutta raccolta, suole
- » Aprir col cicco senso occhi lincei.
- " Non hisogna, Montano,
- » Passar si leggiermente alcuni gravi
- » Non aspettati casi
- " Che tra d'opere umane han del divino.
  " Però che i sommi Pai
- » Non conversano in terra
- » Nè favellan con gli uomini mortali,
- » Ma tutto quel di grande e di stupendo
  » Che al dieco caso il cieco volgo ascrive.
- » Altro non è che favellar celeste:
- » Cosi parlan tra noi gli eterni Numi:
- " Queste son le lor voci,

" Mute all'orecchie, e risonanti al core Di chi le intende: oh quattro volte e sei

Fortunato colui che ben le intende! Stava già per condur l'ordine sacro, Come tu comandasti, il buon Nicandro;

Ma il riteno o per accidente nuovo Nel tempio occorso: ed è beu tal, che mentre; Vo con quello accoppiandolo, che quasi

In un medesmo tempo È oggi a te incontrato,

É oggi a te incontrato, Un non so che d'insolito e confuso Tra speranza e timor tutto m'ingombra, Che non intendo: e quanto men l'intendo,

Tanto maggior concetto
O buono o rio ne prendo.

MONTANO

Quel che tu non intendi, Troppo intend'io miseramente, e'l provo. Ma dimmi, a te che puoi Penetrar del destin gli alti segreti, Cosa alcuna s'asconde? TIREMO

O figlio, figlio,

» Se volontario fosse
» Del profetico lume il divin uso,

» Saria don di natura e non del Cielo-Sento ben io nell'indigesta mente, Che'l ver m'asconde il Fato, E si riserba alto segreto in seno. Questa sola cagione a te mi mosse,

Questa sola cagione a te mi mosse, Vago d'intender meglio Chi è colui che s'è scoperto padre, Se da Nicandro ho ben inteso il fatto, Di quel garzon ch'è destinato a morte.

- Line

A T T O MONTANO

Troppo il conosci: ob quanto Ti dorrà poi, Tirenio, Ch' ei ti sia tanto noto e tanto caro! Tirenio

» Lodo la tua pietà, chè umana cosa » È l'aver degli afflitti

" Compassione, o figlio; nondimeno Fa pur che seco io parli.

MONTANO

Veggio ben or che il cielo Quanto aver già solevi Di presaga virtute, in te sospende. Quel padre che tu chiedi, E con cui brami di parlar, son io.

Tu padre di colui ch'è destinato Vittima alla gran Dea?

Montano Son quel misero padre Di quel misero figlio.

TIRENIO
Di quel Fido Pastore,
Che per dar vita altrui, sofferse a morte?
CARINO

Di quel che fa morendo Viver chi gli dà morte, Morir chi gli diè vita.

> Tirenio E questo è vero?

Montano
Eccone il testimonio.
Carino

Ciò che t'ha detto, è vero.

E chi sei tu, che parli?

### OUINTO.

CARINO

lo son Carino . Padre fin qui di quel garzon creduto . TIRENIO

Sarebbe questo mai quel tuo bambino Che ti rapi il diluvio?

Montano

Ah tu l'hai detto.

Tirenio.

TIRENIO E tu per questo

Ti chiami padre misero, Montano? » Oh cecità delle terrene menti!

» In qual profonda notte,

» In qual fosca caligine d'errore » Son le nostr' alme immerse,

» Quando tu non le illustri o sommo Sole!

» A che del saper vostro

» Insuperbite, o miseri mortali!

» Questa parte di noi, che intende e vede, » Non è nostra virtù, ma vien dal cielo:

» Esso la dà come a lui piace, e toglie. O Montano, di mente assai più cieco, Che non son io di vista, Qual prestigio, qual demone t'abbaglia

Si, che s'egli è pur vero Che quel nobil garzon sia di te nato, Non ti lasci veder, ch' oggi sei pure

Il più felice padre, Il più caro agli Dei di quanti al mondo Generasser mai figli?

Ecco l'alto segreto Che m'ascondeva il Fato. Ecco il giorno felice

Con tanto nostro sangue

ATTO

462 E tante nostre lagrime aspettato. Ecco il beato fin de' nostri affanni. O Montano, ove sei? torna in te stesso. Come a te solo è dalla mente uscito L'oracolo famoso? Il fortunato oracolo nel core Di tutta Arcadia impresso? Come col lampeggiar ch' oggi ti mostra Inaspettatamente il caro figlio, Non senti il tuon della celeste voce? » Non avrà prima fiu quel che v'offende : " Che due semi del Ciel congiunga Amore. Scaturiscon dal core Lagrime di dolcezza in tanta copia, Ch' io non posso parlar. » Non avrà prima » Non avrà prima fin quel che v'offende. » Che due semi del ciel congiunga Amore. » E di donna infedel l'antico errore » L'alta pietà d'un Pastor Fido ammende. Or dimmi tu , Montan , questo Pastore , Di cui si parla, e che dovea morire, Non è seme del ciel, s'è di te nato? Non è seme del ciel anco Amarilli? E chi gli ha insieme avvinti, altro che Amore? Silvio fu dai parenti, e fu per forza Con Amarilli in matrimonio stretto: Ed è tanto lontan, che gli striguesse Nodo amoroso, quanto L'aver in odio è dall' amar lontano . Ma s'esamini il resto, apertamente Vedrai che di Mirtillo ha solo inteso La fatal voce : e qual si vide mai. Dopo il caso d'Aminta, Fede d'amor che s'agguagliasse a questa? Chi ha voluto mai per la sua donna,

QUINTO

Dopo il fedele Aminta Morir, se uon Mirtillo? Questa è l'alta pieta del Pastor Fido, Degna di cancellar l'antico errore Dell'infedele e misera Lucrina. Con quest' atto mirabile e stupendo. Più che col sangue umauo, L' ira del Ciel si placa ; E quel si rende alla giustizia eterna Che già le tolse il femminile oltraggio . Que la fu la cagion che non si tosto Giuns' egli al tempio a rinnovare il voto. Che cessar tutti i mostruosi segni . Non stilla più dal simulacro eterno Sudor di sangue, e più non trema il suolo, Ne strepitosa più ne più putente È la caverna sacra; anzi da lei Vien si dolce armonia , si grato odore , Che non l'avrebbe più soave il cielo, Se voce o spirto aver potesse il cielo . O alta providenza! o sommi Dei! Se le parole mie Fosser anime tutte . E tutte al vostr'onore Oggi le consecrassi, alle dovute Grazie non basterian di tanto dono: Ma come posso, ecco le rendo, o santi Numi del ciel, con le ginocchia a terra Umilemente: oh quanto Vi sou io debitor, perch' oggi vivo! Ho di mia vita corsì Cent' anni già, nè seppi mai che fosse Viver, ne mi fu mai La cara vita, se non oggi cara: Oggi a viver comincio, uggi rinasco.

464.
Ma che perd' io con le parole il tempo
Che si dee dare all' opre?
Ergimi, figlio, chè levar non posso
Gia senza le, queste cadenti membra.

MONTANO Un' allegrezza ho nel mio cor, Tirenio, Con sì stupenda meraviglia, unita, Che son lieto e nol sento. Nè può l'alma confusa Mostrar di fuor la ritenuta gioja ; Si tutti lega alto stupore i sensi. Oh non veduto mai ne mai più inteso Miracolo del cielo! Oh grazia senza esempio! Oh pietà singolar de sommi Dei! Oh fortunata Arcadia! Oh sovra quante il Sol ne vede e scalda, Terra gradita al ciel, terra beata! Così il tuo ben m'è caro. Che'l mio non sento, e del mio caro figlio Che due volte ho perduto E due volte trovato, e di me stesso Che da un abisso di dolor trapasso A un abisso di gioja, Mentre penso di te, non mi sovviene : E si disperde il mio diletto, quasi Poca stilla insensibile confusa Nell'ampio mar delle dolcezze tuo . Oh benedetto sogno! Sogno non già, ma vision celeste : Ecco che Arcadia mia . Come dicesti tu , sarà ancor bella .

TIRENIO Ma che tardi, Montano? Da noi più non attende Vittima umana il Cielo.

Non è più tempo di vendetta e d'ira,

Non è più tempo di vendetta e d'ira,

Ma di grazia e d'amore: oggi comanda

La nostra Dea, che in vece

Di sacrificio orribile e mortale,

Si faccian licte e fortunate nozze.

Ma dimmi tu, quanto ha di vivo il giorno?

Mostraso

Mostraso

Un' ora o poco più .

TERNIO

Così vien sera?

Torniamo al Tempio, e quivi immantinente
La figliuola di Tiliro, e'l tuo figlio
Si dian la fede maritale, e sposi
Divengano d'amunti, e'l un conduca
L'altra ben tosto alle paterne case,
Dove convien, prima che'l Sol tramonti,
Che sian congiunti i fortunati Eroi.
Così comanda il ciel. Tornami, figlio,
Onde m'hai tollo: e tu, Moutan, mi segui.

Montano

Ma guarda ben, Tirenio, Chè senza violar la santa legge, Non può ella a Mirtillo Dar quella fe che fu già data a Silvio. CARINO

Ed a Silvio fu data
Parimente la fede: chè Mirtillo
Fin dal suo nascimento ebbe tal nome,
Se dal tuo servo mi fu detto il vero:
Ed egli si compiacque
Ch'jo'l nomassi Mirtillo anzi che Silvio.
MONTANO

Gli è vero, or mi sovviene; e cotal nome Guarini, Pastor Fido 30 466 ATTO Rinnovai nel secondo,

Per consolar la perdita del primo. TIRENIO

Il dubbio era importante: or tu mi segui.

MONTANO Carino, andiamo al Tempio, e da qui innanzi

Due padri avrà Mirtillo: oggi ha trovato Montano un figlio, ed un fratel Carino. CARINO

D'amor padre a Mirtillo, a te fratello: Di riverenza all'uno, e all'altro scrvo Sarà sempre Carino. E poichè verso me sei tanto umano, Ardirò di pregarti, Che ti sia caro il mio compagno aucora, Senza cui non sarei caro a me stesso.

MONTANO Fanne quel, ch'a te piace. CARINO

» Eterni Nami: oh come son diversi » Quegli alti inaccessibili sentieri,

" ()ude scendono a noi le vostre grazie,

» Da que fallaci e torti . » Onde i nostri pensier salgono al Cielo!

### ANNOTAZIONI

### DELLA SESTA SCENA

DEL OUINTO ATTO.

I. nome di Tirendo fu inventanto dal Poeta nottro a iminacione di quali'i natico Tirenia celebre tanto nalle Tragedie d'Euripide e di Soficie i anch' egli cieco per opera di Ginnone, e per quella di Giove indovino, come nel terzo Libro care, e per quella di Giove indovino, come nel terzo Libro de controlla del constanto de conservativa de l'amportanto del caro, chel Imusve fone di soltion su svenis fono del Templo i l'altra è il rispetto che mostra di portare alla persona del gras Dacerdone, e coi quale sevado tunta necessiti d'abdel gras Dacerdone, e coi quale sevado tunta necessiti d'abdel gras Dacerdone, e coi quale sevado tunta necessiti d'abdel gras Dacerdone, e coi quale sevado tunta cuessiti d'abde gras del conservativa del proposition del proposition del Templo; ma esso si è condotto, ancorche iceco e vecchissimo a trovado fin duve eggli è. E persona gravata di tunta nunt, con "egli tesso confessa".

Occhio sei tu di lei ) Questo luogo è preso dalle Fenissa d'Euripide, e per giudizio, non solo mio, ma di qualunque sappia lettere, migliorato ancor grandemente. Il luogo è taleg

### ήγου προπάροιθε θύγατερ, ος τυθλό ποδί όρθαλμός εί σύ, ναυβάταισιν άστρονος.

Va innanzi, figilia, perciocohè tu sei occhio al mio cieco piede, comi ela stella il nonchiero. La qual companzione non è di gran langa si bel concetto, comi è il presente: per-ciocche il cieco, che saprav quel fine, dov ggli voleva consorta, come il sentiero, per lo qual camminava non era da lui veduto, ma veduto soi dalla scorta.

Ma non è quel, che colà veggio, ec.) Montano, così com era grandemente addolorato, vedendo calar improvvisamente Tirenio, e parendogli nuova cosa, come nel lesto si vede chiaro, a loi rivolge gli occhi e il pensiero, attendendo quello che

voglia dire, e importare la sua venuta.

Ch' è cieco le terra, e tutto vede la cielo?) L'uno per la privazione degli occhi del senso, l'altro per la viriù del lume, che gli stava negli occhi della mente.

E nuove cose porto, e nuove cerco) Quelle per gli accidenti occorsi nel Tempio, queste per saper chi è padre del

consecrato Mirtillo.

Come, teco non è l'ordine sacro?) Qui viene il verisimile
molto bene o'servato, e nientemeno il decoro; poiche Montano, come s-mpre si è veduto zelantissimo del divin culto,
rivolge subto l'animo a pensar. come si vada prolungando

quel sacrificio, che per colpa della vittima s'era contaminato; e perciò tu rimesso per dover esser purgato. O quanto spesso giova) Non si può dire, come anche qui venga ben espresso il decoro nella persona di questo vecchio; perciocche il vecchio secondo che c'insegna Aristotile nel secondo della Retorica, suol essere per cagione della perizia, e memoria di molte cose vedute, molto loquace; e sente gran piacere nel riferire, nel discurrere e nell'insegnare, come fa qui Tirenio, il quele prima che venga a dir quel che vuole, discorre per la maniera, che il testo da sè stesso ci manifesta, il che tutto si ristrigne in due cose ; nell'una mostra il vantaggio che hanno i crechi nell'intender le cose spettanti agli occhi dell'intelletto. E questo è anche proprio vezzo da vecche, lodar i propri beni dell'animo; posche lor mancano quei del corpo. Nell'altra, insegna come si debbano interpretare gli accidenti gravi, e che fuori della comune aspettazione

Ch' attor non traviata ) Rende la regione, onde avvenga, che il cieco intenda meglio le cose, che non la colui, il qualo ha l'uso degli occhi : perciocchè quauto più l'anima si può mire in sè stessa, tanto più escretta la virtà dell'intendere.

sogliono avvenire .

E perché il vedere, come dice Aristolile, fra gli altri seisi, è gemdistimo, e gratissimo agli animali; perciocche egi ci fa conoscere la differenza di molte più cose che uon ci famo conoscere glia listi è anche necesario, che Tanima sia pet mezzo di lui distratta e impedito da varj oggetti, che la tirano dal centro alla circunferenza, e però non puossò bene univali i nono in se stesso alla contemplazione delle cose intellettuativamente la respectatione delle cose intellettuativamente dellettuativamente d

atesso, e non è travisto dagli oggetti materiali, e senzibili.

Apri nel circo seuso occi Lizoci ) Vool dire, nella ceciti
intender molto: ma ciò dice figuratomente, prendendo gli occhi Luncei per la vista dell'intelletto; essenzio che il Lupo
cerrior, chiantun Lince dai Lainti, secondo che dienon gli
li Petrarca nel Sonetto Real natava: Occine cerriero e

Però che i sommi l'Ari Questo è lolto di peso da un bellissimo luogo di Marco Tullio nell'arazione, Pro domo sus, a ad Questra, al quale per esser molto degno e molto natabile, così per la sentenza, come per la nobiltà, si rimette il Lettere.

Ch' al cieco caso il cieco volgo ascrire) Perciocchè le persone volgari accusano la fortuna e il caso, e non attribuiscono alla Divina providenza, come si dee, gli umani accidenti.

Mate ha l'orechie, ec.) Perciocchè parlano con gli effetti, e non con le voci: dai quali effetti si vanno congetturando i aentimenti delle divine ammonizioni, che risuonam al core, mentre il pungono, e fanlo risentire delle sue colpe; e peròdice:

Di chi le inscede? Perciocchè la loro intelligenza è data solo alle meni religiore e timorate di Dio; e però seguita : O quattro volte; c vi.; cc.) Vulendo dire, che quelli sono felici, i quali interpretano, e convertono in propria correzione qualunque avvenimento gli paja grave e molesto. Questo modo di dire qui e totto da Virgilio nel pruno dell' Eneide,

#### O terque, quaterque beatus.

Steve giú per condur l'ordine sacro). Dopo ch' egil ha discorro, vien finalmente a dire quello, che l'ha necessitua a venir fuori del Tempio, e favellar con Montano. E primieramente ripiglia quello, he fu richietta del Sacerdote Montano, cioè la cagione, perchè Nisonadro non avea fatto ritorno con la purgata visitua, in quella giusa, che gli ega stato ordinato: perciocchè avvendo questo buon vecchio, com'egil poco appresso diri, osservato, che nell'entrare, che fe' Nitetillo nel Tempio, i mostruosi segni tutti cessarnon, e accoppiando con questo conì importante indicio quell' altro, cha riportò Nicandro di padre di Mirtillo, che in quel punto s'erci rovotto, che giusta cagione di non lasciare, che l'asgricia passasse avanti prima, ch' egli non avesse intero di detto padre, e dato conto a Nontano di quello, che passava nel l'emplo. A questo s'aggiugneva una una interna sospensione d'animo, che di luturo o bene, o male il faces dubitare.

Quel che na non intreal; ec.) Stava Montano per dichlarar a Trenio la parte, che tocca a se trovato vero padre, ma infeliciasimo, di Mirtillo: quando la solita vua pietà e religione, traviandolo da quel penisero, il fe prima curiono dintendere, come potere essere, che l'Arion si gunufe indovino, cetto gli batta sol d'accenarere dicendo, che quello, che non intende Tirenio, è troppo infelicemente inteso da se; essendo agli trovato II vero padre di Mirtillo.

Penetrar del destin gli alti segreti ) Cloè del voler divino, dal quale derivano tutte le cose. Si maraviglia Montano, che

l'indovino non sappia tutte le cose, le quali deono avvenire, ma tosto e saggiamente gli risponde Tirenio.

Se volontario fosta, etc.) Il sento di questo logo tale è, sa colui che predicei il futuro, potesta finto qui volta che qui volesse, la Profezia sarebbe don naturale; ma perciocchè ella è sola grazia che viend a llo, non poi il Profezia naiveder la cose future, se son quando piace alla Divina bonità di ri-non all'abito perciocchè. Profeste sia nella potenta inti-lettiva, e non nella volontà im asta ben nella volontà il voler usur l'inclelletto nelle cose e negli oggetti, che son anturali; ma nei superanaturali; com' e la profezia, non può l'uomo adoprar l'intelletto, quand' egli vuole; perciocche non a donti intatta, la distributa de qui vuole; perciocche non a donti intatta, la distributa de qui vuole; perciocche non a donti intatta, la distributa de qui vuole; perciocche non a donti fintatta, la distributa de vintatta de la continua naturali, com' abbien chier. E perchè le cose fa ha continua naturali, com' abbien chier. E perchè le cose che hanno da venire, unanamente non si posson sapere, se la livina rivelazione non ce le scuopre; per questo la profezia è don celeste, e non naturale.

Seato ben io, ec. ) Chiama mente indigesta con molto acconcia metafora : perclocethè, siccome il cibo, quando è indigesto, non può dare buon nutrimento, non essendo ricevuti gli unori dai vasi for naturali; con la mente, quando non ha il concetto ben ordinato con le sue differenzo, e con le sue vere definiziosi, non può risolveris nella conclusione.

che non è altro, che I vero. E però dice :

Che l'ere m' acconde il faio ) Cioè la mente Divina , la quale nen gli voles scoprire questo particolare del padre di Mirtillo. Nel quals segreto tuno è riposto lo sciogliamento di questo nodo. E però dice: alto regreto; concernendo la salute d'Arcadia, esioè di quella provincia tunto cara agli il ddii.

Questa sola cagione) Quella, che noi dicemmo averlo mosso dal Tempio, è quella, ch'egli disse, ch'era la cosa da lui cercata.

Troppo il conosci) Vuol Intendere di Mirtillo, e però seguita, che gli dorrà d'averlo poi conosciuto per il figliuolo

del Sacerdote Montano, a cui locca di sacrificario.

Lodo la tua pieta) Ancoro non intende Tirenio quello ;
che importino le parole del Sacerdote; e però credendo che
così parili piutotto per umana pietà, che per quella paterna
carità che veramente il movca, lodo bene il suo sifanno, mi
di novo fa istanza di sapere chi sia quel padre di Mittil-

lo, che s'è scoperto, e di parlare con esso lui.

Ch' umana cosa è l'aver degli affitti ) Parole del Boccaccio

nel principio del suo Decamerone.

Feggio Em or, che I ciclo) Poiché Tirento non ha sepuite indoviare, che Mirittio sia figliutoi di Montano, conclude di conoscere spertamente quello che ha detto tente Tirento; che I profetare non è sempre in potestà del Profeta. E per noi tenre I snimo del Buton vecchio in più lunga sospensione; A di Mirittio.

Tu padre di colui, ec.) Udito questo Tirenio, comincia anch' egli a vedere quello che fiu silora non aveva veduto: e però grandemente maravigliandosi, il va interrogando sopra que più importanti particolari, che la sua bouna aperanza gli somministra per fondarla con ottime congetture.

Son quel misero padre ) Quasi voglia dire, che dee sacrificario.

Di quel fido pastore) Va pur toccando le circostanze più necessarie, per condurre a buon fine la sua credenza.

Di quel, che fa morendo) Miferma esser vero quanto egli chiede e fallo con un modo tratto dalla natura del fato stesso tanto leggiadro, che miente più, mediante i contrapposti di viver e morite, e di vita e di morte. Perclocche Mirtillo fi viver Amarilli, cegione della sua morte, v fa morit il padre che fu cagione della sua vita e dice che l'a morite, perciocche egli é disporto, come di sopra ha detto, di prima uccider se medesimo, che il figliudo.

E questo è vero?) Vuol ben essere assicurato, che I fatto stia di quel modo, per poterne poi fare certo gludizio: il che succede per opera di Carino, che ne fa testimonio, e potera ben farlo, per essere stato quello, che ha scoperto la verità.

O occità delle terrene menti J Perché Tirenio si è ben informato del vero, a vendo seco medesimo confrontate tutte le circostanze delle cose narrate, con le parole dell'oracolo, a guisa d'uomo, ch'uscendo delle teneltre, apra gli occhi at fin nella luce, vien fin certa cognizione, che sia venuto il tempo della salute d'Arcadia, dall'oracolo giù predetto. È cocondo suo costume, comincia allamente a discorrete dell'imperfezione dell'umano intelletto, siccome quello, che sempre è cieco, se alla lume divino non è illastrato. Il che unto vime da lui detto per cagion di Monsano, il quale ancora che alubia prima di lui sapute le medesime cose, pon solo non ha intesò i misteri della sun grande felicità, ma si tien anche extremamente ineffice.

Quando tu nou le illastri, o sommo Sole) Sta nobilmente in metafora; perciocchè quella proporzione, che ha il Sole per far vedere gli oggetti visibili, quella medesima (schben senza paragone più nobile) dice Tirenio, che ha Dio nel far

intender le cose intelligibili all'intelletto

A che del super sozioro ) Molto opportunamente con tale occasione rimprovera si superhi la vanagioria dell'eccessivo loro presumere, siccome quelli, che l'eccellenza del foro sa-Divina bonia. Quasi volendo dire: mira costuti, che suol esere tamo savio e tanto avveduto, e pure in questo caso non vede nulla: periociche Dio non gli vuad rivalere la verità, e vede nulla: periociche Dio non gli vuad rivalere la verità, e eziandio nelle cose più chiare, acciocche ggli impari di rigrazia sa propria vività.

Questa parte di noi, che intende e vede) Tutta la Scuola de' migliori Filosofi, e de' Teologi ancora s' accorda in questa aentenza. Che'l nostro intendere allor si farcia, che le dua potenze dell'anima, l'una come materia, e l'altra come forma; l'una come potenza, e l'altra come atto insieme s'uniscono, e della cosa intesa formano l'intelletto, le quali due potenze sono chiamate concordemente da tutti, intelletto agente e intelletto passibile, è l'agente paragonato dal Filosofo nei auoi libri dell' anima al Sole; perciocchè, siccome questo col ano lume mette in atto il colore ch'era in potenza; così l'intelletto agente produce la specie intelligibile in atto, che era prima nella potenza dell'intelletto passibile. Noi donque per applicare questo discorso alle parole del presente testo dico i che se la sentenza di Tirenio termina sol nel Ciclo, crederei di poter affermare, che Tirenio parlasse da vero Peripatetico; poscia che noi abbiamo nei libri della generazione degli animali appresso il Filosofo, queste chiare parole:

Restat igitur ut mens sola extrinsecus accedat, eaque sola
 divina sit. Nihil enim cum ejus actione communicat actio corporatis.

#### E poco più di sotto:

" Iaest enim in semine omnium, quod facit ut foecunda sint " semina; videlicet, quod calor vocatur, idque non ignis, non » talis facultas aliqua est, sed spiritus, qui in semine spumosoque » corvore continetur, et natura, quae in eo spiritu est, propor-» tione respondet elemento stellarum. Per modo che qui si vede chiarissimo, che il Filosofo vuole, che l'intelletto agente venga dal Cielo. Ma poichè soggiunge il nostro Tiranjo: Esse la dà, come a lui piace, e toglie; mi pare di poter dire, che quel Cielo intendes per Dio, come alcuna volta fanno i Poeti; perciocchè quell'elemento delle Stelle, di cui nell'allagato luogo parla Aristotile , non ha nec velle , nec nolle . Dunque bisogna che abbia inteso di Dio, ma non come Alessandro, che forse intese il suo Dio così necessitato all' intelletto, per farlo intendere, come il fece Aristotile necessitato ai corpi celesti per fargli muovere; ma piuttosto volle accennare la vera nostra Teologica e Cristiana sentenza, che Dio fabbricatore dell'anima umana le dia, e tolga ancora, secondo che a lui piace, il lume della ragione; siccome, se questo fosse il suo luogo, potrei mostrare per molti testimoni della Sacra Scrittura, dove si vede che molti furon puniti con la cecità dell'intelletto, in quanto alle cose operabili : di maniera che non vedevano quello che ragionevolmente dovevan fare, e che ogni uomo regionevole che non fosse stato accecato, avrebbe conosciuto naturalmente : quasi dati in reprobo senso , che vien

in Greco significato con la voce διάνοια, con la quale i Filosofi esprimono la virtà dell'anima discorsiva.

Qual prestigio, qual demone t'abbaglia ) Applica il suo discorso alla cecità di Montano, verso il quale il suo ragionamento ha rivolto, e dice con maraviglia. Chi toglie l'intendere il manifesto misterio di sì maraviglioso accidente? Ma nel dir questo si serve della metafora presa dal senso esterior della vista, la quale alcuna volta vien ingannata sì, che le sembra o di veder quel che non è, o di vederlo in altra guisa di quel che è : Usando Il termine di prestigio, voce Latina, che secondo i Teologi è un inganno, che non ha la sua causa dalla parte della cosa che si trasforma; ma da quella di colui che vede, o in quanto all' organo o in quanto alla potenga, E perchè alcuna volta il prestigio è sola operazione umana, la quale fa travedere con mezzi incogniti, ma però naturali : slcuna volta ancora si fa per opera de' demoni , per questo il Poeta soggiunse dopo il prestigio, qual demone t' abbaglia. Demone alla Latina nel suo primo e vero Greco significato vuol dir sapiente: e però gli spiriti maligni si chiamano Cacodemoni, e i buoni Calodemoni, E quantunque la voce sia molto antica, e antichi sieno ancora i demooi; siccome quelli che tiranneggiavano il mondo prima che Cristo Salvator nostro prendesse umana carne dalla cieca Gentilità, nientedimeno non furon mai conosciuti per Angeli

spostat e ribaltanti di Dio, e percio cacciati dal Gelo; ma giunno in varie e diveren maniere creditti, interpretati e descritti, ma da nituco de Gentili ben intesi. Chi più ne vuola, pegg Platone e tunta sua Scuola, ma tra giti altri Paello, che ne uratto ze professo, e Proclo, che molto soch egli ne parta. nella seconda parte, alla questione di antierio primo-Santi Apostino, San Girolamo, San Bonaventura, e molti altri che sarebbe Dungo qui il meniovargii.

Non ti lascia veder) Perciocche il prestigio non solo fa vedere quel che non è; ma toglie la vista ancora delle cote che sono, o levando il discorso, o trasformando, o sottraendo i fantasmi, non lascia penetrare all'occhio dell'intelletto la

verità delle cose.

Eco l'alto negreto ) Perciocché diuse fin da principlo; Sento heu in all indigette meste, Che' i ver mi acconde il Reis. E si nierles alto negreto in 1000. Il qual negreto era, che Nittillo fossa figiluodo del Sacretore Montaxo i onde venira a eserse Semideo, e in conseguenza capace delle promesse fisali, conçorrendo in lui tutte l'altre condicioni dall'o roccolo premonitra, e però dice: Econ il giorno felice, con tutto quello che segue.

O Monteno, ove sei? torna in te stesso) Scuote non altrimenti l'animo di Montano di quello, che si faccia colui che dorne profondissimo sonno, ovvero che sia per qualche strano sceidente uscito di sentimento; rerandogli a memoria la voce dell'oracolo, come nel testo si vede chiaro.

Come col lampeggiar) Metafora quanto dir si possa bellissima e ben condotta. Servissi della modesima leggiadramente anco il Petrarca, volendo significare l'apparir della vista accompagnato con la voce della sua Lanra.

Come col balenar tuona in un punto, Cost fui io da begl' occhi lucenti, E da un dolce saluto insieme aggiunto.

Qui per lo Ismpo significa il riconoscimento del suo figliuolo, chi è proprimente simile a quel chiarore che fai l' l'ampeggior della note, il qual fa lume a chi cammina per le tenebre. E la celeste voce, cicle i roscolo, vien figurato dal tuono che quasi sempre va in tompagnia del baleno; ed a così proporzionato al senso dell'orecchio, com'è il lampo a quello degli occhì.

Non avrd prima fin., cc.) Questo è l'oracolo, di cui fece menzione Ergasto nella seconda del primo, ed è notabile l'artifizio, con che il Poeta nostro rappresenta il grandissimo affetto di questo vecchio. Il quale mentre riferisce l'oracolo; è presa da tanta tenerezza, che dal pisato vien interrotto.

Or dimmi tu , Montan ) Mentre Tirenio va di parte la parte interpretando l'oracolo con l'evento delle cose già succedute, si viene aprendo il lume a Montano, ond egli possa conoscer la verità. E perchè il tutto è chiaro nel testo, non diro sitro, rimettendo a quello i Lettori.

Dell'infedele e misera Lucrina) La quale avea abbandonato

l'amente Aminta .

E quel si rende alla giustizia eterna ) Perclorchè , siccomo l'infedeltà avea peccato, così la fede di Mirtillo ha giustamente soddisfatto a quello, che non poteva esser pagato col sangue umano. E però si dice nel secondo Coro, che per lagrime e sangue di tante alme innocenti aucor non langue : perclocchè quelle vittime non erano volontarie, e però non potevano soddisfare a on peccaso d'infedeltà, ch' è atto volontario. E però la giostizia non era soddisfatta col sangue, siccome quella che richiedeva il contrapposto della perfidia amorosa; che altro non poteva essere che fede; nè la fede si poteva scoprire più vivamente, che con quell'atto volontario di morire per la ena donua.

Questa fu la cagion, che non si tosto, ec.) Di questi segni Tece menzione Ergasto nella terza del quarto; ma molto più nella seconda del quinto gli specifica il messo a Titiro, là dove ei dice: suda sangue la Dea, ec. Nel qual lungo dicemmo allor la cagione di detti moti. Ora la cagione perchè cessino è notissima; perciocche essendo finita l'ira celeste. bisogna ancora che abbian fine i segni di lei mortali.

Se voce o spirto aver potesse il Cielo ) Non mancaron Filonofi della setta Platonica, i quali credettero, o forse fecero altrui credere, che così fosse la lor credenza, che in Cielo fosse armonis: siccome chlaramente si legge nel sogno di Scipione, opera Piatonica di Murco Tullio, della quale altrove abbiam favellato; ma veramente Il Cielo non ha, nè può aver voce, ne favella, ne armonia, e in consegueoza ne anche spirito. E però filosofando qui secon to la verità i Tirenio disse : Se spirto e voce aver potesse il Ciclo ;

Se le parole mie ) Grande iperbole , e molto accomodata per mostrar pienamente l'obbligo che ha questo buon vecchio alla divina bontà. Se le parole fossero anime non basterebbo-

mo a soddisfare alla grandezza di tanto dono .

Oggi a viver comincio , oggi rinasco ) Dopo cento anni , cioè comincio ad aver cara la vita, la quale per la salute pubblica, infino a qui, se non disperata almeno invan sospirata, m'era odiosa.

Ma, che perd' io con le parole il tempo?) Poich' egli ha già nell' animo conceputo l' adempimento dell' oracolo , e l' ha per tanto sicuro, che non ne dubita punto, si prepara di dar ordine a quel che resta; ma prima si fa rizzar in piede : perciocchè, come di sopra si è veduto, avea piegate le ginocchia a terra per adorare, e render più divotamente, ch' egli potea grazie agli Idlii.

Un' allegrezza ho nel mio cor , Tirento ) Udita e conosciuta la verità del fatto, mediante la interpretazione dell'oracolo si chiaramente portata da quel buon vecchio, resta Montano in un medesimo punto soprappreso da pensieri taoto diversi, che non è maraviglia, se non può esprimere il suo concetto; perciocchè da una parte l'anima occupata nel considerare la grandezza e novità del caso, non può tar altro, nè esser intenta ad altro, che a considerarlo, ed in questo vien ritenata, siccome quella, che quando è fissa in qualche grande apeculazione si ritira in se stessa, e non esce fuori di se. Dall' altra parte la medesima aoima per cagion del commercio, che ha col senso con potentissimo vincolo seco unito, viene eccitata da così grande allegrezza, per la salute pub-blica prima, e poi per la privata del suo figliuolo, che tutta vorrebbe venire, per esprimere l'affetto della sna immensa letizia. Ma finalmente egli stesso confessa, che lo stupore vince l'affetto. Il che dal Poeta nostro è futto con artificio per servar il decoro della persona eroica e sacra, la quale per esser molto avvezza a dominar agli affetti, è molto più valente nell'operazione dell' animo, che non è in quella del senso . Che son lieto, e nol sento) Perciocchè l'anima non può

esser in tante parti occupata in modo, che mentre ella contiden la grandezza del fatto, non può sentire la una silegrezza, nè attendere a rellegraria: e però dice, che l'anima contusa, cicò iognomicata cost ad maraviglia cor ad lettirà, non può motara di fiori nel semo esteriore, la gioi a un itenuit dell'anima, occupata nel continupiere la maraviglia. Nel che bisogna supere, che seichen un anima stessa ci quella, che contempia, e quella che il repristiva i intendimeno non paò contempia quella che il repristiva i intendimeno non paò gli oggetti sono equalmente is grandi; che possono equalmente gli oggetti sono equalmente is grandi; che possono equalmente allettaria e rapiria: ond ella a un certo modo resta continua e non sa quello che prima faccia.

Si tati lega also iupore i sensi) Perciocche la contempiano, con cini si fa la meravigili, lega i sensi, ciche toni lascia uscire ne passare nei sensi l'anima a rallegrarsi. La metafora è presa da un membro male affetto per quache umore, che mediante i impelimento del netvi non possa motore, che mediante i impelimento del netvi non possa motore di mante la menta di mante la menta del netvi non possa motore di menta di mante la vietta solita, supefiste re tanta le membra. Non altrinenti intervine del sessi interti,

i quali, allorchè l'anima non presta loro la sua virtù, non posson muoversi a far le loro solite e naturali operazioni.

Cosl'I tuo ben m' è caro,

Ck<sup>e</sup>! nio nos zeno) E, qui pur anche si serva bene il decoo d'unon grande e magnanino, il quale stima il hen pubblico molto più che l'privato; e però Montano dice di mo scanire il so proprio lene, cio cid di non avera quella estrema alle-graza ch'egli sente del pubblico, non perchè ama una constanta di constanta di contra di constanta di co

Che due volte ho perduto ,

E due volte trovalo) La prima volta il perdette nell'acqua dell'inondezione, la seconda nel segrificio. Trovollo la prima volta nel riconoscimento per cagione di detto sagrificio, e la seconda nell'interpretazione dell'oracolo.

Che da un abisso di dolor, ec.) Cioè da un immenso do-

lore trapassa a un immensa gioja.

Sogno non già, ma vision crieste) Parla del sogno, ch'egli disse aver fatto nella quarta del primo, il qual disse che non fu sogno, ma visiona: perciocché tutto si è verificato: essendo, siccome noi dicemmo in quel luogo, per testimonio di Macrobio, la visione una delle specie del vero sogno.

Coi vies area) Questa misura del tempo è faut dal Poeta nostro per servar quel tenore, che dal principio della favola ha mantenuto sempre, di far soper agli apetatori, che l'azione non dura più del corso d'un di notarea searche cominante del commento del commento del commento del commento del commento del proposition. E fatto ancora per un'altra ragione, che volendo il Poeta nostro far comparir in palco gli spositi di clietto copera necessaria nelle commedie; ma nuolto più nelle tragiomemelie, nelle quali interviene il peritoio della morte, ha fatto mandamento dello 'ndovino, occiocche essi vengano lieti', e consolati sposi nella vista di tutti.

Ma guarda bea, Tirenio) Questo dubbio, che oggi non sarehbe d'alcun riliero, appresso i gentuli pieni di superstizioni pareva molto importante: e di ciò non mancano esempi eziandio tra gli Storici così Greci, come Latini. È però dice Tirenio: Il debbio era importante.

Carino, andiamo al Tempio) Qui si serva il decoro d'animo

nobile in questa, veramente persona eroica, che vuol Carino, autore di lunto hene, non sol a parte delle sue gioje, ma per fratello. Atto di gratitudine nobilissimo.

E poi che eveno me se tanto vanno) Esempio di buon costume qui si scorge in Carino, il quale serva la data fede al'Uranio quanti egli disse, Ogni mia sotte sarà teco comune.

10 0 1,430

Eterni Numi , o come son diversi , ec. ) Questa sontenza à

veramente divina.

E perchè nel fine di questa Scena ho rimesso il trattato, che si ricerca al riconoscimento di questa favola; dico, che in tutte le sue parti si scuopre egli, quanto alcun altro, che possa essere, perfettissimo. E benche a farne fede bastasse a dire, che somiglia quello di Sofocle nell' Edipo, dal Filosofo sommanicate lodato: nondimeno egil nii giova considerarlo in ciascuna sua parte, confrontandolo co' precetti del medesimo Filosofo, il qual disse, che tre condizioni ricercava il perfetto riconoscimento delle favole drammatiche, le quali tutte in questo pienamente si trovano. La prima è, che nasca dal verisimile; la seconda, che si faccia per sillogismo; e la terza, che ne segua il rivolgimento della fortuna. Quanto alla prima bisogna ben intender la ragion del precetto; perciocche nel riconoscimento dei segni, ch'è di tutti il men approvato, può essere il verisimile; e pure non è sempre atto a fare, che il riconoscer per segui riesca artificioso. Vuol esser dunque un verisimile, che venga accompagnato da tal necessità, che nasca dalla costituzion della favola, e delle cose che son fatte e si fanno. Tale è questo del Pastor fido; perciocchè mentre il Sacerdote cerca di ribattere le ragioni di Carino, e Carino di salvar il figliuolo, scoppia dal verisimile necessariamente il riconoscimento. Così quello d'Edipo, e così quello dell'Efigenia in Tauris. Quanto alla seconda, non è alcuno si poco intelligente dei termini dialettici, che non sapesso ristringere in forma di sillogismo la presente ricognizione. Ma è però nocessario, che s'avvertisca quello che da qualcuno è stato ben messo in dubbio, ma non già ben risolulo. Cioè, che anche il riconoscimento del segni è opera di discorso, e si può ri-durre in forma sillogistica. Il che senz'alcun fallo è verissimo. Ma la differenza consiste nel più e nel meno; perciocchè il segno, chi è oggetto del senso, immediate conclude senza grand'opera di discorso, là dove quello del sillogismo ha bisogno di lunga considerazione, con la quale si vada accoppiatido insieme le parole di Carino, con quelle di Dameta, o confrontando i tempi, i luoghi ed altre circustanze del fatto, E però si chiama per sillogismo, quasi per eccellenza. La terza condizione è chiara da se; poichè subito fatto il conoscimento, la favola si raggira. La qual per esser Tragicomica, fu anche dal Poeta nostro fatto con artificio, che'l riconoscimento partecipasse dell'una e dell'altra qualità. Riconosciuto Mirtillo per figliuolo di Montano, il fine sarebbe tragico; perciocchè il padre cade in necessità di sagrificarlo; ma riconosciuto il medesimo per colui, che dall'oracolo fu predetto e vaticinato, il fine si fa Comico. E perchè la Tragicommedia ha per fine l'esito Comico e non il Tragico, per questo al riconuscimento di Mirtillo, come figliuolo, non si

DELLA SESTA SCENA. 479
raggira la favola , ma si bene si raggira in quella di Pasto
fido , di tal sorte, che subito conoccito chegli è quel fedele
amadore, che predisse l'oracolo, la favola si tramuta; e da
funcato e lagimerole stato, qi felicissimo e licio fane si tramute.

# ATTO QUINTO

### SCENA SETTIMA.

### CORISCA, LINCO.

### CORISCA

Così, Linco, il dispietato Silvio, Quando men se'l pensò, diveune amante. Ma che segui di lei? Linco

Noi la portammo
Alle case di Silvio, ove la madre
Con lagrime l'accoise,
Non so se di dolcezza o di dolore.
Lieta si, che l' suo figlio
Già fosse amante e sposo; ma del caso
Della Ninfa, dolente, e di due nuore
Suocera mal fornita;
L' una morta piangea, l' altra ferita.
CONISCA

Pur è morta Amarilli?

QUINTO.

Linco

Dovea morir : così portò la fama : Per questo sol mi mossi inverso 'l Tempio A consolar Montano che perduta S' oggi ha una nuora; ecco ne trova un'altra. CORISCA

Dunque Dorinda non è morta? LINCO

Morta? Fosti sì viva tu; fosti sì lieta.

CORISCA Non fu dunque mortal la sua ferita?

LINCO Alla pietà di Silvio. Se morta fosse stata.

Viva saria tornata. CORISCA E con qual arte

Sano sì tosto?

LINCO

lo ti dirò da capo Tutta la cura ; e meraviglie udrai. Stavan d'intorno alla ferita Ninfa Tutti con pronta mano E con tremante core uomini e donne: Ma che altri la toccasse Non volle mai, che Silvio suo: dicendo: La man che mi ferì, quella mi sani. Così soli restammo Silvio, la madre, ed io, Duo co'l consiglio, un con la mane oprando. Quell'ardito garzon, poichè levata Ebbe · soavemente Dal nudo avorio ogni sanguigna spoglia, Tentò di trar dalla profonda piaga Guarini , Past. Fido

ATTO La confitta saetta: ma cedendo Non so come alla mano L' insidioso calamo, nascosto Tutto lasciò nelle latebre il ferro. Qui daddovero incominciar l'angoscie : Non fu possibil mai Ne con maestra mano Nè con ferriguo rostro Nè con altro argomento indi spiantarlo. Forse con altra assai più larga piaga La piaga aprendo, alle segrete vie Del ferro penetrar con altro ferro Si poteva o doveva; Ma troppo era pietosa e troppo amante, Per sì cruda pietà la man di Silvio: Con si fieri stromenti Certo non sana i suoi feriti Amore. Quantur que alla fanciulla innamorata Sembrasse che il dolor si raddolcisse Tra le mani di Silvio. Il qual perciò nulla smarrito, disse : Ouindi uscirai ben tu, ferro malvagio. E con pena minor, che tu non credi: Chi t' ha spinto qui dentro, È ben anco di trartene possente : Ristorerò con l'uso della caccia Quel danno che per l'uso Della caccia patisco. D' un' erba or mi sovviene, Ch'è molto nota alla silvestre capra Quand' ha lo stral nel saettato fianco: Essa a noi la mostro; natura a lei:

Nè gran fatto è lontana: indi partissi, E nel colle vicin subitamente Coltone un fascio, a noi sen venne; e quivi Trattone succo, e misto Con seme di verbena, e la radice Giuntavi del centauro, un molle empiastro Ne feo sopra la piaga. Oh mirabil virtù! cessa il dolore Subitamente, e si ristagua il sangue: E il ferro indi a non molto Senza fatica o pena La man seguendo, ubbidiente n'esce. Torno il vigor nella donzella, come Se non avesse mai piaga sofferta: La qual però mortale Veramente non fu: perocché intatto Quinci l'alvo lasciando, e quindi l'ossa. Nel musculoso fianco Era sol penetrata.

CORISCA

Gran virtù d'erba, e vie maggior ventura Di donzella mi narri!

LINC

Ouel che tra lor sia succeduto poi, Si può piuttosto immaginar, che dire. Certo è saua Dorinda, ed or si regge Si ben sul fianco, che di lui servirsi Ad ogn'uso ella può: con tutto questo Credo, Corisca, e tu fors' anco il credi, Che di più d'uno stral ferita sia: Ma come l'han trafitta arme diverse; Così diverse ancor le piaghe sono: D'altra è fero il dolor, d'altra è soave, L'una saldando si fa sana, e l'altra Quanto si salda men, tanto più sana: E quel fero garzon di saettare, Mentr'era cacciator, fu così vago, Che non perde costume: ed or ch'egli ama; Di feri/manco ha brama.

A T T O

O Linco, ancor sei pure Quell'amoroso Linco Che fosti sempre.

Linco

O Corisca mia cara,
D' animo Linco e non di forze sono,
E in questo vecchio tronco
È, più che fosse mai, verde il desío.
CORISCA

Or ch'è morta Amarilli, Mi resta di veder quel ch'è seguito Del mio caro Mirtillo.

### ANNOTAZIONI

### DELLA SETTIMA SCENA

DEL QUINTO ATTO.

Coricca, che dopo aver fatto Amazilli mal capitare, s' allonatado, come nella quarta del quarto ella dire accortamente
di dover fare, finche la legge contre la sua efre accortamente
guiss: crè del acrede che tutto già sia seguito, torna per
ricever il frutto della sua frode, e nel venire s'incontra in
di Dorinda el di silve gli comoricate a daggii nova del caso
di Dorinda el di silve gli comoricate a degli nova del caso
na con esso Linco, di clò ragiona, come di cosa che tra loco
fone già inconniciata.

Pur è morta Amarilli) Scaltritamente ne va parlando, come di cosa che a lei non tocchi.

Dunque Dorinda non è morta) Linco gli aveva detto della

ferita, ma non ancora della salute; e però Corisca credendo che fosse morta, e sentendo Linco dir la contrario si maraviglia, e ricerca da lui s'ella è pur viva. I' ti dirò da capo

Tuta la cura, cc.) Il racconto che qui si fa con quella verisimilitudine, che fu sempre dal Poeta nostro mirabilmenta esservata, è molto necessaria, per dare il suo convanaval ana

alla parte episodica, ed accessoria di Dorinda e di Sfivio, come nell'antecedente Scena è stato fatto della principale, di Mittillo e di Amarilli.

Trato di trar dalla profinata piaga ) Questa cura è fatta ad intiazione di quella di Virginio nel duocierimo dell' Encide: là dove Enea ferito d'una saetta viene anch' egli in na subito miracolosamente anatto. Il medesimo luogo initarono prima l'Arioto nella ferita di Medoro, sanuta per man d'Angelica. E dopo lui nella Gerusalemme liberata di 'Yoquato Tasso, che molto più eastamente si servi del concetti Virgiliani, che non fe' l'Arioto. Con dice Virgilio.

Infracta luctatur arundine telum eripere,

### Il Tasso.

Ei che s'affretta, e di tirar s'affanna Della piaga lo stral, rompe la canna.

### Il Gnarini.

Tentò di trar dalla profonda piaga La confitta sacita, ma cedendo, Non so come, alla mano L'insidioso calamo nascosto Tutto lasciò nelle latebre il ferro.

#### Virgilio.

Auxilioque viam quae proxima poscit Ense secent lato vulnus telique latebram Rescindant penitus,

#### Il Tasso.

E la via più vicina e più spedita Alla cura di lui vuol che si prenda; Scuoprasi ogni latebra alla ferita, E largamente si risechi, e fenda.

#### Il Guarino.

Forse con altra assai più larga piaga, La piaga aprendo, alle segrete vie Del serro penetrar, con altro serro Si poteva, o doveva:

### Virgilio.

Nequicquam spicula dextra Sollicitat, prensatque tenaci forcipe ferrum.

#### Il Tasso.

Or con la dotta mano E con la destra il tenta, e col tenace Ferro il va riprendendo, e nulla face.

#### Il Guarino.

Non fu possibil mai, Ne con maestra mano,

Nè con ferrigno rostro, Nè con altro argomento indi spiantarlo.

### Virgilio.

Dictamnum genitrix Cretaea carpit ab Ida.

#### E poco di sotto:

Non illa feris incognita Capris. Gramina, cum tergo volucres haesere sagittae.

### Il Tasso favellando del medesimo Dittamo

E ben mastra Natura alle montane Capre n' insegna la virtù celata, Qualor vengon percosse, e lor rimane Nel fianco affissa la saetta alata.

#### Il Guarino.

D'un'erba or mi sovviene, Ch'è molto nota alla silvestre capra, Quand'ha lo stral nel saettato fianco. Essa a noi la mostrò, natura a lei.

#### Virgilio.

Subitoque omnis de corpore sugit Quippe dolor: Omnis stetit imo vulnere sanguis. Il Tasso.

E si ristagna il sangue, e già i dolori Fuggono dalla gamba, e'l vigor cresce.

Il Guarino.

O mirabil virtà: cessa il dolore Subitamente, e si ristagna il sangue.

Virgilio.

Jamque secuta manum, nullo cogente sagitta Excidit, atque novae rediere in pristina vires.

Il Tasso.

E fuori, volontario per se lo stral se n'esee.

Il Guarino.

E'l ferro indi a non molto, Senza fatica, o pena La man seguendo ubbidiente n'esos; Tornò'l vigor nella donzella, come, Se non avesse mai piaga sofferta.

Ora che noi abbiamo con diligenza, a per quello che noi crediamo, con guto di chi legge, considerata la maestria di questi duo l'octi, che hauno fatto quasi a garticon Virgilio Virgilio de la comparazione, casa de les poi costilamo alcuna cone di questa Secua, che nel cetto è per se etessa tutta chiariasima.

H'as erko or mi towiene! Qui non è dubblo, che vuol intendere del Dittamo, ancora che agli nol nomini: finendo in ciò bastevole testimonio il luogo addotto di Virgitio. Di questa mirabili erba, oltre a quello che ne dice Dioscoride, vedi Teofrasto nel gi libro delle piante, ed il Manardo nel libro delle sue Pistole nella Pistola terza, Plinio, e finalmente Galeno nel libro dei sempicii medicamenti.

Con sene di veriona ) Questa erba, insieme con quella che Centaura si chiama, ha virtu di consolidar le pisphe, si come apertamente insegna Galeno nel lib. 8 de' semplici medicamenti. Di questa si menzione Virgilio nella Farrasceuta. Verbenasque adole piagura, come quella che s' usava negli insantesni, e pero disse Plinio nel 13 lib. c. 9 parlando delle santesni, e pero disse Plinio nel 13 lib. c. 9 parlando delle due Verbene. Utraque sortiuntur Galli, et praecinunt responsa. Sed Magi utique circa hanc insaniunt.

E la radice guatari del Centauro) La medesima forza di consolidar e purgar le feite ha l'uno e a la l'occessoried, di di maggiore ed il minore, per testimonio di Diococcide, di Teofratto, di Pilino e di Galeno: cont nel libro dei semplici medicamenti, come nel teritato particolare, che fa di quear erba serino Papia. Ha duoque con gran giudicio il Pocuquesto avesse lorza di trarre il ferro; e l'altre due di saldar la piaga, e di tagganer il sagno.

Quinci I alco Inscinado, ec.) Perciocobh, se la nestia avesse ferito il ventre, o ai fosse sita nell'osso, la cura sarebba stata più malagevole, e la prima forse impossibile, quando bene per la prima forta della properationa della proposita di non la piaga mortale a seciocole curandoia agevolmente la favola abbia eziandio per la parte episodica il suo lisco fine, e da unche per far più verisimile quel che vien posaia riferito da Linco. Certo è sana Dorinda, e quel che segue. Ma come l'Ana trafilita arma diserze ) Questo scherzo à

molto proprio della favola Tragicomica; perciocchè in quanto è scherzo, è Comico, e in questo è modesto, e detto copertamente serva il decoro della Tragica gravità.

Or ch'è morta Amarilli) Per questo fine era coutei venuta, come fin da principio fiu da noi avvertito. E cest la favola eziandio nella parte Episodica ha il suo fiue Comico, che convinea e poema misto. Ma nel dell'uno, nel dell'altro si pratpiù, nè si fanno venir io Scena alla presenza del teatro; perciocche questo si lascia per le parti della favola principial; che sono Mirtillo ed Amarilli, i quai compajono per far quello che nella Scena ultima si dirà.

# ATTO QUINTO

### SCENA OTTAVA.

# ERGASTO, CORISCA.

## Ergasto

Oh giorno pien di meraviglie? oh giorno Tutto mor, tutto grazie e tutto gioja! Oh terra avventurosa! oh ciel cortese! Contsca

Ma ecco Ergasto : oh come viene a tempo!

ERGASTO
Oggi ogni cosa si rallegri : Terra

Oggi ogni cosa si rallegri: Terra Cielo, aria, foco, e il mondo tutto rida-Passi il nostro giore Anco sin nell'inferno, Ne oggi ei sia luogo di pene elerno. CORISCA

Quanto è lieto costui!

QUINTO. ERGASTO

Seive beate, Se sospirando in flebili susurri, Al nostro lameutar vi lamentaste; Gioitte anco al gioire, e tante lingue Sciegliete, quante frondi Scherzano al suon di queste Piene del gioir nostro aure ridenti: Cantate le venture e le dolcezze De' duo beati amanti.

CORISCA

Egli per certo
Parla di Silvio e di Doriuda. » In somma
» Viver bisogna. Tosto
» It fonte delle lagrime si secca,
» Ma il fiume della gioja abbonda sempre.
Della morta Amarilli
Ecco più non si parla, e sol s' ha cura
Di goder con chi gode: ed è ben fatto.

Troppo è piena di guai la vita umana. Ove si va si consolato, Ergasto? A nozze forse?

E tu l' hai detto appunto: Inteso hai tu l' avventurosa sorte De' duo felici amanti? udisti mai Cosa maggior, Corisca?

CORISCA

ERGASTO

lo l'ho da Linco
Con molto mio piacer pur ora udito.
E quel dolore ho mitigato in parte,
Che per la morte d'Amarilli io sento.
Ergostro

Morta Amarilli? e come? e di qual caso Parli tu ora? o pensi tu ch'io parli?

ERGASTO Che Dorinda? che Silvio?

Nulla dunque sai tu. La gioja mia Nasce da più stupenda, E più alta e più nobile radice. D'Amarilli ti parlo e di Mirtillo: Coppia di quante oggi ne scaldi Amore, La più contenta, e lieta. CORISCA

Non è morta

Dunque Amarilli?

ERGASTO Come morta? è viva

E lieta e bella e sposa. CORISCA

Eh tu mi beffi. ERGASTO

Ti heffo? il vedrai tosto. CORISCA

A morir dunque Condannata non fu?

ERGASTO Fu condannata.

Ma tosto anco assolnta. CORISCA

Narri tu sogni, o pur sognando ascolto? ERGASTO

Tosto la vedrai tu, se qui ti fermi, Col fortunato suo fedel Mirtillo Uscir dal Tempio ov' ora sono; e data S' hanno la fe già maritale; e verso Le case di Montano ir li vedrai, Per cor di tante e di sì lunge loro

QUINTO.

Amorose fatiche il dolce frutto. Ob se vedessi l'allegrezza immensa, Se udissi il suon delle giojose voci , Corisca! già d'innumerabil turba È tutto pieno il Tempio: uomini e donne Quivi vedresti tu , vecchi e fanciulli , Sacri e profani iu un confusi e misti, E poco men che per letizia insani. Ognun con meraviglia Corre a veder la fortunata coppia, Ognun la riverisce, ognun l'abbraccia: Chi loda la pietà, chi la costanza, Chi le grazie del Ciel , chi di natura. Risuona il monte e il pian, le valli e i poggi Del Pastor fino il glorioso nome. Oh ventura d'amante! Il divenir si tosto Di povero pastore un semideo! Passar in un momento Da morte a vita, e le vicine esequie Cangiar con sì lontane. E disperate nozze. Ancorche molto sia. Corisca, è però nulla: Ma goder di colei per cui morendo Anco godeva; di colei che seco Volle si prontamente Concorrer di morir non che d'amare: Correr in braccio di colei per cui Dianzi si volentier correva a morte: Questa è ventura tal, questa è dolcezza Ch' ogni pensiero avanza. E tu non ti rallegri? e tu non senti Per Amarilli tua quella letizia. Che sent' io per Mirtillo?

Anzi si pur, Ergasto, Mira come son lieta.

FRGASTO

()h se tu avessi Veduta la bellissima Amarilli . Quando la man per pegno della fede A Mirtillo ella porse; E per pegno d'Amor Mirtillo a lei Un dolce si, ma non inteso bacio. Non so se dir mi debbia, o diede, o tolse; Seresti certa di dolcezza morta! Che porpora? che rose? Ogni colore o di natura o d'arte Vincean le belle guance Che vergogna copriva Con vago scudo di beltà sanguigna

Che forza di ferirle Al feritor giungeva: Ed ella in atto ritrosetta e schiva. Mostrava di fuggire, Per incontrar più dolcemente il colpo:

E lasciò in dubbio se quel bacio fosse O rapito o donato: Con si mirabil arte Fu conceduto e tolto: e quel soave

Mostrarsene ritrosa . Era un no che voleva; un atto misto Di rapina e d'acquisto: Un negar sì cortese, che bramava Quel che negando dava:

Un vietar ch'era invito Si dolce d'assalire; Che a rapir chi rapiva era rapito: Un restar e fuggire

QUINTO.

Che affrettava il rapire. Ob dolcissimo bacio! Non posso piu, Corisca. Vo diritto diritto

A trovarmi una sposa:

" Chè in sì alte dolcezze

" Non si può ben gioir, se non amando. Corisca

Se costni dice il vero: Questo è quel di, Corisca, Che tutto perdi, o tutto acquisti il senno.

#### ANNOTAZIONI

#### DELLA OTTAVA SCENA

DEL OUINTO ATTO.

Non cert da necre ed occulture al sastro lo sponsalizio di coppia in bella e di fortunata. E, pero fa il Poeta nostro venire Ergasto, che mostrando di fare ogn'aira coa, secondo il solito artificio, racconsta il fastro. Nel che tre cose sun degne d'esser considerate. L'una, che quando egli vien in Scena, son ha attro fine che di esperimere il grandismo affetto di ggil non avrebbe narrate le cose che dice, se Corisca non l'avesse a un certo modo provocato a ció fare. Terza, che narra tutto sempre ridendo, sempre schemando, siccome convenira alle nature del fasto, alla sua granda allegrezza ed al fine del favola Tragicomiera, nella quale così sevue per fine il dad Filosofo il Commo.

O giorno pien di maraviglie) E veramente tale; siccome dalle cose che son seguite è notissimo; e come nella seguente Scena andrà considerando il Coro, e noi allora ne direm l'artificio.

Oggi ogni cosa si rallegri) Con gran ragione nsa si grande iperbole: pretendendo che s'abbiano a rallegrare con esso lui non solo tutti gli elamenti, ma eziandio l'infermo, incapacissimo d'allegrezza.

Quanto è lieto costui ) Ragionevol nente si maraviglia Corisca, che per caso tanto leggieri, come fu quel di Silvio e di Dorinda, costut l'accia tanto schiamazzo; perciocchè ella era lontanissima dalla vera cagione, che facea rallegrarlo.

Di duo felici amanti) Non si può dire quanto riescano saporiti nelle Sceniche rappresentazioni questi ragionamenti, che con diverso fine riescono a coloro che parlano, come si vede qui, che Corsca ragiona delle cose accadute a Silvio ed a Dorinda, ed Ergasto parla di quelle che sono intervenute ad Amarilli e Mirtillo. Il che nasce, perciocchè l'uno e l'altro accidente è capace d'una grande allegrezza, la quale serve così all'allegrezza vera d'Ergasto, come alla credenza di Corisca non vera. E però ella dice : egli per certo parla di Silvio e di Dorinda:

Tosto il fonte delle lagrime si secca ) Secondo quel dettajo

eost volgare. Cito arescit lacryma.

Pur troppo è pien di guai la vita umana) Facilmente s'accorda in questa sentenza costei , che non aveva senso alcun d'onestate, ne conosceva altro ben che'l piacere.

Ove si va si consolato, Ergasto?) Se costui ha da dire, bisogna che sia interpellato, come si vede, in duo modi; l'uno dalla semplice interrogazione che Corisca gli fa; l'altro, ch'è molto più importante e più bello, dall' ignoranza di lel : perciocche, mentre ella mostra di non sapere accidenti tanto mirabili, vien egli con gran ragione e verisimilitudine eccitato a farle saper il vero. Cosa naturalissima di ciascuno, che abbia qualche grande allegrezza, che non vede l'ora di farne parte a tutti gli amici,

E tu l'hai detto appunto ) Come si confrontano le parole così dell'una, come dell'altro; onde avviene che Corisca ro

sti ingannata.

Inteso hai tu l'avventurosa sorte, ec.) E queste servono altresì al falso credere di Corisca.

Che per la morte d'Amarilli i sento ) Queste parole al fine chiariscono l'uno e l'altra: perciocchè tosto che sente Ergasto favellar d'Amarilli, come se fosse morta, subito si risente, e s'accorge che Corisca non parlava in tuono con esso lui, siccome è chiaro nel testo, che non ha bisogno di spositore.

Narri tu sogni, o pur sognando ascolto ) Non può in fatti costei accomodare l'animo a cosa tanto contraria non solo alla sua credenza, ma eziandio alla sua volontà ed alla sua libidine : laonde vien Ergasto a essere invitato con troppo grandi stimoli, a darle piena notizia di quello che è succeduto nel Tempio.

O se vedessi l'allegrezza immensa) Persevera con gran decoro nell'amplificazione della conceputa allegrezza, seuza la quale non può narrare nè esprimer il suo concetto. Serve poi

Guarini, Past. Fido

anche per mortificare Corisca in modo che faccia di se stessa

la metamorfosi che ne segue.

Sacri e profani ) Cioè sacerdoti e popolani. Altrove fu dichiarata abbastanza la voce di profano, al qual luogo si rimette il lettore.

Risuona il monte e'l pian , le valli e i poggi ) Non so se questo lungo sia fatto in prova dal Poeta nostro, che prevedeva la futura gloria del suo poema, siccome Ovidio.

> Jamque opus exegi, quod nec Jovis ira, nec ignes: Nec poterit ferrum , nec edax abolere vetustas.

ed Orazio nella Ode.

Non usitata, nec tenui ferar. Totum muneris hoc tui est, Quod monstror digito praetereuntium Romanae fidicem lyrae :

Quod spiro, et placeo; si placeo, tuum est.

Questo so bene ch'egli è stato vero indovino: perciocchè non è parte alcuna d'Europa, dove le lettere sieno in pregio, che non celebri il Pastor fido.

Ma goder di colei) I beni della fortuna non son mezzi tanto proporzionati a far sentire i dolci frutti d'Amore, quanto è l'amare, ed esser amato. E però dice ottimamente Ergusto a l'aver cangiata la cattiva in buena fortuna, non è accidente di tanta dolcezza, quanto è l'esser accompagnato con donna, che tanto ami, e che sia tanto amata, quanto Amarilli. Di questo vedi nel secondo Coro, quello ch'abbiam detto.

Mira come son lieta) O quanto bene vien espressa questa finta allegrezza. A me par di vedere appunto quell'atto, con cui voleva mostrare d'esser allegra.

O se tu avessi.

Veduta la bellissima Amarilli ) Torna pure con lo stesso artificio alla sua lieta amplificazione Ergasto, il qual credendo di piacere a Corisca, le narra alcune circostanze, che veramente l'accorano; siccome dall'effetto e dalle parole di lei medesima poi si vede. Quest'atto di baciar Amarilli, come sua sposa, ancor che'l bacio veramente sia buono per esser di legittimo matrimonio; nientedimeno era tanto onesta Amarilli, che non potea soffrirlo senza rossore, la qual però, come amante ed amata, non poteva dissimulare l'interno affetto, che le faceva caro e saporito quel bacio; per modo che ella era combattuta dal desiderio e dall'onestà; la qual pugna nell'animo d'infiammata e pudica donzella vien espresso con tanta leggiadria dal Poeta, che niente più. E perchè le parole sono apertissime non han bisogno d'interprete, senza che non è momo di tanta eloquenza, a cul bastasse l'animo di dirio in prosa meglio, nè più vivamente di quello che è detto in versi da lui.

Che tutto perdi, o tutto acquisti il senno) Se costei ha sanno da perdere e d'acquistare; bisogna intendere qual è quello che ha , e quello che non ha. Due cose si ricercano all'intelletto per operar saggiamente : l' una è il buon principio , che mueve all'opera; e l'altra è il buon discorso; Corisca, secondo il suo principio, ha sanamente discorso, ma con principio falsissimo; perciocchè non avendo ella altro fin che I piacere, secondo quello ha operato con accortezza, ancorchè poi ne sia per accidente succeduto diverso effetto al suo desiderio. Ha dunque sano il discorso, ma il principio no. Quello può perdere, e di questo può far acquisto: la perdita dell'uno la fara pazza, e l'acquisto dell'altro la fara saggia. E perchè l'accidente che la mortifica ha due parti, l'una è la privazione di quel piacere, che è tutto il suo bene, l'altra è il maraviglioso avvenimento in contrario di quello che ella pensava, e sommamente voleva; la prima può farla pazza, siccome avvenne ancora ad Ajace, ad Orlando ed a molti altri, che per amore, o perdita di qualche suo grandissimo bene sono impazziti : la seconda può farla saggia ; considerando la maraviglia di quell'effetto tanto contrario alla sua astuta sagacità; poichè avendo fatto tutto quello che ingeguo nmano poteva fare per condurre la sua rivale alla morte dell'anima e del corpo, vede ora di averle procurato vita e felicità la maggiore che potesse desiderare, in modo che la malvagia opera è stata a lei di salute; la qual considerazione è molto atta a farla ravvedere, e conoscere, che la divina giustizia ha in sua santa guardia le persone innocenti, e così l'animo sue vien combattuto da questi duo pensieri. Alla fine vince il mire gliore, come nella seguente Scena s' intenderà.

# ATTO QUINTO

### SCENA NONA.

## CORO DI PASTORI, CORISCA, AMARILLI, MIRTILLO.

### CORO DI PASTORI

Vieni, santo Imeneo, Seconda i nostri voli e i nostri canti; Scorgi i beati amanti, L'uno e l'altro celeste semideo; Stringi 'I nodo fatal, santo Imeneo.

Corisca

Ohimè che troppo è vero! e cotal frutto
Delle tue vanità, misera, mieti.
Oh pensieri, oh desiri
Non meno ingiusti, che fallaci e vani!
Dunque d'una innocente
Ho bramata la morte,
Per adempir le mie sfrenate voglie?
Si cruda iui? si cieca?

QUINTO. Chi m'apre or gli occhi? ah misera! che veggio? L'orror del mio peccato, Che di felicità sembianza avea.

CORO DI PASTORI

Vieni, santo Imeneo. Seconda i nostri voti e i nostri canti; Scorgi i besti amanti, L' uno e l'altro celeste semideo: Stringi il nodo fatal, santo Imeneo.

Deh mira, o Pastor fido. Dopo lagrime tante E dopo tanti affanni, ove sei giunto.

Non è questa colei che t'era tolta Dalle leggi del Cielo e della Terra? Dal tuo crudo destino?

Dalle sue caste voglie? Dal tuo povero stato?

Dalla sua data fede e dalla morte? Eccola tna, Mirtillo.

Quel volto amato tanto, e que' begli occhi, Quel seno, e quelle mani, E quel tutto che miri ed odi e tocchi, Da te già tanto sospirato in vano,

Sarà ora mercede

Della tua invitta fede; e tu non parli? MIRTILLO

Come parlar poss' io, Se non so d'esser vivo? Nè so s'io veggia o senta Quel che pur di vedere E di sentir mi sembra? Dica la mia dolcissima Amarilli; Però che tutta in lei Vive l'anima mia, gli affetti miei.

ATTO CORO DI PASTORI

Vieni, santo Imeneo, Seconda i nostri voti e i nostri canti; Scorgi i beati amanti, L'uno e l'altro celeste semideo: Stringi 'I nodo fatal, santo Imeneo. Conisca

Ma che fate voi meco, Vaghezze insidiose e traditrici; Fregi del corpo vil, macchie dell'alma? Itene: assai m'avete Inganata e schicrolta: E perche terra siete; itene a terra:

D'amor lascivo un tempo arme vi fei; Or vi fo d'onestà spoglie e trofei, CORO DI PASTORI Vieni, santo Imeneo,

Seconda i nestri voti e i nostri canti; Scorgi i beati amanti, L'uno e l'altro celeste semideo; Stringi'l nodo fatal, santo Imeneo.

Stringi I nodo fatal, santo Imeneo.
CORISCO.
Ma che badi, Corisca?
Combot tempo è di trovar perdono:
Che fai? temi la pena?
Ardisci pur; chè pena
Non puoi aver maggior della tua colpa.
Coppia beata e bella
Tanto del Cielo e della terra amica,
Se al vostro altero Fato oggi s'inchina
Ogni terrena forza,
Ben è ragion, che vi s'inchini ancora
Colci che contra il vostro Fato e voi
Ha posto in opra ogni terrena forza.
Già nol nego, Amarilli, anch'io bramai

Ouel che bramasti tu: ma tu tel godi Perchè degna ne fusti: Tu godi il più leale Pastor che viva: e tu, Mirtillo, godi La più pudica Ninfa Di quante n'abbia o mai n'avesse il mondo. Credetel pure a me, che coté fui Di fede all' uno, e d' onestate all' altra. Ma tu , Ninfa cortese , Prima che l'ira tua sopra me scenda, Mira nel volte del tuo caro sposo: Quivi del mio peccate È del perdono tuo vedrai la forza: In virtù di si caro Amoroso tuo pegno All' amoroso fallo oggi perdona, Amorosa Amarilli : ed è ben dritto . Ch' oggi perdon delle sue colpe trovi Amore in te, se le sue fiamme provi.

AMARILI
Non solo io ti perdono,
Corisca, ma t' ho cara;
"Che'l ferro e'l foco, ancorchè doglia apporti,
"Pur che risani, a chi fu sano, è caro.
Qualunque mi sii stata
Oggi anica, o nemica,
Basta a me, che'l destino
T' usò per felicissimo stromento
D' ogni mia gioja. Avventurosi inganni!
Tradimenti felici! e se ti piace
D' esser lieta ancor tu, vientene e godi
Delle nostre allegrezze.

Conisca

Assai lieta son io Del perdon ricevuto e del cor sano. Ed io pur ti perdono Ogni offesa, Corisca, se non questa Troppo importuna tua lunga dimora.

Corisca Vivete lieti: addio.

CORO DI PASTORI

Vieni, santo lmeneo, Seconda i nostri voti e i nostri canti; Scorgi i beati amanti, L'uno e l'altro celeste semideo: Stringi'l nodo fatal, santo lmeneo.

### ANNOTAZIONI

#### DELLA NONA SCENA

DEL QUINTO ATTO.

re cose in questa Scena si contengono principali, l'una è il ritorno dei fortunati sposi dal Tempio, i quali, secondo l'ordine di Tirenio, si dovevan congiungere in matrimonio prima che'l Sole andasse all'occaso; la seconda è la conversione di Corisca ; la terza il testimonio ch' ella fa dell'onestà d'Amarilli , e della fede insuperabile di Mirtillo. Quanto alla prima, dovendo questa favola, secondo le sue regole, termimare in Cemico fine, era ben necessario che I Teatro, il quale avendo veduto l'uno e l'altra si presso a dover morire , gli rivedesse ora fatti , secondo il loro desiderio , felici. Che se le favole son fatte per dar diletto e soddisfazione al Teatro, quanto sarebbe egli rimesto con la primiera vista mal soddisfatto, se nov gli si fosse la medesima coppia rappresentata nel colmo della sua cangiata e lieta fortuna. Il che vien fatto con quella necessità del verisimile, che è sì propria accortezza del Poeta nostro: poscia che dovendo essi tornar a casa, secondo l'ordine di Tirenio, è molto verisimile, che passassero per la medesima strada, per la quale s'eran condotti al Tempio, in modo che non può dirsi che vengano in Scena per fare di se spettacolo; e pure il principal fine del Poeta

fu di questo. Quanto alla seconda, era necessario da una parte, che Corisca non rimanesse scontenta, anzi pure estrema-mente addolorata; perciocche avrebbe il suo dolore contaminato il fin Comico, ovvero che si sarebbe accostato al fine della Tragedia doppia, che dà buon fine a buoni, e cattivo a' cattivi : e non della Tragicommedia, che vuole tutti contenti. Dall' altra non parea buon costume, che una femmina tanto rea si rimanesse contenta, e però con gran giudicio trovò il Poeta nostro una strada di mezzo, con la quale si viene a provveder all'uno e all'altro rispetto. Perciocchè in quanto ella si pente, il buon esempio ha suo luogo; e in quanto ella nel suo ravvedimento si riman consolata, non si può dire, che per lei si contamini il fine Comico, il quale non ammette che alcuno resti contento. Quanto alla terza, non si può dire quant' era necessario, che costei, la quale meglio di tutti potea saperlo, rendesse spontaneamente si chiara testimonianza della pudicizia d'Amarilli, e della fe di Mirtillo. Ma tanto più della prima, quanto più era stata sospetta per tutte le cose, che da lei avea vedute e intese Mirtillo; il quale ora non può averne più dubbio alcuno, veggendo che si confrontano le parole di costei, che fu macchinatrice del grande inganno, con quello, che senza dubbio è molto verisimile, che Amarilli medesima narrasse di sua bocca nel Tempio, se non ad altri, almeno al suo Mirtillo, dopo che si vide fatta sua

Vieni, santo Janeso.) Fa molto ragionevole che questi sposi fostero accompagnati du nu Coro di Pastori, che secondo il costume degli unitchi foreci, catalassero Ilmeneo; Dio, secondo loro, delle nonze il quale fi cuo datto ἀπό της θιμένης, che significa la membrana, che custodisce la virginità, da qualcino però negta. Aleani altri vogliono, che si chiassi lleneno ἀπό τοῦ δαοῦ τοῦ δαοῦ τοῦ καθειχ, cioò dall abitar insieme. Catullo il fa figliudo della Musa Urnaia; alcuni di Magnete: Seneca nella Tragedia Meda ni lohiama figliudo di Bacco, forte non senza misterio. Chi più ne voole legga Lattanzio Gramatico nel terto libro della Tebalite, e Donno sopra giu grandi della Catala della Catala della Catala della persona del Creci; saconès che i Poeti Latini unassero più frequentemente la voce d'Imeneo.

Seconda i notri voti, cc.) Secondare vuol dir propriamente nadra appresso. E si prende methofetenmente per favorire. Petrarea nel primo significato. E un gran vecchie il secondare appresso ; cioli il seguiva molto vicino. Dice i voti, cioli i de sideri che abbiamo già conceputi della salute d'Arcadia, per cagion delle nozze predette già dall'oraccio, a d'ora eseguite. Olari, che troppo è rero.) Cisì è chiara Corisca tutto usser.

vero quello che gli ha detto Ergasto. E ciò dice con grande alterazione d'animo, come quella a cui tanto fuor del suo credere, succedone questi casi.

Dunque d'una innocente, ec.) Questi sono i primieri segui di santà, quand' un animo invecchiato già nel peccare, torna in buon sentimento; perciocchè non può lasciar il pec-

cato chi non conosce la sua deformità.

Chi m'apre or gli occhi.) Si maraviglia che non abbia veduto, quando peccava, quel ch' ora vede depo il peccato: la maraviglia è molto ragionevole; perciocchè è ben vero, come noi abbiamo nell Etica al libro settimo, che l'incontinente prima che pecchi, e dopo che ha peccato, conosce quel pec-. cuto, che non vedeva peccando: ma l'intemperante che ha già fatto l'abito nel peccare, come Corisca, non suol conoscer mai la gravezza del suo peccato; come dunque il conosce ora costei? Nasce questo miracolo dalla grandezza del dolore, e dell'accidente; perciocchè procedendo il peccato allor che l'anima soffocata dall'appetito non può veder quel fine ch'è pur in lei naturale, semprecchè le sopravviene o dolore eccessivo, o percossa terribile, i sensi vengono a mortificarsi per sì fatta maniera, che non hanno forza d'opprimere ed abbagliar l'intelletto; il quale, tosto che può respirare, discorre intorno alla grandezza dell'accidente, come ora Corisca, che resta maravigliata d'aver fatto ogn'opera per nuocer ad Amarilli, e pur ne sla seguito effetto tutto contrario; e dal discorso è slorzata a concludere, che l'innocenza e virtù sia il vero fine dell'uomo. E siccome dice Aristotele, che la maraviglia eccita l'intelletto a trovar la cagion delle cose, così anche la medesima scuote l'anima, e la fa risentire e conoscere il suo principio, ch'è la retta ragione. L'orror del mio peccato,

Che di fricità s'mbiansa sera. ) Ecco se si verifica quello che noi dicemmo el fine della precedente Sena. Che Corica peccava per non consacer il vero fine i percioche ella finora del renti est a vavede, che quanto le prese holo risce braito, e quanto credera buano gli sembra reo. La deformità del precato non ere conosciuta dall anima, come quella che abagliata dai sensi, non penetrava nella bruttura dell'opera, e la peri della consecuenta della che abagliata dai sensi, non penetrava nella bruttura dell'opera, e la peri della consecuenta della co

Deh mira, a Pastor fido ) Finito il canto del Coro, un solo parla, come Istrione, siccome in questa medesima favola s'è veduto alla Scena terza del quarto, e come nota il Filosofo nel trattato del Coro. I moderni Tragici il chiamarono Semicoro, e presero grand'errore i imperocchè il Semigore

cap, 15 del quarto libro. Tutto questo, che qui dice il Coro, come Istrione, non è fatto ad altro fine, che di ristringere in pochi versi la bellezza di questa favola, mediante quella ec-cellenza che dal Filosofo è tenuta in grandissima stima, e senza la quale ogni Poema riesce dissipito e snervato. Voglio dire del rov Savuacrov comune qualità della Tragedia e dell'Epopeja; ma in questa tanto più propria, quanto ella può assai meglio nascondere le cose maravigliose sotto il velo dell'amplificazione, come quella che narra, che non fa la Tragedia, che rappresenta, ne può si ben ingannare con la parole, essendo suo proprio ufficio di portar l'omane opera-zioni sotto gli occhi visibili del Teatro; e però bisogna che le cose sien verisimili, nè si scostifto tanto da quello che può essere per l'ordinario, come nell'Epico. Quinci si può vedere quanto perciè sia singolare l'eccellenza del Pastor fido, avendo il suo facitore saputo si ben produrre la maraviglia, dov'ella è sì malagevole da trovarsi, che s'alcuno Poema

Eroico si ritrova, che abbia questa qualità del mirabile, non è da farsene maraviglia, potendo esso con le parole finger cose impossibili e lontane dal verisimile. Ma fare il το Σαυμαστόν in una favola scenica , nella quale bisogna che la maraviglla non si scompagni mai dal verisimile : hoc opus, hic labor. Chi mai avrebbe creduto che Amarilli dovesse esser maritata a Mirtillo? e pure co' mezzi verisimili questo miracolo si verifica dal Poeta nostro qui, con giudicio grande

in questi versi, st ben espresso, mostrando, secondo il suo prudente costume, di far altro che quel che fa.

Come parlar posi io, ec.) Mostra il Poeta qui con queste poche parole l'animo di Mirtillo poco meno che attonito per la grandezza dell'accidente, il quale avrebbe forza di far grandissimo stupore, eziandio nell'animo di persona che non sia interessata. Or che dee fare in quel di Mirtillo, il quale dalla morte è passato si subito e si fuori d'ogni speranza, non solo alla vita, ma alle nozze della sua donna, disperate tanto da lui, che morendo per lei, gli pareva d'esser felice? E però se non sa nè parlar nè rispondere ha gran ragione, essendo per la grandezza del caso tutto stordito.

Ma che fate voi meco , ec. ) Alla cognizione del suo peccato, segue in Corisca l'operazione conforme, perciocchè siccome il lascivo affetto solea muovere prontamente a farsi bella del corpo, così ora il miglior affetto la spigne a rifiutare le vaghezze del corpo, e cercare quelle dell'animo.

Fregi del corpo vil, ec.) Quanto bene servono questi duo contrapposti al presente concetto, conciossincosachè non al può senza peccato di vanità troppo studiosamente lisciar il corpo, il qual peccato è cost macchia dell'animo, com'è il llacio fregio del corpo.

E perchè terra siete, ec.) Quest'atto di gettar via tutte quelle vaghezze, delle quali soleva esser sì curiosa, fa gran testimonio di pentimento, e grand'eftetto di commozione nel-l'animo del Testro, che dianzi l'ha veduta tanto lasciva.

D'amor lascivo, ec.) Come sta ben in metatora co' duo termini d'arme e di trofei; quelle servono alla guerra, e questi alla vittoria. Le vaghezze del corpo che solevan esser arme d'amore, con le quali vinceva già l'onestà, ora sono i trofei della medesima onestà, che vince l'amor lascivo, avendole sparse a terra, e calpestandole, come si soglion l'arme de' vinti.

Ma che badi, Corisca) La conoscenza del proprio fallo non può star senza giustizia, e perchè la giustizia è una delle virtu che si riferisce ad altri, per questo, chi sa d'aver fatto ingiuria e n' ha pentimento, si rende ben disposto a domandar perdono all'ofteso, in soddisfazione della giustizia: siccome ora intende di far Corisca, parendole a ciò lare comodo ll tempo, per esser le persone offese nel maggior colmo della loro felicità, che fa gli animi lieti, e conseguentemente benigni e facili a perdonare.

Ardisci pur; che pena

Aver non puoi maggior della tua colpa ) Ancora che questa penitente abbia speranza che gli sia perdonato; mentedimeno conoscendo ella la grandezza del suo peccato, non può far che non tema. Non resta però di proseguire il primo disegno; essendo certissima di non poter ricevere pena alcuna che sia maggior di quella, che le fa sentir la sua colpa, la quale suoi operare nell'animo penitente tanto dolore, che non è alcun tormento corporale che 'l pareggi.

S' al vostro altero fato ) Fato per ventura, e per sorte. O quel che è meglio, per providenza superiore, che ha cura quel che è meglio, per provincia e provincia degli innocenti. Altero, cioè grande, nobile, ovvero, che vica

da alta parte.

Ogni terrena forza) Perciocchè costei aveva adoperato ogni macchina per atterrare la innocenza d'Amarilli; ed ella stessa se ne vantò nella quarta del quarto, dicendo ch'ogni cosa aveva per lei combattuto. Già nel nego, Amarilli) Ecco la confessione del suo pec-

cato, senza la quale non si può impetrare il perdono. Tu godi il più leale ) Questa è nna delle parti di Scena, eome abbiam detto, più principali : dove si viene con la volontaria confessione della nemica, a giustificar l'innocenza d'Amarilli : la qual giustificazione è necessariissima . poichè fin qui Mirtillo non aveva chiarezza alcuna, che Amarilli non entrasse nella spelonea per sitro amante: siccome ora non può negare d'esserne certo, dicendolo pur colei che fu ea-

gione ch' ella v'entrasse.

Credetel pur a me, che cote fui, ec.) Alcuni hanno voluto dire che questa cote s'intenda per la pietra di paragone, traendo la metafora da lei, che suol essere adoperata per trovare la finezza dell' oro. Ma io credo, che cote s' intenda qui per la pietra focaja che s'adopera nell'accender il fuoco; c voglia dire, che ella è stata instigatrice di corromper la fe dell'uno, e l'onestate dell'altra.

Mira nel volto del tuo caro sposo ) Non poteva costui trovar mezzo nè più bello nè più elficace per muover a compas-sione del suo amore Amarilli, che la bellezza di quel Mir-tillo amato tanto da lei. Quasi voglia dir quel medesimo che disse ancor il Petrarca. Che può questi altro? Il mio volto il consuma. Ei pershè ingordo, ed iu perchè si bella. Quel volto che vinse te, ha vinto ancora me. Talchè tu conosci, che la forza del nostro comune eggetto, vedrai anco nel medesimo, che eh' io merito il perdono da te, siccome quello che sforza o-

gnuno ad amarlo.

Non solo i' ti perdono ) Ecco benignità e elemenza d'animo grande di questa nobilissima Ninfa; nella quale vien servato molto ben il decoro, siccone quella che l Poeta nostro ha voluto rappresentare per una vera idea di donna nobile, e in ogni parte compita. In modo che era ben necessario, che alle tante virtù di lei sì ben espresse in tutta questa favola, seguisse ancora la virtù, che è sì rara, della mansuetudine, che non solo si contenta di perdonar a Corisca, ma converte in buona parte tutto il male, ch'ella ha fatto contra di lei, L'effetto sol, non la cagion mirando ) Perciocchè la cagio-

ne fu scellerata, ma l'effetto è stato buono; perciocchè dalla persecuzione di lei ne risulta la felicità d'Amarilli, siccome dalla favola chiaramente si vede.

Che't ferro, e't foco, ec.) Metafora propriissima in questo fatto, presa dal medico che per sanare alcuna piaga adoperi il ferro e'l fuoco; i quai mezzi ancor che sien dolorosi, son però cari, perchè portan la sanità.

Basta a me, che'l destino ) Cloè la divina disposizione, la quale il più delle volte ci reca il bene con mezzi che pajono a noi cattivi , e però dice : Avventurosi inganni , tradimenti felici.

Vientene, e godi delle nostre allegrezze) Per colmare d'ogni qualità nobile la sua virtà Amarilli, non le bastando d'aver perdonato alla sua nemica , la invita ancora alle nozze , per mostrare che quanto ha detto di benignità verso lei, è venuto da sincerità e disposizione d'animo ben affetto.

Assat lieta son in

Del perdon ricevuto, e del cor sano) Questa è un'altra parte di questa Scena principalissima, dovendo, come s'è detto, rest'ar contenta Corisca, per far il fine proporzionato a favola Tragicomica, e però parte, e forse più di tutil itela Corisca. Essendo la sua lettiri apriritable, avendo fatto acquisto della statili del suo cuore. Di che niuna contenteza si può trovar maggiore, perciocche, ascome se costei avesse ora gli stimoli, che giù che di libidine al pungenti, sareba infelicicisma, perchi dotore dell'animo che fa l'uomo inrità della contra della contra di contra della contra della marchia della contra della contra della contra della contra del marchia contra della contr

El lo pur il predono, ec.). Ha gran ragione qui Mirillo di lamentari, che Corisca il trattenga; avendo inteso nel Tempio da Tirenio, che bisogna per volontà degli Iddii, che le nozze si consumassero prima, che! Sole andasse all'occaso: e perciocchè l'ora en tardiasima, il desiderio eccessivo, e non misor la purar, che statute la passata sua miseria, non provincia dell'elità, ogni picciolo intogno a gran ragione gli rar grandisimo, e degli gran esgoque di debitare e dolersi.

# ATTO QUINTO

# SCENA DECIMA.

# MIRTILLO, AMARILLI, E CORO DI PASTORI.

# Mirtillo

Così dunque son io
Avvezzo di penar, che mi convenga
In mezzo delle gioje anco languire?
Assai non ci tardava
Di questa pompa il neghittoso passo,
Se tra piè non mi dava anco quest' altro
Intoppo di Corisca?

AMARILLI

Ben sei tu frettoloso.

MIRTILLO
O mio tesoro,

Ancor non son sicuro, ancor io tremo: Ne sarò certo mai di possederti, QUINTO.

Finchè nelle mie case
Non sei dal padre mio fatta mia donna.
Questi mi pajon sogni,
A dirti il vero, e mi par d'ora in ora
Che 'l sonno mi si rompa,
E che tu mi t' involi, anima mia.
Vorrei pur ch'altra prova
Mi fesse omai sentire,
Che 'l mio dolce vegghiar non è dormire.
Coro Di Pastori

Vieni, santo Imeneo, Seconda i nostri voti e i nostri canti; Scorgi i beati amanti, L'uno e l'altro celeste semideo; Stringi'l nodo fatal, santo Imeneo.

### ANNOTAZIONI

#### DELLA DECIMA SCENA

DEL QUINTO ATTO.

Per quello che si vede, Mittillo non badò molto nè a perdono, che volesse dar a Corisca, nè a vendetta che prendere me pottene; ma come quello che poco si curava di che, che me pottene; ma come quello che poco si curava di che, che gione, perendogli gran miracolo che lone giunto a tonta felicità, or che è partia Corisca si dode, che in mezzo della gioje debba ancora sentir affanno: il che tuttavia è proprio del piaceri, che suno misti col sento: chiamit dal Filosofo con metafora singolare medicinali; si ecome dottamente nel settimo delle Morali egli è insegna nel trattuto della voltati.

Ben to se' frettolose') Vuol consolarlo la sua cara Amarilla con una dolle parola, che biblis però qualche seme di onestà: quasi volendo dire, non esser si frettoloso, o Mirtillo, perche non conviene che tu ti mostri incontinente, e perche son già tua: nè dei temere di poter perdermi. Ma questa seconda parte e non la prima, riprende egli, e risponde.

Asior non son sicuro, oncor' tremo y O continente, o incontinente che iom sia p, noco currar me ne debbo. A me importa l'assecurer la partite, che tu divenghi mia sposat perciocché stante quello che da Tirenio fu detto dianzi, non sarò mati sicuro che tu sii mia, finchè quello che da lui per volontà degli Idali fin ordinato, non sa manda ed lettot. E sognano, e nel più bello, sa dessano privi delle dolcezze sognate, temo anchi o che tu mi si lotta, aggiunge poi un concrito alquanto lascivetto, ma però convenevole a fine comico, che dee esset tutto allegrezza, la quale molte volte dà luogo a un pocu più di labertà, di quello che in altro tempo non converrebbe. CORO

Oh fortunata coppia, Che pianto hai seminato, e riso accogli l Con quante amare doglie Hai raddolciti tu gli affetti tuoi! Quinci imparate voi, O ciechi e troppo teneri mortali, I sinceri diletti e i veri mali. » Non è sana ogni gioja, » Nè mal ciò che v'anneja.

» Quello è vero gioire

» Che nasce da Virtù dopo il soffrire.

### ANNOTAZIONI

### DEL CORO ULTIMO.

Chinde il Coro la favola, secondo il centume de Greci, ussoro rure volte da Seneca, il qual sol nell'Ottavia e nell'Ercole dico, lossificatione de la companione di consideratione della consideratione della consideratione della concetto, o sentenza morale i alconne questa del Pasior fi-do, la quale in pochi rera; intinado pur sacche in ciò 1 medesimi Greci, ristringe il senso morale di questa favola, la acciando a nol occasione e materia bellisima di dichiarato.

Che piano chei reminero j. Minafora molto hella e molto perfetta, per aver il quatto termini in anto, due dei quali son contrapponi e due relativi. Il concetto è poi tratto dalle viscere della filosofa de consumi, alcome il rimanente di questi pochi versi, che s'andrà dichisrando ordinatamente a' suoi laoghi. Tutto i negozio dell' opera morale consiste in quattro alcophi. Tutto i negozio dell' opera morale consiste in quattro presente e il futuro. I secondi la voluttà e'! dolore, siccome abbiamo detta olivore della presente fatica. Il dolore presente produce la futura voluttà, e per lo contrario la presente voluttà, è ca-gione del futuro dolore, l'intemperante allorche pronto gli offeria sei il piacere dell'appetito irragionevole, non considera il piacere onetto, che il homa e virtuoso opera, depo aver tollerato gli opose, con esta dell'appetito i dell'appetito produce piace del futuro, da lui sè sentito, ne conocicito, comè dall' incontineste. Così fia appanto il goloso, che per non soffrire il contrasto dell'appetito vuul piuttosto godere il gutto presente dei dibo, che gi fia male, che aspettat i lipiatio.

gere della sanità, che è faturo. Ma il temperante e continente mon fa cota i, quale riccudandosi quanto è dolce cons il guato della sanità, così dell' animo come del corpo, rifiuta il piuccre chi e di presente, per goder quallo chi eqili ba d'aver piuccre chi e di presente, per goder quallo chi eqili ba d'aver sono firiti il dolor presente, che prederi il guato del faturo piaccre, che s' egli avessa acconsentito di goder con Coriesa, e laderebbe tuna fiscilità. Il accisimo si dese di r'Amstilli; e, prò dice il Posta nostro: o foriusata coppia, che pianto lasi
seninato, e riu accepiti: servenosi con giudicò della menifora del bifolico, il quale se predonasse alla fisica del seniro, che dal recorre il firtulo gli viene.

Con quante amare doglie, «...) Par cona irragionevole cha l'ameritadine abbin forza di raddolcire, non potendo cagion alcuna produrre effetto che a se stessa contrarso sia. Ma ciò di tennete, quando l'affetto viem prodotto nel medesino sogdine sta nel senso, e la dolcezza nell' natimo; e così anche interviene della buona opera, il dispiace che prova il continette nel resistere alla volottà nel corpo, e l' piacer che sente per aver hene e virtuosamente operato, sia nell'antino, l'aper aver hene e virtuosamente operato, sia nell'antino. Il del gutto solo, e la sanità, che procede da quella amaritadine è piacere di tutto l'oropo, e n' conseguenza dell' snimo.

Cainci Împarate voi, cc.) Da questo forma il precetto morale, fondato nella dottina Aristotelica in parte, nel cap, terzo del secondo dell'Etica, dov' egli insegna, che la virtì de' costumi fa tutto il suo negotio intorno al piaccer e l'dispiacere, e nel settimo de' medesimi libri, dove egli tratta della volutià.

O ciechi, e troppo teneri mortali) Ciechi per l'intelletto, che non conosce il veso fine dell'nomo, che è la virtù; teneri, perclocchè non fanno resistenza al dolore, e si lascian superar al piacere.

Nos è sass ogsi goje ) Secondo in dottrina del Filosofo nell' nitimo capit, del settimo libro delle Morai, li avolutità e di tire sorti, l'una dell' suimo e due del corpo. Quella del-l'animo è sempre buona; i pretiocche non ha eccesso, e de per natura e non per accidente. Delle due corporce l'una è in tatto cuttira, e l'altra è bonon per accidente i e buons soccontempletiva, o attiva, la quale un trapassa mai ad eccesso di sorte alcuna; polche il contemplate sai un na emplica sito, che non può ricever ne il più ne il meno, come anche la buorò operazion morale, che sta nel nettre di due viriosi la buorò operazion morale, che sta nel nettre di due viriosi la buorò operazion morale, che sta nel nettre di due viriosi.

estremi, nè può muoversi di quel grado, perciocchè in qua-lunque parte piegasse, andrebbe verso l'un degli estremi, che sono oppositi suoi. Dunque la sola voluttà dell'animo è buona; quella del corpo, ch'è buona per accidente, sta in tutte quelle che risguardano gli atti e l'operazioni necessarie al viver umano, le quali in tanto son buone, in quanto non trapassano ad eccessiva quantità, come il cibo, il temperato piacer del quale è buono, e l'eccessivo è dannoso. E questo dice Aristotele che sono a guisa di medicine, che portano rimedio a quel dolore, ch'è sempre compagno loro, non potendo alcuno aver gusto del bere, se prima non ha sentito dispiacere della sete; e così di tutte l'altre. Quella poi che del tutto è cattiva trapassa l'uso e la necessità naturale. questa quanto è più veemente ha eziandio bisogno di medicina tanto maggiore; e recane esempio del giovane, e del melencolico. Dice dunque molto bene il Poeta nostro: Non è sana ogni gioja; perciocchè quella che segue il solo piacer del corpo, o non è buona per essere eccessiva, o e buona, perchè non è cattiva : essendo molto meglio il non aver bisogno di bere, che goder il gusto del bere. E così di tutti gli altri corporali piaceri, che non possono stare senza dispiacere, e passano agevolmente all'eccesso.

N'è mal ciò che v' annoja.) Per la ragion detta di sopra: perciocchè all' intemperante par male il perdere la dolezza dei sensi, e combattere coi piacere; e pur è bene per cagion dell' acquisto, che si fa dell'opera virtuosa; onde conclude: Quello è vero gioire.) Siccome la natura unman acquista.

l'uso dell'intendere col progresso del tempo e colla sperienza di molte cose, così non può far acquisto della virtù morale, se non con la frequenza di molti atti, e col far resistenza, come s'è detto, alla voluttà ed al dolore. Onde nascon tre gradi; uno , ch' è vizioso; l'altro ch' è virtuoso; e'l terzo, che non è in tutto buono, nè in tutto cattivo. Al secondo son rarissimi quelli che arrivino senza passag per quello che partecipa così dell'uno come dell'altro. E certo, che che si dica Aristotele, io son d'opinione che ciò non sia possibile, se non per mera grazia divina Tutti gli uomini dunque passano per lo terzo. È quel che resistono, si chiamano continenti; e quei che cedono, incontinenti, fiuchè hanno acquistato l'abito, o buono, o cattivo; perciocche allora non hanno più contrasto, e i cattivi si chiamano intemperanti, e i bnoni temperanti e virtuosi. Quelli son tanto abitasti nel male, che non sentono repugnanza di coscienza; questi hanno consolidato per modo l'abito nel fer bene, che non sentono repugnanza d'irragionevole e disordinato appetito. Dovendo dunque l'uomo, se vuol esser felice, passar prima per gli stimoli della incontinenza alla continenza, e poi da questa all'abito virtuoso; nè potendo in tutto questo pase

saggio fuggir l'incontro del piacere e del dispiacere, como di sopra col testimonio d'Aristotele abbiam mostrato; ed avende l'abito virtuoso anch'egli seco il suo peculiare e proprio piacere; ed essendo questo dell'animo, e quel del corpo; quello della ragione, e juesto del senso; l'uno impuro e l'altro siocero, se mentre è nello stato di continenza si lascia vincer da quel piacere, che l'appetito gli somministra, e non aspetta di goder quello che vien dell'abito virtuoso, comincia a retrocedere, e dello stato di continenza si riduce a quello d'incontinenza; e da questo finalmente a quello d'intemperanza, e così a poco a poco divente vizioso e schiavo del piacer sensuale. Ma se non cura d'altro piacere che di quello, che è compagno della virtù, rifiuta ogni altro diletto, e va ionauzi ; sicchè poi fatto l'abito virtuoso, gude il vero ed incuntaminato piacer dell'animo, che consiste nell'opera virtuosa, ch'è l'umana felicità. Dice dunque il Poeta nostro. Ourlio è vero gioire, che nasce da virtà, cioè dall'abito virtuoso, dopo il soffrire, perciocche non si può passere a detto abito se non col mezzo della sofferenza, con la qual si resiste agli assalti del piacere sensuale ed a quei del dolore, che fa sentir l'appetito irragionevole, il qual vorrebbe godere il diletto sensuale e presente, ne si cura di quel dell'animo, ch'è futuro.

Inteso che noi abbiamo il senso morale di questo Coro, resta che lo dichiariamo secondo la promessa nostra. Il Pastor fido non è altro in sostanza che un amante infelice, col mezzo della fedeltà felicissimo divenuto. L'amante è l'uomo, che brama naturalmente l'esser felice , e mentre è tale non può avere felicità, mancando di quel bene ch'egli desiders. Conciossiacosachè amore argomenti bisogno: onde Platone gli diè per madre la povertà, essendo che l'amante non amerebbe, se non avesse bisogno della cosa ch' egli ama. Quinci avvien che le donne si fanno tanto bramare, per esser tanto più amate, sicchè son dagli amanti a gran torto dette crudeli : perciocche quella crudeltà non è altro che amore, e un'arte non intesa di farsi amare. Amarilli è la felicità, siccome appresso Virgilio, ne pastorali suoi poemetti per la città di Roma fu figurata. Questa felicità non è altro che la viriù : nè può essere conseguita da chi non l'ama, da chi non s'affatica per acquistarla La fetica sta nel combattere con gli affetti vincere, soggiogarli e renderli ubbidienti alla regione, li quali si riducono a que due tanto famosi capi, che di sopra son detti, l'uno è il diletto e l'altro il dolore, ne quali tutto consiste il negozio morale. Che Mirtillo vinca il dolore non è da dichiarare; poiche niuna cosa in tutto il Pastor fido è meno dubbia di questa: che resista al diletto, Corisca ne fa fede: che cosa nun adopera ella, che macchina non muove di lascivo diletto per farlo prevaricare? La fede in lui è il lume della ragione, che di soverchi affetti purgato scorge il mezzo

#### 520 ANNOTAZIONI DEL CORO ULTIMO.

nella buon opera. Con questo è forte, che non teme il morire : è temperato, che non si lascia vincere alle lusinghe dell'appetito: è liberale, che dà la vita per salvar Amariti , cioè per acquistar la felicità : è magnanimo, che nel contendere della vita non cede : è modesto, che confessa ad Ergasto di non esser degno di sì gran donna: è mansueto, che nel cercar vendetta non trabocca a far cosa che rechi infamia alla sua donna; non s'arroga, non è sfacciato, siecome quello che disse; sì poco ardisce il cor, che tanto brama; e finalmente è giusto, sì perchè tutte le virtù sono in lui, come perchè col prezzo del suo sangue vuol soddisfar agli Iddii. Ecco l'uomo perfetto figurato in Mirtillo, che bene adoperando col sostenere e fuggir, acquista la sua Amarilli, cioè la felicità. Nelle tre donne poi sono espressi i tre amori: naturale, once ato ed impudico. Dorinda, secondo che l'affetto la mnove, così parla e adopera senz' arte e senza frode, con purità naturale. Corisea, ama da bestia, mossa da furia non pur libidinosa e sfacciata, ma scellerata e crudele. In Amarilli si scorge la vera idea del senno, e onestà femminile. Alle quali tre donne corrispondono amanti simili: a Dorinda, che ama naturalmente, Silvio, che odia naturalmente i e che sia vero i poiche l'affetto di piera ebbe consumato quel rigor naturale . subito amò. Al valor d'Amarilli , corrisponde la virtù di Mirtillo. Alla bestialità di Corisca , l'amore d'una bestia , cioè del Satiro mostruoso, simile a lei, che ama in un sol punto, e disama, e se non conseguisce il suo fine, converte l'amor. in odio. Non così fa Mirtillo, perfettissimo amante, che quanto meno spera, tanto più ama. Documento maraviglioso, che c'insegna a perseverare nel buon proposito. E tutto che ci paja d'esser lontani dal conseguire il fine che noi bramiamo, non doversi però nè arrestare, nè avvilire, ma più costantes mente e fedelmente affaticarsi nelle buon' opere.

# PASTOR FIDO.

### ERRORI

CORREZIONE

## Nel Testo.

Pag. 209 l. 27 A Da
272 16 affetto effetto
353 29 E E Deh ministro cortese
In mezzo di sopra

leggasi CARINO

Nelle Annotazioni.

Pag. 140 1. 23 questo quello coniglio 270 365 17 consiglio to sudito saddito ripusto 373 43 risposto 426 14 misusar misurar 447 24 Mootano Montano



